





DE

# BARTOLOMEO BORGHESI

PUBLIE

PAR LES DEBRES PT AUX FRATS

DE S. M. LEMPEREUR NAPOLEON III.

OEUVRES ÉPIGRAPHIQUES

TOME DELXIÈME



PARIS

IMPRIMERIE IMPERIALE

A DCCCT.



### OEUVRES COMPLÈTES

DE

### BARTOLOMEO BORGHESI

TOME QUATRIÈME

#### OEUVRES COMPLÈTES

hi

# BARTOLOMEO BORGHESI

PUBLIÉES

PAR LES ORDRES ET AUX FRAIS

DE S. M. L'EMPEREUR NAPOLÉON III

OEUVRES ÉPIGRAPHIQUES

TOME DEUXIÈME



PARIS IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M BCCC LXV

B° 11. 3. 360

CENSORI ROMANI.



#### SULL' ULTIMA PARTE

#### DELLA SERIE DE' CENSORI ROMANI,

DISSERTAZIONE LETTA ALLA PONTIFICIA ACCADENIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA, NELLE ADUNANZE TENUTE NEI DÌ 12 DI MARGO E 9 DI APRILE 1886\*.

Se facesse ancor d'uopo di addimostrare di quanti sussidi sia debi- P. 153. trice la cronologia romana ai celebri fasti Capitolini, se ne avrebbe amplissimo argomento dall' osservazione, che anche nei luoghi, nei quali quelle tavole mutilate e malconcie appena le porgono un debole filo di Arianna, il cammino se le offre piano e spedito : mentre all'opposto, ove l'abbandonano del tutto, rimane spesso perduta in un oscurissimo laberinto. Manifesta conferma di questa verità ci viene offerta dalla serie dei censori. Dopo C. Marcio Rutilo, che se non fu il solo, fu certamente l'ultimo a conseguire due volte quell'ufficio, ella procede franca e sicura per quasi due secoli, e dietro la scorta dei due marmi del Campidoglio attraversa felicemente le tenebre, che ricoprono molti lustri. Ma chi potrebbe credere che appena privata della sua guida dovesse miseramente smarrirsi nel buio, allorchè reputerebbesi giunta al pieno meriggio? E pure è di fatto, ch'ella non è mai così incerta e mancante, come nell' intervallo che decorre fra la dominazione di Silla e la caduta della libertà : intervallo in cui abbondano gli storici, e che riceve tanto lume dai molteplici scritti di Cicerone. Per lo che vergognandosi coloro che hanno tenuto ragione dei tempi di dover confessare l'ignoranza della sua successione in mezzo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait des Dissertazioni della pontificia accademia romana di archeologia, t. VII, 1836. p. 113-261.]

a tanta copia di scritture, non hanno risparmiato studi e fatiche per disporla convenientemente. Ma la varietà delle addotte opinioni ha già mostrato abbastanza la loro debolezza. Non sembrava che più altra speranza rimanesse, se non che nel fortunato ritrovamento di qualche nuova reliquia di quelle benemerite tavole, di cui la continuazione degli scavi nel foro romano ci aveva messo in giusta fiducia : quando inaspettato soccorso ci venue offerto d' onde meno aspettavasi. Parlo del codice rescritto Vaticano, che tanto accrescimento ha portato alla prima scoperta di Frontone, in cui si fa memoria di un censore ad ogni altro sconosciuto, lo ho aspettato lungo tempo che i dotti, i quali si erano assunta l'illustrazione di quell'autore così felicemente restituitori per le cure del ch. monsig. Mai, avessero indicato la sede, che al novello magistrato doveva assegnarsi : ma fin qui non essendo giunte a mia notizia se non che congetture vaghe ed incerte, il bisogno di progredire nella revisione dei fasti, alla quale mi applico da molti anni, mi ha spinto a ricercarla da me medesimo. Facilmente mi era accorto, ch' egli doveva spettare ai tempi per l'appunto della caligine dei quali ci quereliamo : ma ho veduto di poi che non poteva giungersi a collocarlo fondatamente, senza toccare la maggior parte delle questioni, che agli stessi tempi appartengono. Laonde occorrendonii di subire questa fatica, anzi che restringermi a ragionare di lui solo, ho creduto più conforme al mio scopo di richiamare ad esame tutta l'ultima parte della serie censoria. Il che mi propongo di fare nella pre-195. sente dissertazione, in cui da prima cercherò di stabilire in quali anni, e con quali personaggi si provvide alla rinnovazione di quella magistratura dopo il dittatorato di Silla : passando in seguito ad indagare il numero e la progressione dei lustri, ch' è un'altra sorgente di non minori dissidi fra i cronografi della medesima età,

È a tutti notissimo che la prima origine dei censori si debbe al censimento del popolo romano e delle facoltà di cinscuno fatto dal re Servio Tallio, il quale stabili che si rinnovasse ogni cinque anni, avendolo egli stesso ripetuto altre tre volte. Per l'espubione dei re questa cursi di devoluta si consoli, e in loro maneanza al ditatore, i primi dei quali nel secondo anno della libertà rimisero in vigore l'istituzione del censo trasandata da Tarquinio Superbo. Ma non potendo più essi badarvi per le guerre continue che richiedevano la loro presenza in mezzo agli eserciti, piacque nell' anno Varroniano 311 di staccarla dalle loro incombenze e di affidarla ad una separata magistratura, che dal censo venne denominata dei censori, conferendola pei primi ai due patrizi L. Papirio Mugillano e L. Sempronio Atratino, ambedue consoli scaduti dell' anno avanti. Da principio fu tenuta in piccol conto : ma sali di poi a tanta riputazione, da essere non solo annoverata fra le maggiori, ma da sopravanzare eziandio, se non nel potere, nell'onorificenza almeno l'istesso consolato. Cicerone in su- P. 126. gose parole così ne descrive gli attributi e l'autorità : « Censores populi e aevitates, soholes, familias pecuniasque censento; Urbis templa, e vias, aquas, aerarium, vectigalia tuento, populique partes in tribus «discribunto; exin pecunias, aevitates, ordines partiunto; equitum pe-« ditumque prolem describunto; caelibes esse prohibento; mores populi « regunto; probrum in senatu ne relinquunto; bini sunto; magistratum e quinquennium habento, eaque potestas semper esto. 7 Furono proprii di essa alcuni speciali ordinamenti, e principale fu quello che non potesse giammai essere amministrata da un solo<sup>2</sup>. Nell' anno 361 si aggiunse, che venendo a morirne alcuno, non se gli sostituisse un altro, ma che il compagno dovesse ritirarsi per ripetere interamente l'elezione3; e nel 489 fu passato in legge, che questa non potesse cadere sulla stessa persona due volte 1. In origine durava cinque anni : ma nel 321 Mamerco Emilio dittatore propose ed ottenne che ne fosse ristretto l' esercizio a tre semestri 5. Successivamente il solo Appio Claudio Cieco, che la conseguì nel 442, vi si mantenne con pertinacia per tutto il quinquennio : ma il suo esempio non ebbe imitatori 6. Ben è vero che in memoria dell'antica istituzione, fuori del caso di morte, di rinunzia, o di ommissione del censo, si proseguì a non tenerne i co-

<sup>1</sup> De legibus, lib. III, c. 111, \$ 7.

<sup>5</sup> Liv. lib. XXIII., c. xxm.

Liv. lib. V. e. xxx1: lib. VI. c. xxv1.

Voler, Maxim, lib. IV, c. 1, \$ 3,

Liv. lib. IV. c. xxiv.

<sup>4</sup> Liv. lib. IX, c. xxix, xxviii, xxxiv.

mizi elettorali, se non a capo di ogni cinque anni, benchè labolta per circostanze particolari fossero anche ritardati ulteriormente. Asconio ci attesta, che si continuava il medesimo stile anche negli ultimi tempi. Per tal modo quell' ulficio in ogni lustro restava occupato per diciotto mesi, o pei residui quarantadue vacante: nel quale interstito le sue ordinarie funzioni (non mai però quelle del censo, e dell'elezione del senato) se più gravi ricadevano ai consoli, se più lievi agli edili curvil. Outindi leggiamo in Frontinoi: - Just adnade vendendaeve aquae inter- dum ab aedilibus, interdum a censoribus permissum invenio: sed -apparet, quotiens in republica censores erant, ab iis potissimum per-titum: cum i non erant, aeditium eam potestame fuisse.

Premessa la ricordanza di queste leggi generali, su cui fondare i successivi ragionamenti, comincierò dall' esporre che gli ultimi censori memorati nelle tavole Capitoline sono L. Marcio Filippo e M. Perperna eletti nell'anno Varroniano 668, siccome confessano altresi parecchi scrittori. Niun dubbio, che celebrassero il censo tralasciato dai loro predecessori : nel quale, per detto di San Girolamo nella cronaca Eusebiana, furono contati quattrocento sessantatrè mila cittadini. Consta poi dalle medesime tavole, che dopo loro non ne furono altri fino a tutto il 679 : il che non pure si conferma da un passo delle Verrine, ma se ne trae di più, che non si ebbero, nè meno nell' anno successivo 68o. In esso scrive Tullio3; « Aedem Castoris, judices, P. Junius a habuit tuendam L. Sulla O. Metello consulibus. Is mortuus est : re-"liquit pupillum parvum filium. Cum L. Octavius C. Aurelius cosaedes sacras locavissent neque potuissent omnia sarta tecta exigere, neque ii praetores, quibus erat negotium datum, C. Sacerdos et « M. Caesius, factum est S. C. quibus de sartis tectis cognitum et " judicatum non esset, uti C. Verres P. Caelius praetores cognoscerent et judicarent. Dgnuno concede, che la manutenzione dei pubblici edifizi e il giudizio sulla esecuzione di simili contratti era una delle attribuzioni censorie : laonde se qui vediamo meschiarsene i consoli, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ad Cic. Dirin. in Q. Caecilium [ \$ 8, 

<sup>2</sup> De Aquis, \$ 95. 

p. 103, ed. Orell.]. 

<sup>3</sup> In Verr. act. II, lib. 1, c. t.

13o.

per istraordinario senatusconsulto i pretori, è chiaro non essere ciò avvenuto se non per la mancanza a quel tempo degli ordinari magistrati, i quali non si saranno avuti nè nel 679 in cui tennero la pretura Cesio e Sacerdote, nè nel 680 in cui loro successero Celio e Verre, La P. 180. qual conseguenza emerge poi chiarissima dal confronto con un altro luogo dello stesso Cicerone 1, ove dopo aver detto che l'agro delle città stipendiarie della Sicilia doveva mettersi all'asta dai censori, afferma che fu poi affittato dai consoli soprannominati L. Ottavio e C. Cotta. luoltre risulta, che quantunque incominciasse ad essere desiderata la rielezione di questi officiali, non era però seguita tuttavia allorchè Tullio nel 684, poco prima del principio di marzo, recitava la Divinazione contra Q. Cecilio, in cui ritroviamo2: « Judiciorum desiderio tri-"bunitia potestas efflagitata est : judicum culpa atque dedecore etiam « censorium nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc " poscitur : id jam populare atque plausibile factum est. " Al qual luogo nota opportunamente Asconio, essere stato prima così inviso al popolo romano il nome dei censori, che per molti anui s' intermise di crearli. Ma se, allorquando diceva quelle cose Cicerone, non si erano ancora tenuti i loro comizi, poco però tardarono ad essere convocati, ed anzi erano già seguiti : e i novellamente eletti avevano intimato il nuovo censo, quando nel luglio dello stesso anno egli favellava del concorso a Roma di tutta l' Italia, « quae convenit uno tempore undique comi-« tiorum, judiciorum, censendique causa3. » Al qual luogo torna a chiosare lo stesso Asconio : « Ut censerentur apud censores Gellium et Lene tulum, qui tunc erant. - Per queste ragioni gli scrittori dei fasti hanno giustamente stanziato, che dopo il 668 vacasse per quindici anni il seggio censorio, ma niuno di loro aveva recato il motivo di una così lunga interruzione. Sarà dunque da notarsi, ch' egli viene addotto dall'anonimo scoliaste edito prima dal Gronovio e poscia dal Garattoni, il quale commentando il passo surriferito della Divinazione ci avverte 1: « Decem tribuni eligebantur antea, qui quasi tuerentur po-

' In Verr. act. II, lib. III, c. vi et vii.

<sup>8</sup> Cap. 111.

<sup>3</sup> In Verr. act. I, c. vviii.

P. 384, ed. Orelli,

«puli Romani majestatem, et censores qui mores senatorum cense-"bant, et quosdam e senatu propter morum vitia pellebant, non in a perpetuum, sed ad certum tempus. Hos omnes pro nobilitate faciens « sustulit Sulla. » Conosciamo adunque da costui, che Silla aboli la censura : e solo resteremo dubbiosi se ciò facesse col lasciarla cadere in dimenticanza, o col portarne una delle tante leggi da lui promulgate intorno la riforma della repubblica nella sua dittatura del 673, nel quale si sa che veramente diede fuori quell'altra, con cui spogliò i tribuni della plebe di quasi tutte le loro prerogative. Per lo che starà egregiamente bene, che allorquando Cn. Pompeo nel suo primo consolato del 684 restituì al tribunato l'antica autorità, risuscitasse eziandio la censoria magistratura. È vero che dell'aholizione di essa niun' altro ci ha fatto espressa parola : ma però esattamente le corrispondono i fatti, giacchè nel 673 incominciava appunto il nuovo quinquennio, in cui dovevano nominarsi i censori, che non furono eletti : e Silla si arrogò la facoltà loro attribuita dalla legge Ovinia di scegliere il senato, introducendovi trecento dei principali cavalieri, come abbiamo da Appiano<sup>1</sup>, in ciò spalleggiato da Tacito<sup>2</sup> e da Dionigi di Alicarnasso3.

I consolari, che dopo una così lunga chiusura riaprirono il tribunale censorio nel 684, furono L. Gellio Poblicola e Cu. Cornelio Lentulo Clodiano, per aperta testimonianza di Cicerone e di Asconio : il che per rispetto a Lentulo si conferma da altri luoghi di Tullios, e per riguardo a Gellio da Valerio Massimo? e da A. Gellios, Diedero opera al censimento poco dopo aver preso possesso, avendo acquistato celebrità il fatto straordinario di Pompeo°, che mentr' era attualmente console, si presentò alla loro rivista come un semplice cavaliere, atteso

1 In Verrem, act. II, lib. V, c. vii; Pro

domo sua, c. alvii: Pro Flacco, c. ziz.

1 Lib. V, c. 1x, \$ 1.

Bell. civil. lib. I, c. c.

Annal, lib. Xt. c. xxii.

<sup>\*</sup> Antiq. Rom. lib. V, c, 222vu. \* Pro Claentio, c. ELII e ELVII.

toga candida [p. 84, ed. Orell.].

Noct. Attic. lib. V, c. IV. \* In act. I in Verrem . \$ 54 . e In orat. In Plutarch. in Pompeio, CXXII, et Apopht. Rom. [p. 247, éd. Dúbn.].

che per la sua età giovanile non aveva ancora ottenuto il congedo dalla miliaia. Nel qual censimento, per referto dell' epitone di Livio', si trovò che i cittadini romani per la guerra civile si erano alcun poco diminuiti fino a quattrocento cinquanta mila: il che è molto più credibile di cò che narra Flegonte', che li fa ascendere fino a novecento dieci mila. Molto severi si addimuostrarono nel purgare il senato, sedu-endone sessantaquattro persone: al qual nunero uno si era mai giunto per l' addietro, e tra essi si compresero il consolare P. Lentulo Sura. Q. Curio ed altri, che pel desiderio di ricuperare la perduta dignità parteciparono poi alla congiura Galilinaria: ond'è che della rigideza di questi censori frequentemente si fa motto negli scritti delle cose posteriori.

Compito il quinquennio doveva procedersi nel 689 alla nomina dei loro successori, e vi si procedette di fatti per autorità di Dione3, rimanendo prescelti Q. Lutazio Catulo e M. Licinio Grasso, siccome riferisce Plutarco\*. Non può dubitarsi del tempo della loro elezione, che per quanto si trae dallo storico di Nicea corrispose all' edilità curule di Giulio Cesare, e del pari alla questura urbana di Catone l' Uticense, secondo che più volte ripete lo stesso Plutarco, per altre ragioni essendo fissate a quest' anno quelle magistrature. Convengono poi ambedue gli storici, che per le controversie insorte fra loro tanto a motivo dell' Egitto che si voleva rendere tributario ai Romani, quanto per la cittadinauza che domandavano i Galli di oltre Po, non solo non rividero il censo, nè completarono il senato, ma ne meno notarono alcun cavaliere, o altra cosa operarono : che auxi fra breve ambedue deposero volontariamente la carica. Ed è certo poi che per qualche parte di quell'anno si stette senza censori, atteso che non da loro, ma dai consoli Cotta e Torquatos fu appaltata la restituzione del simulacro

Lib. XCVIII, [Le manuscrit de Heidelberg, le seul manuscrit ancien que l'on connaisse, porte capita DCCGC, le même nombre que Phlégon. Ts. Monxsex.]

<sup>5</sup> Ap. Phot, Biblioth, cod. XCVII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lib. XXXVII, c. 1x. <sup>6</sup> In Crasso, c. xm; Praecepla gerendae reipubl. c. xm, 8 a6; De vitiono pudore,

<sup>1</sup> Cic. De divin. c. XXI; Cotil. III. c. XIII.

di Giove Capitolino rovesciato da un fulmine. Fin qui adunque la Fin 31. serie censoria, quantunque spogliata del presidio delle tavole, si è felicemente continuata: ma dalla rinnuzia di Crasso e di Catulo incominciano quattordici anni di dubbiezze e di dispareri, i quali non terminano se non nel 704, nella primavera del qual anno è fuor di contrasto, che subentrò Appio Claudio Pulero.

Per verità il dissenso fra i principali collettori dei fasti cade soltanto sulla quantità e sul numero dei lustri celebrati, e sulle persone che occuparono la censura, essendo del resto uniformi di opinare, che innanzi Appio Pulcro ella fosse rinnovata tre volte. Ma di un avviso diverso si sono mostrati molti eruditi di non piccola fama : onde prima di esaminare queste contraddittorie sentenze sarà opportuno di raccogliere tutte le memorie, che ci sono pervenute di essa nell'accennato intervallo. E principiando da Dione, dopo averci narrato che i censori del 689 per le loro contese abbandonarono l'ufficio, prosegue!: πet ob eam causam successores quoque eorum sequenti anno nihil « egerunt, impedientibus cos in legendo senatu tribunis plebis, timen-"tibus ne ipsi senatoria dignitate excederent. " Concorda Plutarco" nell' attestare la loro esistenza nel 690, serbandoci un arguzia sopra uno di essi scappata di bocca a Tullio Cicerone nel di in cui fu designato console : dal che si fa manifesto che i comizi censorii avevano preceduto i consolari. Durante che i fasci furono tenuti da Tullio, o da' suoi immediati successori, niun indizio s' incontra di censori, o di cosa che loro si riferisca : ma nel 693 torna a dirci Dione, che i censori ascrissero al senato tutti coloro che avevano esercitato magistrature, fino a sorpassarne il numero stabilito3. Egualmente lo stesso Cicerone annunzia ad Attico4, che alle calende di decembre di quell' anno aveva perorato in senato a prò dei pubblicani, i quali si querelavano di aver preso in appalto dai censori le gabelle dell' Asia ad un prezzo troppo

<sup>| [</sup>καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ διάδοχοι αὐτῶν ἐν τῷ ὑσ7έρῳ ἐτει οὐδἐν ἐποἰησαν, ἐμποδισάντων σ'βᾶς τῶν δημάρχων πρὸς τὸν τῆς βουλῆς κατάλογον, δέει τοῦ μή τῆς γερου-

otas aŭroŭs ĉensoretv.] Lib. XXXVII., c. 1x.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Geor. c. XXVII.
<sup>5</sup> Lib. XXXVII., c. XLVI.

Lib. XXXVII, c. xLvi.
Ad Auie, lib. I, ep. xvii.

caro, per cui domandavano la rescissione di quel contratto, del quale fa pure menzione a Quinto fratello1, Infine da una terza lettera allo stesso Attico apparisce, che non solo il tribunale censorio era aperto a quel tempo, ma che di più era tutto occupato nella compilazione del ceuso al cominciare dell' anno seguente 694, nel quale gli scrive : Revise nos aliquando.... nam, ne absens censeare, curabo edi-« cendum et proponendum locis omnibus. Sub lustrum autem censeri P. 136. germani negotiatoris est. " Un frammento poi delle tavole consolari Capitoline ci prova che nel 695, 696, 697 non avvenue alcuna nuova elezione in questa carica, ed auzi conosciamo che nel primo di quegli anni era già abbandonata, riferendoci Suetonio3 che dal console Cesare furono affittati i pubblici dazi. Il che pure per riguardo al 697 si ricava dal dirsi in due lettere di Cicerone , scritte l'una poco dopo le calende di ottobre, l'altra ai 25 di novembre. che la riedificazione del portico di Catulo distrutto da P. Clodio era stata messa all' incanto dai consoli Lentulo e Marcello, Finalmente dall'ultima di quelle epistole ci viene indicato, che il tempo legittimo per la convocazione dei nuovi comizi censorii cadeva nell'anno susseguente 698, perchè amunziandogli di avere accettato che Pompeo lo annoverasse fra i quindici legati da lui richiesti in ajuto della cura frumentaria, gliene rende la seguente ragione : «Ego me a Pompeio «legari ita sum passus, ut nulla re impedirer, quin, si vellem, mihi \* esset integrum, aut, si comitia censorum proximi consules (Marcellinus « et Philippus) haberent, petere posse, aut votivam legationem sumpsisse e prope omnium fanorum, lucorum, " Su tali fondamenti, che jo ho in parte ampliati, hanno i fastografi conchiuso, che i censori nominati da Dione nel 6go e nel 6g3 furono diversi fra loro, e che quindi due coppie se ne hanno da inserire nei fasti entro questo quadriennio.

Ma un tale giudizio fu impugnato dal Dodwell<sup>5</sup> sedotto dal secondo frammento degli atti diurni da lui illustrato, in cui si legge che nell'

<sup>&#</sup>x27; Ad Ouiston fr. lib, 1, ep. 1. ' Ad Ame, lib. 1, ep. xvm.

In Cossare, c. xx.

<sup>\*</sup> Ad Attic. lib. IV, ep. 1 et 11.

Praelect, Camden. p. 729.

DVM.TECTVM.All.LOQVENTIS.HS.XXV. Egli fu di parere che i censori mentovati in questa nuova memoria fossero gli stessi ch' erano stati eletti nel 690, i quali continuassero per l'intero quinquennio fino al 694, in cui si apparecchiavano al lustro, siccome si è veduto dal passo già addotto di Tullio1. E in sna difesa obbiettò, che niuno degli antichi ci ha detto che i primi censori abdicassero, e nè meno che quelli del 693 fossero assunti in quell'anno<sup>2</sup>. Quindi pensò che i loro comizi si tenessero presso a poco nel settembre del 690, e che i tribuni della plebe, dai quali vennero impediti di scegliere il senato, non fossero già quelli che si trovavano in posto alla loro elezione, ma i nuovi che successero ai 10 del vicino decembre. Per tal modo l'opposizione si sarebbe protratta per tutto il loro tribunato fino quasi alla fine del 691, dopo cui nuovo impedimento ne avrebbero opposto i torbidi della conginra Catilinaria, onde così accadesse che solo nel 693 i censori potessero venire alla recensione del senato. Questa sentenza si tornò poi a difendere da quel dotto anche nella sua opera De cyclis', ma ella si fonda sopra due basi assai mal ferme. E primieramente, dopo le cose che ne hanno disputato il Wesselingio e il Garaltoni 5, chi ora è più che non riconosca per apocrifi e supposti quegli atti, dai quali soli viene dinunziata l'esistenza dei censori nel 600 ? Nè ha maggiore solidità la seconda opinione dello stesso Dodwell spicgata altrove più apertamente , che in seguito della resistenza opposta da Appio Claudio la censura tornasse a divenire quinquennale : dalla pluralità degli eruditi omai non dubitandosi che la legge Emilia, come era in vigore innanzi di Appio, così lo rimanesse dopo la sua ostinazione in eluderla, niun indizio avendosi che sia mai stata abrogata, lo

p. 250.

non ripeterò gli argomenti che i commentatori di Livio? hanno dedotto

Ad Attic, lib. I, ep. avin.

Praelect. Camden. p. 732.

<sup>1</sup> Dissert, X. sect. xxx.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De cyclia, dissert. λ, sect. xcn. Probabil, c. 11111.

In Verrow, lib. 1, p. 323; Pro Sulla, Lib. IX , e. xxxm e xxxiv ; lib. X , e. xxvn.

dalla sua esposizione della contesa di Appio, e prescinderò da quelli provenienti dall' csercizio delle funzioni censorie frequentemente ricadute ai consoli ed agli edili, di cui ho già addotto alcuni esempi. Queste vie mi condurrebhero troppo per le lunghe allo scopo : onde mi basterà di citare le parole, che Valerio Massimo! mette in bocca a Marcio Rutilo elevato per la seconda volta alla censura quarantasette anni dopo Appio Cicco, il quale rimprocciò il convocato popolo, « quod \* eam potestatem bis sibi detulisset, cujus majores, quia nimis magna « videbatur, tempus coarctandum judicassent. » E meglio di ogni testimonianza vale poi il fatto raccontato da Livio2 di C. Claudio Pulcro e di Ti. Sempronio Gracco. Furono questi creati censori circa il principio di settembre del 584 : e nell'anno seguente, dopo avere compito il lustro, domandarono che fosse loro prorogato l'ufficio per quattordici mesi ad oggetto di potere approvare le opere pubbliche che avevano date in appalto; domanda che fu loro rifiutata per l'opposizione di Cn. Tremellio tribuno della plebe. Se la magistratura da essi occupata era di un anno e mezzo, e quindi scadeva circa il principio di marzo del 586, ben si comprende come alla fine del second' anno potessero abbisognare di una prorogazione di quattordici mesi : ma s'ella era quinquennale, qual mesticri avrebbero avuto di domandarla così presto, mentre loro ne restavano altri quarantadue?

L' unica ampliatione alla durata di quest' ufficio, che si ammetta dai commentatori Laviani, è in favore di C. Claudio Nerone e di M. Livio Salimatore, stante il dirsi da quello storico', che celebrarono il lustro più tardi del solito, hastrum condium serius, per la ragione che avevano mundato nelle provincie a raccogliere il nome die tittadini, che militavano negli eserciti. Veramente io non veggo, che di qui nasca la necessità di portare quel lustro al di fuori dei suoi termini legitimi. bastando per salvaro la fede dello storico di fissarlo entro gli ultimi confini, e di credere che più spesso, com' è vero, si solesse operare entro il primo aumo dall'assunto magistrato, sembrandomi che diver-

<sup>1</sup> Lib. IV, c. 1, \$ 3, - 1 Lib. XLIII, c. x1 e x1v. - 2 Lib. XXIX, c. xxxvii.

samente Livio non si sarebbe astenuto dall' indicare chi avesse concessa l'autorità di protrarlo. Ma o i limiti di quella censura fossero gli ordinari, o vero prolungati, certo è vero che anch' essi non arrivarono ad un quinquennio.

Il medesimo Patavino conchiude il capitolo, in cui ha favellato di Nerone e di Salinatore, annunziando che furono accusati in faccia al popolo da Cn. Bebio tribuno della plebe, ma che il senato impedi che si procedesse nel giudizio. Non cade questione che ciò accadesse dopo ch' erano usciti di carica : primieramente perchè non era lecito di accusare i magistrati durante l'esercizio delle loro funzioni : di poi perchè Valerio Massimo, il quale narra la stessa cosa , attesta espressamente che il titolo dell' accusa fu ob nimis aspere actam censuram. Ora sappiamo per una parte che Livio Salinatore, dopo aver presieduto come dittatore ai comizi dei consoli del 548, nella distribuzione delle provincie fu mandato proconsole nell' Etruria 1, che nell' anno seguente dall' Etruria fu fatto passare nella Gallia con un esercito di servi per frenare i moti dei Liguri suscitati dalla venuta del Cartaginese Magone3; che nel 550 dopo il processo dei nuovi consoli, dunque a questi tempi dono le idi di marzo, gli fu confermata la medesima commissione 4, e che nello stesso anno fu nominato censore s. Dall' altra parte conosciamo egualmente che Cn. Bebio fu edile della plebe nel 554, e pretore nell' anno susseguente 6. Ora il suo tribunato dovendosi necessariamente anteporre, ne verrà sempre che non può portarsi più in giù del 553, che per conseguenza, in niuna ipotesi la censura di Nerone e di Salinatore può farsi durare al di là di un triennio. Ma essendo contro ogni consuetudine romana, che aleuno infilzasse tre diverse magistrature urbane in tre anni consecutivi, come in questo caso avrebbe fatto Bebio, sarà indispensabile, che un anno per lo meno s' interponesse fra il suo tribunato e l'edilità, onde il principio del primo si abbia da riporre ai 10 di decembre del 552, o meglio del 551, se si vuole che

Lib. VII, c. 11, 8 6.

Liv. lib. XXVIII. e. s.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Id. lib. XXIX, e. v.

Liv. lib. XXIX, e. xui.
Id. lib. XXIX, e. xvii.

Id. lib. XXIX, e. xvit.
Id. lib. XXXI, e. xtix e i.

Bebio, come pare, non perdesse tempo in accusare i censori tosto che cessarono dalla loro podestà non prolungata, come io suppongo. Ma vi è di più, che l'opinione del Dodwell non si avvera nà meno nel tempo di eui trattiamo. Abbiamo già mostrato che Gellio e Lentulo ottennero la censura nella primavera del 681 : quindi, secondo il suo giudizio, doveva durare fino al ritorno della medesima stagione nel 689, Ora Tullio nell' anno precedente 688 difendendo Cluenzio, e parlando espressamente di loro, li diee qui censurer proximi fuerant.\(^1\) Dunque allorchò arringava erano già scaduti dal loro ullicio: duuque quell' udificio a quel tempo non era quinquennale.

Non potendo pertanto negare l'osservanza della legge Emilia anche dopo i giorni di Appio, il Garattoni<sup>2</sup>, cui non dispiaceva il sentimento del Dodwell, non trovò altro partito se non quello di ricorrere ad una occasionale derogazione di quella legge : aggiungendo che se quello fosse stato il luogo opportuno, avrebbe addotto gli argomenti per eui si persuadeva che i eensori del 600, in vista degl' impedimenti ehe i tribuni della plebe frapponevano all' esercizio della loro carica, ottenessero di prolungarla per tutto il quinquennio cominciato da Crasso e da Catulo, e che compivasi nel 694, in cui egli credette che finalmente fosse eelebrato il lustro. Non avendo specificate queste ragioni, non posso ponderarne il valore : dirò peraltro che ho per falso l' avviso del Dodwell, ehe l'elezione di questi censori seguisse in settembre, e ehe quindi l'opposizione provenisse non dai tribuni ch' erano in posto quando essi furono scelti, ma da quelli ehe successero ai 10 di decembre. Egli certamente, allorchè scrisse queste eose, non ebbe presente il passo di Plutarco eitato di sopra, in cui si dice : « Lucio Cotta vini \* avidissimo administrante censuram, Ciecro consulatum petens, cum « e labore sitiens circumstantibus undique suis comitibus elam biberet : « Non injuria timetis, inquit, ne censor mihi succenseat, quod aquam

τος, ύπατείαν μετιών ὁ Κιμέρων ἐδιψησε, και τών φίλων κύκλω περισθάντων ών έπινεν, «Ορώς ἐφοδεϊσθε, είπε, μή μοι γέ-«νοιτο χαλεπός ὁ τιμητός, ότι όδωρ πίνω.»

Pro Cluentio . c. 1111.

Pro Flacco, p. 231.

In Cicer. c. 2211: [ Αευχίου δέ Κότ72 τιμητικήν έχοντος άρχήν, Φιλοινοτάτου δ΄ όν-

«bibo. - Non sappiamo precisamente in qual giorno accadessero i comizi consolari di Cicerone. Consta però che in questi tempi solevano tenersi di estate : il che auche si persuade dalla sete che aveva preso il candidato nel campo Marzio, e consta di più , che passarono delle lunghe trattative fra lo stesso Tullio e i tribuni, mentr' erano tutti designati e prima che questi entrassero nell' impiego. Laonde se i censori furono eletti prima dei consoli, e probabilmente in primavera, secondo che abbiamo veduto essere stato solito; se a differenza degli altri magistrati appena eletti assumevano l'ufficio, come da tutti si accorda, parecchi mesi s' interposero prima che la loro autorità venisse inceppata, e per conseguenza ebbero del tempo d' avanzo per potere scegliere il senato : operazione, ch' era una delle prime a cui solevano accingersi, e che qualche volta fu consumata in un giorno solo2. Se dunque nol fecero, è chiaro che ciò fu per colpa dell' incontrata opposizione, e che quindi ella provenne dai tribuni del 600, non da quelli del 601. Infatti mostrerò in appresso, che il tribuno Lucilio, che le diè motivo, non ritrova luogo nel collegio tribunizio del second' anno. Il che posto, se giusta la confessione del Dodwell nè meno nel 601 e nel 602 i 145. censori soddisfecero a questa loro incombenza, converrebbe dire, che i medesimi ostacoli si fossero ripetuti anche in quegli anni. Ma questi cadendo in tempi nei quali l'amministrazione della repubblica fu quasi tutta in mano di Cicerone, come sarebbe possibile che ne' suoi scritti non si avesse alcun indizio di una lotta così prolungata? E mentre essa continuavasi, come supporre che i tribuni, i quali si ostinavano nella loro proibizione, non vietassero del pari i comizi per la deroga della legge Emilia, senza di cui veniva a finire la nodestà dei loro avversari?

Ma concedasi pur anche, che in tutto il corso ordinario del loro uflicio quei censori non potessero segliere il senato. L'opposizione a ciò solo si ristriugeva. Perchè adunque non fecero almeno il censo, che non era loro impedito da alcuno? E pure è certo, che nol fecero,

De lege agraria, tib. It. c. v. - 1 Liv. lib. XXIII. c. xxxIII.

e nè meno lo cominciarono. Ciò apparisce manifestamente dall' orazione in favore di Archia. Dopo che per la scoperta dell'antico scoliaste, dato in luce dal Mai, si è saputo che il giudice innanzi cui agitavasi quella causa fu il fratello di Cicerone, in cui ottimamente si avvera la richiesta condizione, che fosse un amico della poesia<sup>1</sup>, non può più contendersi, che quell'orazione fosse recitata nel 692, in cui Q. Tullio occupò la pretura. L'arringa versa totalmente sulla questione, se quel poeta avesse o no acquistato i diritti di cittadino romano, e una delle principali obbiezioni che se gli opponeva era questa, che il suo nome non trovavasi iscritto in alcuno dei registri censuali. Al che si risponde dal difensore 2 : « Census nostros requiris. Scilicet : est « enim obscurum proximis censoribus hunc cum clarissimo imperatore, · L. Lucullo, apud exercitum fuisse, superioribus cum codem quaestore «fuisse in Asia, primis Julio et Crasso, nullam populi partem esse «censam?» È manifesto che i primi Giulio e Crasso sono i censori del 665; che negl'intermedi debbono riconoscersi Filippo e Perperna del 668, al tempo dei quali Lucullo era veramente questore di Silla nell' Asia; e che colla denominazione di prossimi vengono denotati Gellio e Lentulo del 684, sotto cui ferveva la guerra Mitridatica dello stesso Lucullo. Ora se l'ultimo censo, in cui potè essere iscritto Archia, fu il celebrato da costoro, ognun vede che ne resta escluso qualunque altro da quell'anno fino al giorno in cui Tullio perorava nel 602, e ch' è appunto per la ragione di non averlo fatto, che Tullio ha preterito Crasso e Catulo nel 68q, e i loro successori nel 6qo, siccome inutili al suo scopo. Ma da quell' orazione io ne ricavo inoltre, che a quel tempo la censura era vacante. Certo è che se allora vi fossero stati i censori, quella causa sarebbe stata risoluta dal loro giudizio : perchè l'iscrizione ch'essi avessero ammesso o rifiutato di Archia nelle loro tavole, avrebbe posto termine al piato. Che se per supposto meramente gratuito fossero anche stati impediti di fare il censo, la loro opinione qualunque fosse o favorevole o contraria sarebbe stata di

¹ Pro Archia, c. n. -- ³ Ibid. c. v.

troppo peso, perchè l'avocato di una delle parti non avese ommeso di appoggiarvisi. L'assoluto silenzio adunque che Tullio serba in quell' occasione degli attuali censori, sia che invochi il suffragio di molti altri personaggi in favore del poeta, sia che risponda agli argomenti dell'avversario, mostra che allora questa magistrature staceva.

Nè so poi menar buono al Garattoni il computo da lui istituito di questo quinquennio, ch' egli fa incominciare da Catulo e Crasso nell' estate del 680, e chiude col Instro fatto nella prima metà del 604. Imperocchè questo calrolo viene contraddetto dal quinquennio seguente, che secondo una tale supposizione avrebbe dovuto avere principio nella seconda parte del 694, e terminarsi a mezzo del 699: mentre all'opposto, per la testimonianza, altre volte invocata di Cicerone, è fuori di contesa, che l'elezione dei censori cadeva nel principio dell'estate del 698, per cui il quinquennio anteriore restcrebbe monco di un anno. Nè può trovarsi una scusa per ciò nelle innovazioni portate all' autorità de censori da P. Clodio, il quale loro proibì di rimovere alcuno dal senato, a d'infliggergli qualunque altra pena, se il reo non fosse stato arcusato innanzi il loro tribunale, e se non fossero stati ambedue conrordi nel condannarlo!. Imperocchè questa legge, ch' egli promulgò nel suo tribunato del 696, non fu abrogata se non che da Metello Scipione, quando fu console nel 70 2 2: e finchè stette in vigore, non ebbe alcuna influenza sulla nuova elezione.

Infine è egli poi vero assolutamente, che da niuno degli antirli si abbia sentore, che i censori del figo abdicassero, siecome si asseriser dal Dodwell? Eppure mi sembra, che esaminandolo diligentemente se ne trovi non piecolo indizio nel passo di Dione?. Eerolo nel suo originale: Oi ruparia eggli rioi viralo rioi Ilpadavio teovirorio duregliori (r\overlightaria) estimato di viralo rioi Ilpadavio teovirorio duregliori (r\overlightaria) estimato di viralo rioi di deletta e del colo di viralo del viralo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cicer. Pro Sestio, e. xxv; De prov. cons. c. xxv; In Pisonem, c. tv; Asconio a quest' ultimo luogo; Dion, lib. XXXVIII. e. xxt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dion, lib. XL, e, LVII. <sup>2</sup> Lib. XXVII., e, 1x.

σζας των δημάρχων πρός του της βουλής κατάλογου, δέει του μή της γερουσίας αὐτούς έκπεσεϊν. Il Dodwell sembra aver voluto riferire il διά τοῦτο, ehe si adduce per motivo dell'inazione dei successori, al dissidio ereditato dai censori precedenti; ma se ciò fosse, essi non avrebbero potuto fare il censo nè meno tre anni dopo, com' egli pretende, atteso che la ragione motrice di quella discordia si mantenne fino al 705, in cui fu tolta da Cesare, concedendo ai Galli nella sua prima dittatura la contrastata cittadinanza 1. Parmi dunque, che quel relativo molto più naturalmente si porti all' ἀπεῖπον immediatamente precedente, a eui infatti si lega dalla eopula xzi, talchè il senso ne sia : re « per la stessa ragione che abdicarono, anche i loro successori nulla « operarono nell' anno seguente, essendo impediti dai tribuni della « plebe di scegliere il senato pel timore ch' essi avevano di esserne es-« elusi. » Per tal modo svaniscono tutte le oscurità, che si sono volute imputare a quello storico : svanisce l'illegale quinquennalità della censura del Dodwell : svanisce l'eccezione alla legge Emilia del Garattoni, di cui non è punto addimostrato il bisogno : confermasi al tempo dell' orazione per Archia la vacanza di quella carica : e nulla più incontrasi nella di lei successione, che non sia conforme alle leggi, o almeno agli usi precedenti.

Infati se i emsori del 690 abbandonarono il posto senza aver formato il eenso, starà beue che si tardasse tre anni a rimpiazzarli. Io non so, se questa volta ciò avvenisse per la ragione altra fiata addotta dal Dodwell', il quale fondato sopra due passi di Livio erede che i Romani avessero per simistro augurio l'eleggere tre coppie di censori nello stesso quinquennio. Questo so, che si hanno due esempi recentissimi, entrambi al nostro consimili: uno nel 662 in cui ai censori M. Domizio Enloarbo e L. Licinio Crasso, che nou enesirono il popolo, come più innanzi vedremo, furono dopo tre anni sostituiti P. Crasso e L. Giulio Cesare: l'altro nel 668, giacchè nè meno questi avendo dato opera al censimento, dopo un altro triennio sottentrarono in loro vece L. Fi-

Dion. lib. XLI, c. xxxvi. - Praelect. Camden. p. 733.

Donated by Google

lippo e M. Perperna, Nel 693 i comizi consolari erano intimati pel 26 di giugno , poco prima dei quali saranno stati tenuti i censorii non incontrandosi alcun cenno di essi nelle quattro lettere di quest' anno fino alle idi di marzo, nelle quali Tullio informa Attico minutamente di ciò che avveniva in città 2. Dai personaggi, che furono allora prescelti, essendosi finalmente proceduto alla descrizione dei cittadini, quantunque non la compissero colla cerimonia del lustro, sarà del tutto regolare, che al terminare del quinquennio, che cadeva appunto al cominriare dell' estate del 698, si dovesse venire all'elezione dei successori, siccome nell'anno precedente aspettavasi da Tullio. Che se la sua aspettazione rimase ingannata, conosciamo che lo fu per ragioni ch' ei non poteva prevedere, perchè nacquero dagli accordi del primo triumvirato fra Cesare, Crasso e Pompeo. Si sa che in quell'anno non si tennero comizi di sorte alcuna per secreta opera degli ultimi, che ambivano il consolato veniente, e che l'ottennero difatti, ma per la via dell' interregno, quando era già incominciato l' anno nuovo. Giunti così per la seconda volta alla somma podestà, «reliquos quoque magistraa tus iis conferre curaverant, quos sibi addictos intelligebant, a come si esprime Dione 3: fra i quali non nasce controversia, che si abbiano ancora da includere i censori.

Rivendicato così, che tre collegi di questi magistrati si hanno da disporre nell' enunciato intervallo di quatutorici anni, e determinata altresi l'epoca della rispettiva elezione, resta ora da stabilire quali persone vi fossero assunte. Reputo inutile di riferire tutte le varie opinioni dei passati eruditi, che presso a poco si riducono a due prinegali. È la prima quella del Sigonio e del Marliano, ch'è la più seguita dai moderni, e fra questi dal Contucci e dal Garattoni, la quale allogò al 6 go L. Aurelio Cotta e P. Servilio Isaurico, dichiarando di non conoscere loro successori nel 6 g3, ed assegnando il 6 g9 a M. Valerio Messalla Vigro insieme con un ignoto collega. L'altra fu prodotta dal Golsio e dal

Ad Attie. lib. I, ep. xxvt.

<sup>1</sup> Ibid. ep. xII, xIII, xIV, xV.

τει. τοὺς ύπὸ τοῦ δήμου αἰρουμένους, προσ<sup>η</sup>ρό-, τε. πους σΦίσιν.... ἀπέδειξαν.]

Lib. XXXIX, c. xxxtt: [Τούς τε άλλους

Panvinio dopo che questi ebbe cambiato parere nella seconda edizione, i quali non vallero lasciare aperta alcuna lacuna e diedero la censura del 690 a L. Cotta e a Q. Cecilio Metello Pio, per la morte del quale ultimo durante la carica crederono disciolto il collegio. Attriburono poi la successiva del 693 a P. Servilio Isaurico de a Mamero dimini Lepido, e quella del 693 a M. Messalla Nigro ed a Calpurnio Bibnio. Lepido, e quella del 693 a M. Messalla Nigro ed a Calpurnio Bibnio. Questa sentenza fu accotta auche dal Pighio : se non che confessò che non gli constava abbastanza del nome degl' intermedi. Credo infine di dovere appena memorare la receutissima del sig. Laurent', che fa secere P. Isaurico tanto sigli sentin censorii del 693, quanto sigli adt del 693, siccome quella che urta di fronte colla legge di Marcio flutilo sulla non ripettimo della cessua sulla non ripettimo della cessua sulla non ripettimo della cessua del sego.

Di questi sei personaggi l'unico che tenesse il suo posto con sicurezza era L. Aurelio Cotta già console dell' anno precedente 689. Di questo suo onore rendeci fede Cicerone, che di lui scrisse nel 6972: " Me L. Cotta, homo censorius, in senatu juratus dixit se, si censor "tum esset, cum ego aberam, meo loco senatorem recitaturum fuisse; e costa dall' asserzione più volte citata di Plutarco, ch' ei ne godeva al tempo dei comizi consolari dello stesso Tullio. Egualmente non era da dubitarsi che avessero ottenuto la stessa dignità P. Servilio Vatia Isaurico console nel 675 e M. Valerio Messalla Nigro console nel 693, venendo chiamati ambedue uomini censorii da Valerio Massimo3, e riguardo al secondo lo stesso affermandosi da Plinio3 e da Solino5. Solo rimaneva dubbioso in quale anno, e con quale collega l'avessero conseguita; ma ciò che non si era giunto a ricavare dagli storici, potevasi bene dai fastografi più moderni imparare dalle lapidi, come ha fatto il Laurent, le quali hanno confermato ciò che fino da principio erasi pensato dallo Strada e dal Panvinio nella primitiva edizione. Il Fabretti fu il primo a pubblicare i due seguenti cippi di travertino, il secondo

<sup>1</sup> Fasti consulares Capitolini; Altonoe,

<sup>\*</sup> Hist. nat. lib. VII., c. xit.

<sup>1833,</sup> in-8°.

1 Pro domo sua, c. xxxii.

<sup>\*</sup> Inser. dom, p. 487, n. 166 et 167.

Lib. VIII., c. v, \$ 6; lib. IX., c. xiv, \$ 3. [Corp. inser. Lat. vol. I, p. 179. n. 610e1608.]

P. 154. dei quali sembra essere quello stesso, ch' essendo passato nella villa Albani fu poscia riprodotto dal Marini i, e a cui si deve aggiungere il terzo, poco dissimile, scoperto nel 1819, e divulgato dal Fea<sup>2</sup>:

| 1.               | 9.                     |
|------------------|------------------------|
| M·VALERIVS·M·F   | P. SERVEILIVS · C(     |
| W·N·MESSALL      | ISAVRICVS              |
| P.SERVILIVS.C.F. | M·VALERIVS·M           |
| ISAVRIC-CENS     | W·N·MESSAL)            |
| EX·S·C TERMINAR  | CENS                   |
|                  | EX.S.C.TERMI           |
| 3.               | 4.                     |
| M·VALERIVS·M·F   | P · SERVEILIVS · C · F |
| W·N·MESSAL       | ISAVRICVS-             |
| P·SERVILIVS·C·F  | M · VALERIVS · M · F   |
| ISAVRICVS: CES   | W·N·MESSAL             |
| EX · S·C·TERMIN  | CENS                   |
|                  | EX-5-C-TERMIN          |

Furono tutti rinvenuti presso le sponde del Tevere, e ci mostrano che Messalla ed Isaurico, col piantare questi termini, separarono i fondi privati dall'agro pubblico assegnato alle ripe di quel fiume: cura ch'era ben conveniente all'ufficio che sostenevano. Avendo quei marmi soleri-

'Leriz, Alb. p. 91, [C'est une erreur; car l'inscription de l'abretti est incompléte du côté droit, et il ne manque rien à celle de la villa Albani; nous avons reproduit celle-ci sous le n° 5, d'après le Gorp, inser. Let. tab. LXXXIX A, et vol. 1, p. 179; n. 609. L. Revura.]

L. INSTITUTE.

2 Franton. di Fasti, p. XXXVIII. [Voyez Ossere. numiriss. dec. IX, oss. vii. tome 1, p. 445, et Corp. isser. Lat. vol. 1, p. 179. n. 613. Les deux inscriptions suivantes ont été trouvées également sur les bords du Tibre :

M · VA LER IVS · M · FRIENN
MESSALA
P · SERVILIVS · C· F · MILLE : VS
CENSO >- 12

6.
M · VALERIVS · MARG
M · N · M ESSA LIBRE
P · SERVEILIVS · CNOR

Voy. Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 179, n. 612 et 615. L. RENES.

nemente provato, che costoro erano stati colleghi, fu facile al Marini P. 155. col loro presidio d' indicare senza dubbiezza quando lo furono. Imperocchè così appaiati come ora li conosciamo, non ponno riportarsi al 690, essendo già occupato quell' anno da L. Cotta, onde non è capace di ricevere un intero collegio. E nè meno si ponno assegnare al 693, atteso che Messalla in quell'anno medesimo resse i fasci consolari, troppo repugnando a quei tempi, che alcuno esercitasse contemporaneamente il consolato e la censura. Conviene dunque necessariamente ritirarli al 699, nel quale sappiamo da altra parte che ambedue erano vivi. Conciossiachè Asconio ci attesta coll' argomento della Scauriana. che Messalla fu uno degli oratori che difesero Scauro nel 700 : e l'Isaurico, quantunque fosse stato console nel 675, pure morì ottuagenario nel 710 per fede di Tullio 1 e di Dione 2 : elatus funere publico, al dire della cronaca di Ensebio. È in questi personaggi ben si avvera la qualità superiormente richiesta da Dione, che fossero amici di Pompeo : mentre l'Isaurico fu uno dei principali promotori, che gli fosse affidata la guerra Mitridatica \* : e Messalla appartenne sempre al partito degli ottimati, onde sueritò gli elogi di Cicerone a. Così M. Bibulo viene ad essere ominamente escluso dalla censura : perchè s'egli non l'ottenne in questo quinquennio, molto meno potè conseguirla nel 640 e nel 643, non essendo stato console se non che nel 6q5. E leggerissima era stata veramente la congettura, per cui gli fu conferita dal Panvinio, non sopra altro fondandosi, se non che dall' essere chiamato da Valerio Massimo buomo di amplissima dignità, che aveva goduto sommi onori : il che a qualunque consolare, se abbia specialmente governato una grande provincia, può egualmente convenire.

Restano adunque tre posti da distribuirsi ancora in due collegi: ai quali concorrono Metello Pio e Mamerco Lepido messi imanzi dal Panvinio medesimo. Egli stabili per base, che non vi fu principe del senato, il quale allorche ricevette quella denominazione o non avesse

<sup>1</sup> Philipp. II, c. v.

Lib. XLV. c. xvi.

<sup>1</sup> Cic. Pro lege Manila, c. AMII.

Ad Attic, lib. 1, ep. xiv.
Lib. IV. c. 1, \$ 15.

Bearing Google

occupato, o non occupasse attualmente la censura : e asseri di poi che Metello e Lepido furono principi del senato, traendone la conseguenza che furono dunque censori. Esaminerò fra poco quanto sia solido il fondamento del suo edificio : intanto per riguardo a Metello osserverò, che non gli assicura in alcun modo l'asserita qualità. Egli si appella a due passi di Valerio Massimo : ma quello scrittore lo dice nel primo princeps civitatis 1, nel secondo princeps suorum temporum 2. Ora vi ha gran differenza fra princeps senatus, e quelle due espressioni. Il primo era un titolo effettivo di onore, che assumevasi da colui, che i censori avevano nominato pel primo nel promulgare il nuovo catalogo dei senatori, per cui chi n'era insignito era costituito capo del senato, e come tale precedeva tutti gli altri in dignità, benchè non avesse alcun potere, come attesta Zonara3. Quindi nelle iscrizioni onorarie vedesi unito all' indicazione degli altri uffici, che si erano di fatto sostenuti1: e in seguito alcuni ancora degl' imperatori l' assunsero, come Augusto, Tiberio e Pertinace<sup>5</sup>, il quale ne fece uso altresì nelle sue lapidi<sup>6</sup>. All' opposto il princeps civitatis non è che un elogio privato, il quale null' altro significa se non che quel tale era uno dei primari cittadini. E che nulla poi giovi ad indurre un' opinione di precedente censura, si fa chiaro dallo scriversi da Asconio nell'argomento della Corneliana : "Dixerunt in eum testimonia principes civitatis : O. Hortensius, O. Ca-158. "tulus, Q. Metellus Pius, M. Lucullus, Man. Lepidus." Ove lo stesso onorevole predicato si accomuna tanto a Metello Pio, quanto ad Ortensio che non fu certamente censore giannnai. E meglio poi apparisce, senza bisogno di chiose, dal passo di Tito Livio7: «Petierunt censuram principes civitatis C. Valerius Laevinus, L. Postumius Albinus, P. Mucius Scaevola, M. Junius Brutus, C. Claudins Pulcher, Ti. Sem-

Lib. VIII, c. av. \$ 8,

<sup>1</sup> Lib. IX, c. 1, \$ 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> P. 350. <sup>5</sup> Orelli, n. 535 e n. 541. [Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 1, p. 284. p. XXIII. et p. 288, n. XXIX.]

bion. lib. LIII, c. 1; lib. LVII, c. vm; lib. LXXIII, c. v.

Fabretti, Inser. dom. p. 688, 99; Grut. p. 209, 1. [Orelli. n. 896 et 897.]

Lib. XLIII, e. uv.

- pronius Gracchus. - Ma il più singolare si è, che lo stesso Panvinio ha distrutto da se stesso l'argomento, che da questo principato di Metello Pio intendeva dedurre : imperocchè egli l' ha fattu eleggere principe da Gellio e da Lentulo nel 684, ossia sei anni prima della sua supposta censura del 690 : il che sovverte tutto il suo sistema. Intanto senza più lunghe parole, ecco una chiara prova, che Metello Pio non può essere stato censore, e molto meno a questi tempi. È noto ch' egli fu console nel 674, che nell'anno seguente andò proconsole nella Spagna per la guerra Sertoriana, da cui non tornò trionfante se non che ai 3o di decembre del 683, e che carico di anni morì o sulla fine del 690, o sul principio del 691, in cui il pontificato massimo da lui lasciato vacante passó a Giulio Cesare. Ora Plutarco ci narra, che il primo Catone, malgrado della sua vecchiaia, continuò ad attendere ai pubblici affari, aggiungemlo : « Nec enim ut L. Lucullus postea et Me-« tellus Pius, onere jam urgentis senectutis se a communibus muneri-» bus veluti gravi aliquo ministerio abdicavit 1. » Come si sarebbe potuto asserire ciò di Metello Pio, se al termine della sua mortale carriera avesse occupato una delle cariche le più splendide e le più brigose? Di qui tutto all'opposto si raccoglie che, al pari di Lucullo, dopo il trionfo che menò della Spagna si ritrasse ad una vita privata, abbandonandosi alle delizie ed al lusso; taccia che concordemente gli rimproverano tanto lo stesso biografo nella Vita di Pompeo, quanto Valerio Massimo<sup>2</sup>, Sallustio 3 e Macrobio 4.

Da miglior ragione sembra assistito a prima vista Mamerco Emilio Lepido Liviano, a cui trovasi realmente concesso il titolo di principe senato. Per esso il Pauvinio ha addotto un altro brano di Valerio Massimo<sup>5</sup>, nel quale dopo aver esposto ch' egli nel suo consolato del 677 revocò una sontenza di Cn. Oreste pretore urbano, conchiude: « roun-« veniens Mamerco, conveniens principi senatus decretum.» Ma con

<sup>&#</sup>x27; [Ούγαρ, ώς Λεύπιος Λούπουλλος (σ'7ερον και Μέτελλος ὁ Πίος, έξέππμεν ὑπὸ γπρους πρὸς τὰ δημόσια λειτουργίαν τὴν πολιτείαν ἀγούμενος.] Cet. Μαj. c. xxiv.

<sup>\*</sup> Lib. IX, c. 1, \$ 6.

<sup>&#</sup>x27; Hist. fragm. lib. XI.
' Saturn. lib. III. c. xm.

Lib. VII. c. vit, § 6.

tutto questo non è così sicura la conseguenza, che intende dedurne il fastografo veronese. È vero che, per autorità di Livio 1, fino al 545 fu costumanza tramandata dai maggiori di conferire quell'onore al più anziano dei viventi censorii. Ma in quell' anno essendo egli vacante per la morte probabilmente di Cn. Fabio Buteone nacque contesa fra i censorii attuali, imperocchè Cornelio Cetego, secondo l'inveterata consuetudine, voleva decorarne T. Manlio Torquato ch'era stato loro antecessore nel 523, mentre il collega Sempronio Tuditano sosteneva ch' era libera l'elezione. Vinse il secondo, e nominò Q. Fabio Massimo, che però era entrato anch' egli nel loro collegio nel 524. D'altora in poi si abbandonò la vecchia pratica, ed anzi frequentemente il censore, a cui la sorte ne conferiva la scelta, usò di farla cadere sul suo compagno. Così avvenne nel 555, in cui ebbe il principato P. Scipione Africano censore di quell' anno 2, benchè fossero superstiti M. Cornelio Cetego e P. Crasso Divite : il primo dei quali non morì se non che nel 5583, il secondo nel 5714. Egualmente nel 570 fu fatto principe Valerio Flacco 5, essendo ancor vivi M. Marcello e T. Oninzio Flaminino passati fra i più nel 577 e nel 580 °. E così pure nel 575 toccò quel titolo ad Emilio Lepido<sup>7</sup>, malgrado della sopravvivenza fra gli altri del vecchio Catone. Da ciò si è dedotto, che la libertà rivendicata da Tuditano fosse circoscritta fra coloro, che in qualunque tempo avessero appartenuto al collegio censorio. Ma ch'ella fosse intera per qualunque consolare, si dimostra coll'esempio di P. Cornelio Lentulo console suffetta nel 592 ed avolo di Lentulo Sura congiurato con Catilina, che fu certamente principe del senato per replicate testimonianze di Tullio, alle quali deve aggiungersi anche quella di Dione 8. Per questo motivo il Panvinio l'aveva forzatamente intruso nei fasti censorii al 6 16 : ma si è poscia dovuto cacciarnelo, perchè essi non offrono alcun posto per lui, e perchè ogni Cornelio ne viene escluso a questi tempi da una

Lib. XXVI. c. xt.

<sup>1</sup> Liv. lib. XXXIV, c. xLIV.

Id. lib. XXXIII. c. xLII.

<sup>1</sup> Id. lib. XXXIX. c. MAYL

Liv. lib. XXXIX, c. LII. . Id. lib. XLI, c. xm e xxu.

<sup>&#</sup>x27; Id. lib. XL, c. 11.

formale asserzione dello stesso Cicerone <sup>1</sup>. Il titolo dato a Mamerco Lepido da Valerio Massimo non presterebbe adunque una garanzia abbastanza sicura, ch' egli fosse stato censore.

Ma si aggiunge di più, che si ha quasi la certezza, ch'egli non può avere occupata la dignità, che sembra attribuirsegli da Valerio. Si è d'accordo che nella scelta del senato operata nel 668 dai censori Filippo e Perperna, il principato toccò a L. Valerio Flacco console nel 654, e censore nel 657, vedendosi da lui goduto nell'anno susseguente 669, siccome consta dall'epitome di Livio2. Nè può dubitarsi che Flacco fosse mantenuto nel medesimo onore da Silla, quando completò il numero dei senatori nel 673, sì perchè a quel tempo era ancora vivente, e finchè visse chi n' era stato insignito una volta, nou gli fu mai sostituito alcuno, secondo che ricavasi da un chiaro passo di Livio3, e confermasi dall'osservazione : sì perchè egli era uno dei principali amici di Silla, e fu anzi l'autore e il maestro dei cavalieri di quella dittatura. Dall' altra parte sarebbe una pazzia l'immaginarsi, che Mamerco potesse essere stato il primo fra i senatori innanzi di esser console : il che non seguì se non che nel 677. Ora abbianto già veduto superiormente, che dopo Silla non si ebbe altra recensione del senato fino a quella ch' eseguirono nel 684 i censori Gellio e Lentulo, e che dopo essa niun' altra ne avvenne fino al 693. Ma il principe eletto da Lentulo e da Gellio non fu nè Mamerco, nè O. Metello Pio. come tenne il Panvinio, ma si bene O. Lutazio Catulo console nel 676 che fu poi censore nel 689° : dal che si conferma che la censura non

163

la phrase consectée. On ne peut pas irreune outre conséquence de Dion Cassiu-(AXXII, um), Quant au deuxième passage de Giéren cité par Bergbeis (Pro dono sus. ells, 3,9); Princepa censta, pass autres ordines onnes, deinde Italia test, post cueste grates, etc. il 19; et question in de Cassiuni de prince du s'estat. Senatus, dans ce passage, est au nominatal, et l'orsteur veut direque le s'estat à persière, puis tous les ordres-

4

<sup>1</sup> Ad Attie, lib. VI, ep. t.

<sup>1</sup> Lib. LXXXIII.

Lib. XXXIX, c. Lit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Catalus ue fut jamais princeps aeustus dans le sens officiel du mot; c'est ce qu'indiquent clairement Velleius (II., 1111) et Gicéron (In Pis. III., 6), qui l'appellent, le premier, omnium confessione princeps senstua, le second, princeps hujus ordinis atque outer publici concilii, en évitant avec soin

era più a quei tempi un requisito indispensabile per addivenirlo. Consta infatti dalla Pisoniana1 e dall' orazione pro domo sua2, ch' egli occupava quel posto alla fine del 691, quando chiamò Cicerone padre della patria : ed è notabile poi che la seconda di quelle arringhe tace il suo nome, e lo indica col solo titolo della sua dignità : il che prova aperlamente che in questo caso non è un' espressione vaga e generica che potesse a molti convenire, come princeps civitatis, se così nuda bastava a denotare la persona. Concorda Velleio3, che gli attribuisce la medesima qualità quando al principio dello stesso anno fu vinto da Cesare nella petizione del pontificato massimo. Ma più opportuna è la deposizione di Dione<sup>4</sup> rimasta ignota al Panvinio, il quale attesta che già nel 687 era principe del senato, e ciò adduce per ragione della sua influenza sul senato medesimo. Catulo viveva certamente al tempo del giudizio di P. Clodio seguito poco prima delle idi di maggio del 6935; intorno al qual giudizio è ripetuto da molti un suo pungentissimo detto, e Dione nel riferirlo6, ci avverte che non molto dopo passò fra gli estinti. L'epoca precisa della sua morte risulta dal paragone fra due lettere di Cicerone, ambedue dello stesso anno 694, una scritta al primo di febbraio, l'altra poco dopo i dodici di maggio?. Nella prima enumera i diversi avvenimenti sopraggiunti dopo l'assoluzione di P. Clodio, per cui venivasi peggiorando la sua posizione ; ed ivi non

-puis l'Italie entière, puis enfin toutes les -nations l'ont proclamé sauveur de la pa-«trie. - Au reste, j'ai démontré, dans mes Róm. Forschungen, tome 1, p. 72, que, pour être prince du sénat, il fallait être patricien. et Catulus ne l'était pas. Il fut, sons doute, le sénateur le plus illustre de son temps ou plutôt de son parti, et c'est ainsi qu'on a pu l'appeler obliguamment le clief du sénat; mais jamais il ne fut nommé princepa senatus. Au contraire, Mamercus Lepidus, qui était patricien, a bien pu, quoique tout à fait insignifiant, recevoir ce titre officiellement. Il aura été nommé par les censeurs

de 685, et, comme il paraît être mort peu de temps après, la place sera restée vacante jusqu'à la nomination d'Auguste. On concoit facilement que les censeurs, ne pouvant faire le lustre, ne pouvaient pas nou plus reviser la liste des sénateurs. Tu. Moussex.

- 1 Cap. m., \$ 6. <sup>9</sup> Cap. tm, \$132.
- 1 Lib. H. c. VIIII.
- 4 Lib. XXXVI. e. vin.
- 4 Ad Attic, lib. 1, ep. xvi. Lib. XXXVII., e. MAG.
- 2 Ad Attic. lib. I, ep. xvm e xv.

fa alcun cenno di questa morte, che ne fu uno dei principalissimi, essendo in Catulo mancato il terzo, che con Tullio e Catone formava, al dire di Plutarco1, il trimmvirato degli ottimati opposto a quello di Cesare, di Pompeo e di Crasso. Ma ne fa ben querela nell'altra, in cui ritorna sullo stesso argomento : dal che si rende chiaro che la sua morte avvenue nell'intervallo fra la data di quelle due lettere. Catulo adunque sopravvisse alcuni mesi alla nuova elezione del senato fatta dai censori nel 6g3 : onde non è da dubitarsi che fosse conservato nel suo posto di principe, si perchè ciò fu d'invariabile costume, sì perchè sappiamo che quei censori non fecero torto ad alcuno, come infine P. 165. perchè di un' offesa così grave recata col rimoverlo ad un nomo di tanta riputazione, e così stretto con Tullio, non avrebbe questi mancato di alzarne altissimo rumore. E così il principe del senato avendo perduto la vita sull'incominciamento del nuovo quinquennio, sarà tolta ogni maraviglia se durante il suo periodo non s'incontra alcuna memoria di quella dignità. Per le quali cose converrebbe forzatamente differirne la collazione a Lepido fino alla nuova censura del 699 : ma or' ora mostrerò che a quel tempo egli era morto da un pezzo.

Lo che essendo, come difendere Valerio Massimo dalla taccia di meuzoquero I de da avvertire, che la formola primerpa senatura non fin presa mai sempre nel proprio senso di primo eletto fra i senatori; ma che dopo la caduta della repubblica, con cui questa onorificenza venne a finire, essendo stata amessa come tante altre alla dignità imperiale, gli seritori dei tempi posteriori non dubitarono di usarla più lungamente per significare i consolari, che avvena nunggiore influenza ed autorità. Non ignoro che il Wesselingio ini ha preceduto in questa osservazione, ma non ho alle mani la sua opera per approfitare delle sue dottrine. Posso tuttavia citare l'essempio di Crenuzio Cordo, che presso Sencea' chiama Gierone principe del senato, quantunque sia noto abbastanza che non godè mai di una simile distimzione. Nel caso attuale rilevasi poi abbastanza dal contesto, che Valerio Massimo I ado-

Bearing Google

<sup>&#</sup>x27; In Crasso, c. xiv. - ' Observ. 1, viii. - ' Suas. vii.

però come un equivalente di console, vero essendo che questi magistrati presiederano al senato. Più tardi corrispose a consularia primasmientine, sicomie presso Vopisco!.

Manca adunque ogni positivo argomento per conferire a Mamerco un posto nelle consure di cui trattiano, mentre al contrario si hanno

tutte le presunzioni per negarglielo. Egli è forse il consolare più oscuro di questi tempi : ma però tutte le notizie, che ci restano di lui, si accordano nel persuaderci che ottenne da vecchio l'onore dei fasci. Sappiamo infatti da Cicerone 2 che non gli conseguì al tempo debito. perchè quantunque fosse ricchissimo, ricusò di incontrare le spese dell' edilità : onde il popolo ne prese vendetta col respingerlo dal consolato. Così pure conosciamo che nel 6663 era legato del console Silla nella guerra Marsica, e che in tale qualità comandava un esercito consolare, con cui vinse Pompedio Silone : dal che si arguisce abbastanza che a quel tempo era già uomo pretorio. Egualmente un frammento del primo libro di Sallustio conservatori da Prisciano\* c' insegna, che nei comizi consolari nei quali infine fu eletto l'interrè Appio Claudio « Curionem « quaesivit, uti adolescentior et populi suffragiis integer aetati conce-« deret Mamerci. » E qui è da notare al nostro intendimento, che questo Curione suo competitore, il quale è il console dell'anno appresso 678, non aveva meno di quarantatre anni secondo la legge annale, quando fu invitato a cedere il posto per riverenza all' età di Mamerco, Infine dal passo di Suetonio, che citerò più a basso, risulterà ch' era intrinseco di Silla, e quindi starà bene che non arrivasse ad assidersi sulla maggiore curule, se non che in avanzata età : lo stesso essendo avvenuto a Metello Pio, ad Appio Pulcro, a C. Cotta e ad altri amici del dittatore, per la ragione che non poterono farlo se non dopo il trionfo della loro fazione, essendo stati lungo tempo contrariati dai Mariani nella petizione degli onori. E veramente Mamerco sarà stato allora vecchio non poco, s' era figlio adottivo di M. Lepido console nel 628,

<sup>&#</sup>x27; In Tasit, c. IV.

Sicul, lib, XXXVII, presso Fozio, Bibliothec. cod. 924.

<sup>\*</sup> De Offic, lib. II, c. xvii. cod. 224. \* Epitome Livii, lib. LXXVI; Diodor. Lib. X.

e se fu padre di Manio Lepido, che anch' egli avrà avuto la fresca età di quarantatrè anni quando giunse al consolato nel 688. È questa l'opinione del Ruperto e di altri genealogisti, la quale mi sembra più P. 118. probabile di qualche altra, ch' è stata proposta, niente trattenendomi dal seguirla la difficoltà, che se fu adottato, deve esserlo stato da un Mamerco da cui così si denominasse. Imperocchè è ben vero che Valerio Massimo e le tavole Capitoline sembrano attribuirgli quest' appellazione come un prenome, chiamandolo Mamerco Emilio Lepido, e Mamerco Emilio Lepido Liviano. Ma io non trovo alcuna impossibilità, che questa volta le tavole in grazia dei troppi nonii di costui, abbiano potuto per istrettezza di spazio seguire il nuovo costume di portare uno dei cognomi a fare le veci del prenome<sup>1</sup>. Conciossiachè è vero egualmente, che Mamerco al contrario è stato creduto un cognome da Sallustio, da cui egli vien detto Emilio Mamerco<sup>a</sup>, e che dello stesso parere si mostrano tanto Cicerone a e lo stesso Valerio Massimo , quanto l' anonimo Norisiano, Idazio e la cronaca Pasquale, che lo appellano Mamerco semplicemente, nella data cousolare non essendo mai stato impiegato il solo Publio o Lucio. Ed è vero altresì che il suo prenonie ci è stato conservato da Asconio5, che lo chiama Marco Lepido, non che da Obsequente e da Cassiodoro , pei quali è M. Emilio, conciliando tutte le sentenze Mariano Scoto nei suoi Fasti col domandarlo Marco Emilio Mamerco. Non sembra quindi da dubitarsi che la sua

1 [Les fastes Capitolins ne placent jamais le surnom avant le pom : leur témoignage est donc décisif. Dans Salluste, l'unique manuscrit existent a Mamereo tout court, et non pas Aemilio Mamerco, ce qui ne prouve autre chose que l'usage où l'on était d'appeler par leur seul prénom les personnages qui avaient des prénoms peu répandus, comme Appies, Servius, Mamereus, Cassiodore appelle Mam. et non pas M. le personnage dont il s'agit; enfin Obsequens et Asconius, dont les textes ne s'appuient que sur les éditions princeps, ne font pas autorité dans une pareille question; et quant à Marianus Scotus, c'est un moine du xu' siècle qui n'a fait que cupier, et même mal copier, le manuscrit de Cassiodore qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque impériale de Paris. Tu. MONNSEN, 1

- \* Hist, fragm, lib. III. in Oratione Licinis Macri.
  - Brut. c. XLVII.
  - 4 Lib. VII. c. vn. \$ 6.
  - <sup>5</sup> Ad Cie, Cornelian, c, x1 [p. 31. Orell.].
  - ° C. cur. 2 Chronic.



intera nomenclatura fosse Marco Emilio Mamerco Lepido Liviano. Comunque però sia, certo è, che di questo Mamerco non si ha più alcun sentore dopo il suo consolato, malgrado che Suetonio<sup>1</sup> ci avvisi ch' era parente di Giulio Cesare, e che sembri per conseguenza che non dovesse restare ignorato nella crescente potenza di lui. Finalmente importa di osservare, che non si vede compreso nella lista dei consolari, sulla quale mi occorrerà di ricondurre il discorso, intervenuti al senato del 691, in cui si gindicò dei complici di Catilina; quantunque sia quasi sicuro che a tale adunanza non maneò alcuno di quelli tra loro, che risiedevano in Roma, e si conosca il motivo dell' assenza degli altri. Si ha dunque tutto il fondamento per credere elle Mamerco in quell' anno non fosse più vivo.

Purgata così la nostra serie dai tre intrusi Metello, Lepido, Bibulo, sarà omai ora di profittare della scoperta del ch. Mai. Scrive il giovine M. Anrelio a Frontone 2 : "Nomen tribuni plebis, cui imposnit notam Acilius censor, quem scripsi, mitte milii. A cui risponde il maestro : « M. Lucilius tribunus plebis hominem liberum civem Romanum, cum e collegae mitti juberent, adversus eorum sententiam ipsus vi in careerem « compegit. Ob cam rem a censoribus notatur. » Da ciò che soggiunge si arguisce, che questo era il tema di una esercitazione retorica, desunto come per l'ordinario dalla storia antica. Malgrado del silenzio degli scrittori intorno a questo fatto, come a queste persone, non è difficile il dimostrare, che tutto ciò appartiene ai tempi di cui favelliamo. La gente Acilia, certamente plebea, non fu delle più antiche di Roma, checchè ne dica Erodiano3, il quale asserisce che ai giorni dell'imperatore Pertinace era la più nobile delle famiglie patrizie, deducendo la sua origine da Enca. Bensì è vero che per rara felicità fu una delle pochissime che si conservò nell' acquistata splendidezza fin dopo la caduta dell'impero occidentale, il nuovo dittico di Geronda avendoci insegnato, che a lei appartenne Rufio Acilio Sividio console nell'anno di Cristo 488, discendente da Acilio Glabrione Sividio Spedio conso-

<sup>1</sup> In Core, c. 1. - 2 Ad Marcum, lib. V. op. xxvi e xxvii. - 3 Lib. H. c. iii.

lare della Campagna<sup>1</sup>, che fu padre di Anicio Acilio Glabrione Fausto console ordinario nell'anno 638. Il Glandorpio citò la legge Acilia anteriore alla creazione dei decemviri e memorata da Livos<sup>1</sup>, come spettante ad uno dei suoi più vecchi antenati; ma ora è ben conosciuto che ivi si ha a leggere felia, essendone stato autore il tribumo. Li cellio, siceome apparisce da Dionigi di Alternasso.

Il primo che ci si affacci di questa casa, è Manio Acilio Glabrione celebre per la vittoria e il trionfo sopra il re Antioco : e ciò starà bene, perchè Livio ci dichiara espressamente, ch' era homo novus3. Cominciò dall'essere uno dei legati al re Tolomeo nel 544, probabilmente dopo la questura : e percorsi in seguito altri uffici, giunse al consolato nel 563. Due anni dopo domandò la censura, ma gli fu negata'. Se dunque egli fu il primo della sua famiglia a conseguire gli onori, e se indarno aspirò a quello che fu ottenuto dall' Aciho di Frontone, resterà certo, che quest' ultimo non può nè confondersi con esso lui, nè supporsi uno dei suoi maggiori, ma che si avrà onninamente da credere un suo discendente. Ora, come ho esposto altra volta, la serie censoria prosiegue continuata in modo da non ammettere alcun supplemento ulteriore da molti anni prima del consolato di Glabrione fino alle lacune, che s'incontrano dopo Siffa, ai tempi delle quali converrà per conseguenza richiamare il nuovo personaggio. Questi tempi essendo anteriori alla lettera di M. Aurelio di più di due secoli, sono abbastanza antichi per essere passati a quei giorni in dominio della storia, e ci presentano difatti un soggetto ben capace di aver sostenuto un simile incarico. Egli è Manio Acilio Glabrione figlio del tribuno della plebe, autore della legge Acilia de repetundis5, e probabilmente nipote del Manio Acilio Glabrione console nel 600, che nacque dall' autore della famiglia del console nel 563°. Quello di cui parlo ebbe in madre Mucia figlia di Q. Scevola l'augure, e prese per moglie Emilia figlia di Scanro

<sup>1</sup> Visconti, Iscriz, del Museo Jenkins,

p. 86, ed. Milan.

<sup>\*</sup> Lib. III, e. xxxii. \* Lib. XXXVII, e. Lvii.

b Liv. lib. XXVII. c. tv e xxv; lib. XXX. c. xx; lib. XXXVII., c. xvii.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Gie. Act. I in Ferrem, c. vvo.
<sup>c</sup> Liv. lib. XL, c. xxvv.

<sup>....</sup> 

principe del senato e di Metella nata da L. Dalmatico, che passò poi alle seconde nozze con Silla il dittatore'. Questi tolse a Glabrione la moglie Emilia per maritarla a Pompeo Magno, quantunque fosse attualmente gravida, e l'avesse già fatto padre di un figlio difeso poi da Cicerone, che nella guerra civile seguì le parti di Cesare, e che nel 708 P. 173. era proconsole della Sicilia\*. Il nostro Glabrione sedè pretore de repetundis nel 684, e perciò innanzi al suo tribunale fu promosso il celebre giudizio di Verre\*. Dopo il legale triennio, cioè nel 687, in compagnia di C. Calpurnio Pisone salì al consolato, nel quale portò la legge Acilia Calpurnia de ambitu, quantunque anchi egli si fosse prevalso dei medesimi mezzi per procurarsi i fasci\*. A persuasione di Gabinio tribuno della plebe gli fu dato l'incarico di succedere a L. Lucullo nella Bitinia e nel Ponto, e di continuarvi la guerra contro Mitridate : ma cra appena giunto nella sua provincia, che alle calende di gennaio dell'anno susseguente 688 fu portata la legge Manilia, in virtù della quale gli fu ritirata quella commissione per trasferirla a Cn. Pompeo<sup>5</sup>. Dovette adunque tornarsene a Roma, ove nel 691 assistette cogli altri consolari in senato al giudizio dei complici di Catilina<sup>6</sup>. Era ascritto al collegio dei pontefici, e come tale sentenziò auch' egli al principio di ottobre del 697, che si restituisse a Cicerone la sua casa7, nel decembre del quale anno intervenne pure ad un' adunanza del senato\*. Si annovera fra gli oratori nel Brutuso : il che vuol dire ch' era già uscito di vita nel 707, in cui fu scritto quel libro, protestandosi Tullio 10 : « lu hoc «sermone nostro statui neminem eorum qui viverent nominare : eos « qui jam mortui sunt nominabo, » Ma io penso di più, che fosse già defonto, quando nel 700 si agitava la causa di Scauro suo cognato,

<sup>1</sup> Cie. Brut. c. cLxvIII; Plutarch. in Pom-

<sup>\*</sup> Ascon. ad Cic. pro Scauro [p. sg. Orell.]; Caes. de Bell. civil. lib. lit, c. xv; Cic, Ad Fam. lib. XIII, ep. xxx seq.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ascon. ad Cic. Divinat. argum. 4 Dion, lib. XXXVI, c. xxi.

<sup>5</sup> Dion, lib. XXXV. e. xv ; Cie. Pro lege

Manilia; Plutarch. in Pomprio; Sollust. Hist. fragm, lib, V.

<sup>\*</sup> Ad Attie, lib. II, ep. 1x1; Philippie. II.

<sup>1</sup> De harusp. resp. c. vi.

<sup>\*</sup> Ad Quintum fratr. lib. It, ep. 1.

<sup>° 5 68.</sup> 

<sup>10 8 65.</sup> 

35

non trovandolo memorato fra i nove consolari che lo raccomandavano! : quantunque fra coloro che per lui supplicavano i giudici si conti suo figlio Glabrione. Da questi cenni sulla sua vita ne risulta pertanto, ch' egli è un soggetto, il quale per la famiglia cui appartenne. per l'età in cui visse e per le cariche da lui coperte, rinnisce tutte le qualità richieste per essere il censore di Frontone.

Nè sono meno convenienti questi tempi medesimi rignardo a M. Lucilio tribuno della plebe, che fu da lui condannato. La sua famiglia non è cognita in Roma prima del principio del settimo secolo, in cui apparisee il celebre autore delle satire C. Lucilio nativo di Suessa Aurunca, che militò nella guerra Numantina. Ella dovette acquistarsi un appoggio nella parentela contratta coi Pompei, scrivendo Porfirione2, che il poeta fu prozio di Pompeo Magno, perchè una sua sorella era stata la di lui avola. All' opposto avendo assicurato Velleio3, che la madre del Magno fu Lucilia matrona di stirpe senatoria e di molta bellezza, più probabilmente si pensò dall'Avercampo, ch' ella nascesse non da una sorella, ma da un fratello del poeta, il quale se fu senatore, ben potrebbe essere il Lucilio, contro cui Appio Claudio maggiore, ossia il console del 611, diresse un frizzo in senato, che ci è stato conservato da Cicerone 4. Se da lui provennero i due fratelli L. e Q. Lucilii Balbi, mentovati anch' essi da Tullio5, non sembrerebbe ch' egli avesse dovuto chiamarsi Marco. L' unico, che durante la repubblica si conosca con questo prenome, è M. Lucilio Rufo, ch' io non

Ascon. ad Gic. pro Senur. [p. 92, Orell.]. il quale aggiunge : «Bifariam se diviserunt. «qui pro eo rogabant : ab uno latere Scaurus «ipse et M. Glabrio, sororis filius, .... ex «altera parte Sulla Faustus, frater Scauri. -et C. Aronius Limo, cui Fausta ante pau-«cos menses nupseral dimissa a Memmio.» Ho riportato questo passo, perchè fa meraviglia come sia trascorso fin qui inosservato un errore calligrafico così massiccio, qual' è il C. Aronius o Apronius Limo invece di C. Annius Milo. Chi non sa che Fausta, la

figlia di Silla, era moglie a questi tempi del celebre Milone, a cui veramente cante nau-« cos menses nupserat, » se le sue nozze successero XIII kal, dec. dell' anno 699, siccome apparisce dall' ep. xm del lib. XIV ad Attieum? | Cette correction , qui a été aussi proposée par Beier, a été admise dans le texte d'Orelli. L. RENIER.

- 3 Ad Horat, Sat, lib, IL, t.
  - 2 Lib. R, c. xxix. " De orat. lib. Il , c. LXX.
  - Brut. c. XLII: De nat. Deor. lib. Il. c. VI.

176.

credo di dover confondere con quello ch' è memorato nella seguente lapide romana', perchè quantunque semplicissima, pure a motivo di quei punti intersillabari non mi ha faccia di poter pretendere a tanta antichità:

M·LVC1L1O·RVFO
LV·C1·L1·A·FORTVNATA
PATRONO·BENEMERENTI
FECIT

Il Pighio lo stabili questore nell'anno Capitolino 655, e gli diede poi due tribunati successivi della plebe nel 660 e 661; ma tutto ciò di semplice arbitrio, perchè null'altro seppe di lui, se non che fece coniare una medaglia d'argento, la quale porta il suo nome M·LV-CILI-RVF, lo converrò assai volentieri che questi sia il Lucilio di Frontone, e dietro la sua autorità confesserò pure che l' ha indovinata il Pighio nel congetturare, che costui divenisse trihuno. Dirò peraltro che questa carica se gli deve ritardare pei nuovi lumi che ci sono sopraggiunti su quella medaglia in grazia di un ripostiglio di quasi cinque mila denari, che jo ho tutti veduti, ritrovato non è gran tempo in queste vicinanze a Monte Codruzzo. Ilo molti argomenti per credere che questo ripostiglio fosse nascosto non molto dopo il ritorno di Silla in Italia nel 671, e gli addurrò nella distinta relazione, che mi apparecchio di dare ai numismatici di questa scoperta<sup>2</sup>, Intanto basti al nostro intendimento di dire, ch' essa produsse venti medaglie di questo Lucilio tutte bellissime e ruspe. È pure da avvertirsi che queste medaglie portano nel diritto la nota PVblico, sottointendasi argento, e che nello stesso ripostiglio trovai pure di fior di conio le monete della Fonteia, della Critonia, della Senzia e della Tituria, che anch' esse si confessano coniate ex argento publico: onde sembra doversi conchiudere,

Mural, p. 2085, 12.

Borghesi renonça depuis au projet qu'il avait alors, et il m'a communiqué la liste des monnaies trouvées dans ce dépôt.

en me laissant le soin de les publier, Vey. mon Ragguaglio dei ripostigli, p. 19. C. Cavasort.

che una tale indicazione fosse messa in uso ai tempi di Mario, e che tutti questi nummi sinno presso a poco contemporanei. Dato adunque che i denari di M. Lucilio siano stati impressi qualche anno prima del 672 menti egli occupava il triunvirato monetario, siccone ve n'è tutta l'apparenza, dovvà in lui pure ammettersi l'intervallo di una ventina d'anni, che trovasi generalmente decorrere negli altri triunviri tra questo ufficio della prima gioventà, e le cariche destinate alla virilità. Con che si disconderebbe appunto oci suo trilanuto al 690 all'inicira : solo dovendosi eccettuare i due anni successivi, perchè in essi trovasi completo il numero dei tribuni in grazia dei diligenti studi del presidente de Brosses sulla conciura Catilinaria!

. 178.

Ma non basterebbe di aver conosciuto il novello censore nel console del 687, se non si determinasse a quale dei due collegi vacanti precisamente appartenga. Malgrado delle poche notizie, che abbiamo dei loro atti, ciò può farsi agevolmente. Abbiamo veduto scriversi da M. Aurelio, che Acilio notam imposuit a Lucilio tribuno della plebe. Che cosa importasse la nota censoria in un magistrato emerge chiaramente da Livio2: «Patrum memoria institutum fertur, ut censores motis senátu « adscriberent notas, » Questi da principio escludevano gl' indegui colla semplice preterizione del loro nome nell'elenco di coloro ch'eleggevano in senatori : e credesi che il vecchio Catone fosse il primo a dirne il perchè, se non per tutti, per quelli almeno che riputava meritevoli di più grave animavversione. In appresso aggiunsero generalmente il titolo dell'esclusione : ma perchè egli dipendeva dal loro libero arbitrio, e non ne adducevano alcuna prova, quindi fu che P. Clodio colla sua legge del 696 lo volle assoggettato ad un formale giudizio. Certo è che nel caso presente la nota imposta da Acilio non venne rescissa dal collega, come successe più volte, essendone anzi stato concorde, se Frontone risponde ob eam rem a censoribus notatur. Ed è certo pure, ch' essi avevano il diritto di espellere anche chi era investito della podestà

. .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [M. Mommsen doute de l'identité du M. Licinius qui fut triumvir monétaire et de celui qui est mentionné dans les lettres

de Fronton. Voy. son Hist. de la monnaie rom, p. 579. W. HEYEEN, ]

\* Lib. XXXIX. e. 344.

tribunizia, giacchè conosciamo da Dione!, che nel 704 si ebbe assai da pregare Appio Pulcro per farlo desistere dalla rimozione, che intendeva di fare di C. Curione attualmente tribuno. Ora se questi censori colla loro nota privarono Lucilio della dignità senatoria, ne verrà di legittima conseguenza, che non furono quelli del 693, che per attestato di Dione non la tolsero ad alcuno. Converrà dunque fermarsi al 640, a cui questo fatto egregiamente conviene, sapendosi per relazione del medesimo storico, che in quell'anno i tribuni impedirono ai censori di fare la nuova elezione del senato, per timore di esserne cacciati. È naturalissimo che Lucilio si risentisse di quest' affronto, e che gli altri tribuni si opponessero all' offesa che veniva a farsi al loro collega, ma che temessero insieme che i censori irritati dalla resistenza se ne vendicassero parimenti sopra di loro. Niente quindi di più probabile, che per salvare ad un tempo il compagno, e mettere se stessi al sicuro, ricorressero al loro famigliare divieto, che legava agli avversarii le mani, e rendeva di niun effetto il colpo portato a Lucilio, onde sia questo il motivo, per cui da Marco e da Frontone si parla semplicemente di nota, non di espulsione. In tal modo il tentativo fatto per l'incontrata opposizione avendo cagionato un contrasto, concepisco bene come potesse essere soggetto di una declamazione retorica in bocca di Acilio, ad imitazione dell'orazione del vecchio Catone autore favorito di M. Aurelio, quando rimosse dal senato il consolare L. Quinzio\*, o dell'altra qua tribuno diem dixit3; mentre all'opposto se la nota censoria non avesse trovato intoppo nella sua esecuzione, non sembra che si sarebbe dato luogo ad immaginare questa arringa. Nè trovo poi difficoltà, che i censori avendo con ciò incontrata l'inimicizia dei tribuni, o prevedendo che tempestosa sarebbe stata la loro magistratura, imitassero l'esempio dei predecessori, e prendessero il partito di rinunziarla. Per tutte queste cose mi sembra adunque, che si abbia gravissimo fondamento per collocare il nuovo Acilio nel posto, da cui si è

Lib. XL, c. 1xm.

Liv. lib. XXXIX. c. xLII

Front. Ad Mareum, lib. IV. ep. v.

tolto Metello Pio, dandolo per collega a L. Cotta, e ristaurando nei P. 181. fasti del 690 :

CENS-L-AVRELIVS-M-F-L-N-COTTA-M-ACILIVS-M-F-M-N GLABRIC ABD

L' indulgenza dei successivi censori del 693 nel conservare in senato quanti vi avevano ritrovati, e nell'aggiungervi eziandio tutti coloro che per le esercitate magistrature potevano aver diritto di entrarvi, senza badare se così oltrepassavano il numero a quel tempo stabilito di seicento, rende per me soddisfacente ragione del perchè non ci sia pervenuto il loro nome. Niuno essendone stato apertamente malcontento, la storia non ha avuto cosa alcuna, su cui intrattenerci di loro. Però quest' unico fatto, che ci consta della loro magistratura, prova abbastanza ch' essi furono amici di P. Glodio, o per lo meno non partigiani di Cicerone. Eletti meno di due anni dopo la congiura Catilinaria, e appena che Clodio era stato assoluto con aperta corruzione de' giudici, quanto campo avrebbero avuto per usare non dirò una severità, ma una giustizia, che sarebbe stata così accetta al partito degli ottimati! Ma niente ci indica, che P. Clodio avesse alcuna tema che questi censori lo cacciassero dal senato, al quale prima della loro elezione era già ascritto1, come l'ebbe che potessero farlo in seguito i successori : onde se ne premunì col far passare la legge che infievoliva la loro autorità. Ninn cenno all' opposto dagli scritti di Tullio, che questi ponesse nei nuovi magistrati la menoma fiducia a prò della sua cansa, la quale confessa che dopo l'assoluzione di Clodio veniva ogni giorno peggiorando. La maniera secca, con cui anzi ne parla nelle poche volte in cui gli occorse di memorarli, mostra d'assai, ch' erano uomini per lo meno, coi quali non aveva confidenza. Ma questo solo lume è troppo scarso per farci distinguere chi essi si fossero,

Lungi che manchino in questi giorni personaggi capaci d'avere auministrato quell'oflicio, come si pretese dal Dodwell?, il quale volle creare da ciò un nuovo argomento in favore della sua opinione, la

Demundby Google

<sup>1</sup> Ad Attie. lib. 1, ep. xiv. -- 1 De cyclir, p. 502

difficoltà di riconoscerli nasce all' opposto dalla loro abbondanza, Convengo che essi debbono cercarsi fra i consolari : ma in tutto quel secolo pochi altri tempi si ebbero, in cui ne vivessero insieme altrettanti, Tullio ci ha dato due volte l'elenco di quelli, che tre semestri prima intervennero al giudizio di Catilina<sup>1</sup>. Furono essi oltre lo stesso Cicerone console attuale, P. Servilio Isaurico console del 675, Q. Catulo del 676, C. Curione del 678, L. Lucullo del 680, M. Lucullo del 681, L. Gellio del 682, M. Crasso del 684, Q. Ortensio del 685, C. Pisone P. 183. e Manio Glabrione del 687, Manio Lepido e L. Volcazio del 688, L. Cotta e L. Torquato del 689, L. Cesare e C. Figulo del 690, D. Silano e L. Murena designati pel 692. Ai sopracitati diciannove si debbono aggiungere i sette susseguenti, che consta da altra parte che allora vivevano tuttavia, cioè M. Perperna del 662 esigliato da Silla, D. Bruto del 677 ch' era assente da Roma2, C. Cassio Varu del 681, che fu proscritto poi dai triumviri nel 7113, Cn. Pompeo del 684 allora proconsole in Asia contro Mitridate, O. Metello Cretico del 685, O. Marcio Re del 686, e l'altro console attuale C. Antonio, tutti e tre impiegati nella guerra Catilinaria<sup>a</sup>. Al nostro scopo per altro dovranno sottrarsi L. Lucullo, Cn. Pompeo, Q. Ortensio, C. Antonio e lo stesso Cicerone, perchè la loro vita è palese, e si sa bene che non furono mai censori. Per l'opposta ragione, che si conosce quando lo furono, dovranno scartarsi M. Perperna, Q. Catulo, M. Crasso, L. Gellio, Manio Glabrione, L. Cotta e P. Isaurico, Escluderò pure Q. Marcio Re, perchè morto nello stesso anno 693°, M. Lucullo e C. Pisone, perchè a quel tempo dichia-186. rati nemici di Clodio<sup>7</sup>, L. Torquato e L. Murena, perchè conosciuti troppo intrinseci di Cicerone, ed anche C. Cassio Varo e D. Bruto, perchè vi è ogni apparenza che a quel tempo si fossero ritirati dai pubblici affari. Ma con tutte queste deduzioni restano sempre C. Curione, Q. Cretico, Manio Lepido, L. Volcazio, L. Cesare, C. Figulo e D. Si-

Ad Attic. lib. XII. ep. xx1; Philippic. Sallust. Catil. c. xxx.

II. c. v.

<sup>1</sup> Sallust. Catil. c. M.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appian. Bell. eieil. lib. IV. c. xxvm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voy. plus loin, p. 49, note 5.] <sup>2</sup> Ad Amie, lib. 1, ep. xvi.

<sup>1</sup> Hid, ep. xiv.

lano, che si trovano tutti viventi dopo il 693, coutro alcuno dei quali non si ha un argomento per negare, che possa essere stato censore in quell'anno.

Havvi però uno tra loro, pel quale anzi mi pare che non manchino positive ragioni per credere che lo fosse effettivamente : egli è C. Scribonio Curione, quello stesso che indarno difese Clodio in senato quando si trattò se dovevasi procedere nel giudizio della sua violazione dei misteri della Dea Bona', ed a cui rispose Tulho coll'orazione in P. Clodium et Curionem, di cui abbiamo ora avuto i frammenti, Niente infatti più verosimile di quello che Clodio, dopo che fu assoluto, adoperasse per gratitudine e per interesse tutti i suoi sforzi per fargli conferire quel posto negli imminenti comizi. Fondo la mia congettura sul seguente passo di Tullio nel secondo libro degli Uffici scritto nel 710, e per conseguenza più di nove anni dopo la morte di Curione : « L. Phie lippus Q. filius, magno vir ingenio in primisque clarus, gloriari se «solebat se sine ullo munere adeptum esse omnia, quae haberentur « amplissima. Dicebat idem C. Curio. Nobis quoque licet in hoc quo-« dam modo gloriari. » Niuno negherà, che fra gli onori che si concedevano dal popolo, e che si reputavano amplissimi, si comprendesse ancora la censura; e per conseguenza chi si vantava di averli conseguiti tutti, non dovette esserue privo. Realmente L. Filippo console nel 663, di cui qui si favella, l' ottenne nel 668 : onde Curione, che a lui si congiunge, dovette essere in pari circostanze. E che lo fosse si persuade dall'osservarsi, che Tullio nel paragonarsi a loro lo fa rispettivamente quodam modo, perchè egli fu ben console, ma non censore : quantunque esistesse anche l'altra differenza, ch'egli occupò l'edilità curule, nella quale diede i soliti giuochi, ma con modica spesa. La congettura poi si rinforza con un detto di Valerio Massimo\*, dell'autore cioè a cui dobbiamo la notizia di presso che tutti i censori di questi tempi. Dopo aver egli parlato di Q. Metello Numidico e di suo figlio Q. Pio, il primo dei quali fu censore nel 652, l'altro abbiano mo-

1 Cap. vvii.

<sup>1</sup> Ad Attie, lib. 1, ep. xvi. 2 Lib. IX, e, t, \$ 6.

strato che non lo fu, prosegue : « Consimilis mutatio in domo Curionum \* exstitit. Siquidem forum nostrum et patris gravissimum supercilium, et filii sexcenties sestertium aeris alieni aspexit, contractum famosa o injuria nobilium juvenum. o Il gravissimum supercilium non è egli gemello del censorium supercilium famigliare a questo scrittore e ch' egli attribuisce generalmente ai censori e in particolare a Q. Flavio Flacco, che lo fu nel 5802? nè qui può risguardare la condotta domestica di Curione, a cui non converrebbe il forum nostrum aspexit, e che fu tutt' altro che severo col figlio; e molto meno la sua gravità come oratore, perchè era anzi ridicolo nei suoi gesti, come apprendiamo da Tullio3, tal che fu assomigliato all' istrione Burbuleio. Resta dunque che si alluda al sussiego conveniente ad una carica : ed infatti il tempo del grave debito del figlio corrisponde esattamente a quello che noi statuiamo per la censura del padre. Ecco la storia di questo debito narrataci da Plutarco4 : « Autonio quidem egregia forma in aetate florenti « Curiouis familiaritatem velut calamitatem quamdam ferunt inhaesisse. · Inse enim Curio haud sane temperaus erat, et quo magis obnoxium « faceret Antonium, in amores, libidines variosque sumptus impellebat. «Ex quo grande aes alienum conflatum est minime conveniens illins - aetati : ducenta enim quinquaginta talenta debebat (somma che con altro conteggio suona lo stesso che il sexcenties sestertium di Valerio), - pro quibus cum intercessisset Curio, pater id aegre ferens domo sua prohibuit Antonium : ille autem ad P. Clodium se contulit.» Ora quando M. Autonio andò ad abitare con P. Clodio? Egli era già presso di lui, nè vi stette molto tempo, allorchè questo fu eletto tribuno della

ναιι καὶ δεπάνεις πολυτελείς καὶ άκολασίους εξεάλλοντος. Εξ διν Φρλημα βερά καὶ πας βλαίσεια ανέις συνιχής και πεντικοντα καὶ δεπασοίων ταλ άντον. Τούτο πέν έχγονσημένου τού Κουρίωνου δι πετηρ είσθηματο δέχλη ασα του Αντόνιου δι πόγο ολείας. Ο δε βραχένε μέν τυνα χρόνου τή Κλοδίου.... Θοσά.... που σεσιδείεν είνατος.

Val. Maxim, lib. 11, c. 11, 5 1.

Lib. H. c. vn. 8 5.

Bristist, c. 11.

νταιας τ. τ. τ. (Αντωνόμ δε λαμπρώ καθ' όραν γενομένη τήν Κουρίωνος Φιλίαν καί συνήθειον ώσπερ τού κήρα προσπεσελν λέγουση, αύτού τε περί τάι ήδουδε παιλεύτου γενομένου και τόν Αντώνιον, όν μάλλον εδη χειροήθης είε πότουο και γι-

plehe sulla fine del 6,63°; per lo che la scena della manifestazione del debito fatta al vecchio Curione, e descritta da Tullio", si avrà comodamente da riportare o sul principio dell'amon unclesiano, o sul terminare del precedente 6,64, vigesimo terzo dell'età di M. Antonio. Giustissima pertanto sarà l'osservazione di Valerio, che mentre dal padre tenevasi il magistero dei pubblici costumi, quelli del figlio fossero così corrotti.

Non meno concludente in favore della mia opinione parmi un altro luogo dello stesso scrittore3. Destina egli uno dei suoi capitoli alla somiglianza del volto : e dopo aver citato gli esempi di alcuni personaggi chiarissimi, che per ciò ricevettero dal popolo un soprannome tolto dagli uomini volgari a cui somigliavano, riunisce insieme quelle di Lentulo e di Marcellino, perchè colleghi nel consolato del 697, e quindi conchiude : "At M. Messalla consularis et censorius Meno-« genis, et Curio omnibus honoribus abundans Burbuleii, ille propter "oris adspectum, hic propter parem corporis motum, uterque scenici nomen coactus est recipere.» Prescindo da ciò che ho già notato sull' adeptus omnia quae haberentur amplissima di Cicerone, a cui egregiamente corrisponde l'omnibus honoribus abundans di Valerio, e domanderò perchè non ha messi costoro alla rinfusa cogli altri, di cui ha parlato prima? Qual rapporto vi era fra loro per congiungergli insieme, quando non era comune nè meno il motivo del soprannome? Perchè violare con essi due le leggi cronologiche? Data la censura di Curione, la ragione di tutto ciò troverassi chiarissima. Ella è che gli argomenti con cui sostiene la sua tesi, che niuna dignità potè salvare chi si fosse dalla contumelia, com' egli la chiama, di questi soprannomi cagionati dalla somiglianza, con sì fatta disposizione crescono di forza, se dopo alcuni esempi staccati, e dopo quello di due consoli ne produce un altro di due consoli non solo, ma di due censori. Gli ha poi uniti insieme non tanto per l'identità della carica, quanto perchè l'uno successe all'altro immediatamente. Infine ha anteposto Messalla a Cu-

<sup>1</sup> Philippie, II, e. xix; Plutarch. in An<sup>2</sup> Philippie, II, e. xvii.
<sup>3</sup> Lib. I\(\lambda\), e. xiv, \(\delta\) 5.

Digitized by Google

rione, essendo l'uno inferiore all'altro di dignità : imperocchè il primo non fù se non che consolare e censorio, mentre l'altro era omnibus honoribus abundans : il che vuol dire, che oltre le due qualità, che gli erano comuni con Messalla, aveva di più la terza di essere trionfale in grazia del trionfo ch' è noto aver egli condotto dei Traci e dei Dardani, e quindi godeva effettivamente della totalità dei tre massimi onori, ai quali poteva aspirare un Romano di quei tempi. A tutto ciò aggiungasi, che quando morì, o sulla fine del 700 o sul principio del 7011. non gli mancò la splendidezza del funere censorio, che viene descritta da Plinio2 e citata da Cicerone3. Per tutte queste ragioni, che prese separatamente non avranno forse gran valore, ma che fra loro comparate mi sembrano sufficienti a formare un giusto criterio, mi credo in bastevole diritto d'inserire nei fasti censorii del 693 C. Scribonius C. f. C. n. Curio. Ma non ho un eguale ardimento per iscegliergli un compagno tra i sei candidati che ho presentati di sopra, non sapendo specialmente decidere fra Manio Lepido, L. Cesare e Volcazio Tullo, che si mostrano assistiti da qualche probabilità maggiore degli

Proseguendo nella revisione della nostra serie, si è già addotto il morti oper qui i comizi dei movi censori furono ritardati fino al figg. e si è già mostato che i prescelli farono P. Serellus C. f. M. n. l'ania fusuricas, M. Valerius M. f. Man. n. Messalla. Ai 38 di aprile di quest'anno Gierone domanda ad Attico': «Sane velim scire, num censum «impediant tribuni diebus vitiandis : est enim hir rumor : totaque de «censura quid agant, quid cogitent.» E ripete la stessa ricera pochi giorni dopo': «Persercibe ad me, quid primus dies, quid sesundus, «quid censores (agant).» Questa sna curiosità ci dimostra che da poco tempo erano stati cletti : nè ci maraviglieremo del ritardo, perchè i pretori non erano stati nominati anorca ai 13 di maggio'.

Noris, Cenotaph. Pisan. dissert. I, c. v, p. 69, ed. Venet. 1681.

<sup>4</sup> Lib. IV, ep. 1v.

<sup>&</sup>quot; Hist. nat. lib. XXXVI. c. vv. ob.

<sup>&#</sup>x27; Ibid, ep. xt.
' Ad Quint, fratr. lib. II, ep. tx.

Non dubito che scegliessero il senato<sup>1</sup>, e Valerio Massimo<sup>2</sup> ei somministra una prova dell'osservanza, in cui era stata messa la legge Clodia, attestandoci che il vecchio oratore Elvio Mancia acensò presso loro L. Scribonio Libone suocero del secondo figlio di Pompeo, quello stesso che fu poi console nel 720, il quale troviamo già senatore fino dall'anno precedente3. Non conosciamo la loro condotta in questa precipua parte delle loro incombenze, ma imbrigliati come erano dalla citata legge, si ha ogni ragione per credere che fosse mitissima. Naturalmente si chiederà : chi dunque scelsero in principe del senato, dato che quel posto era da lungo tempo vacante per la morte di Q. Catulo? Non se ne ha alcuna memoria precisa: ma considerando, che questi censori furono eletti sotto l'influenza di Pompeo e fra i suoi amici, appena potrà supporsi che scegliessero altri che lui, che in republica princeps dicesi in un luogo da Tullios, civis princeps in un altros, princeps Romani nominis da Velleio6. Dai cippi terminali che si sono rinvenuti, e che ho già riferiti, apparisce che si presero cura delle sponde del Tevere, alla quale provvidenza avrà dato impulso la grande alluvione seguita sotto loro e rammentata da Dione7. Dovettero pure fare il censimento, se si era in aspettazione del lustro, che però non eseguirono, scrivendo Cicerone all' ultimo di settembre del 700° : « Non puto te de lustro, « quod jam desperatum est, quaerere » : e eiò a motivo non della morte sopravvenuta di Messalla, come sospettai nelle mie Osservazioni numismatiche 9, ma perchè in quel giorno o scadeva, o era prossima a scadere la loro carica, secondo ehe più innanzi vedremo.

Troppo sono noti i censori del nuovo quinquennio perchè non sia

I haum sete des concern ne pouvait verier de valeur Officiële a'la ne parvensient pas à célebrer le Isatram, et cote règle é apppair a la liste générale des cisperses, dont celle-la n'était qu'une partie intégrante. Il suit de là que, depais 683 jusque no 756, on ne pot nommer aucun nouveau princeps senstant. Ta. Mouveaux.]

Lib. VI, c. u, \$ 8.

Gie. Ad Fam. lib. I, ep. 1.
Ad Fam. lib. I, ep. 1x.

<sup>\*</sup> De aere alieno Milonie, II, 8 (inter Geor. Fragm. ed. Orell. p. 951).

Lib. II, e. Liu.

<sup>&#</sup>x27; Lib. XXXIX, c. 1x1.

' Ad Attic. lib, IV, ep. xvi.

<sup>&</sup>quot; [Voy. t. I. p. 404.]

<sup>[</sup> Vay. E. J. p. 101.]

nata discordia alcuna nell'asserire che furono L. Calpurnio Pisone Cesonino suocero di Cesare, ed Appio Claudio Pulcro padre della moglie del primogenito di Pompeo1. Dione nell'insegnarci2, che il console Metello Scipione nel 702 cassò la legge di P. Clodio e restituì la primiera autorità alla censura, fa notare che niun' uomo prudente in appresso l'ambi, a motivo dell'invidia e delle inimicizie che ne provenivano. In conseguenza ci dice, che Pisone l'accettò malvolentieri, nè ci sorprenderà che la brigasse Appio Claudio uomo vano e leggiero3. Per conferma delle cose già dette importa di ricercare l'epoca precisa, nella quale entrarono in carica. Cicerone, ch' era allora in Cilicia, quantunque si aspettasse l'elezione di Appio, non l'aveva tuttavolta saputa ai 5 di luglio\*, ma aveva però ricevuti gli atti urbani di quell' anno P. 193. fino alle none di marzo<sup>5</sup> : dal che si conchinde, che fino a quel giorno non era ancora seguita. All' opposto M. Celio in una lettera allo stesso Cicerone fa conoscere che Appio era già in posto da alquanti giorni : summis circensibus ludis meis. Si sa che Celio era a quel tempo edile curule : onde i suoi giuochi circensi sono indubitatamente quelli, che toccava agli edili di dare per le feste Megalensi, le quali, secondo gli antichi calendari, cominciavano ai 4 di aprile e duravano sette giorni. La data adunque ch'egli pone, ricade ai q o ai 10 di aprile, e quindi al principio di quel mese comodamente si riporranno i comizi censorii : il che assai bene corrisponde alla scadenza degli antecessori, che ho notata alla fine di settembre, ed ai tre anni e mezzo, che dovevano essere scorsi d'intervallo. Da quell'epistola apparisce che sino da principio Appio dimostrò molta severità : e lo stesso si conferma da una lettera susseguente?, in cui scrive lo stesso Celio : « Scis Appium «censorem hic ostenta facere? de signis et tabulis, de agri modo, de - aere alieno acerrime agere? - Vedesi che questa restituzione dei quadri

Dione, lib. XL, c. axui; Pseudo-Cicer. Declam, in Salbast, c. v., § 13; Goes. Bolt, civil, lib. 1, c. u.; Tacit, Amad. lib. VI, c. x.; Cic. Ad Famil, lib. III, ep. x, xi, xii, c in più altri luoghi; Acrone, Schol, in Hor. lib. 1, sel. 11, vs. 48.

- 1 Lib. XL. e. Lvn.
- ' Cie. Ad Attie. lib. VIII., ep. 1.
- \* Ad Fam. lib. III. ep. x1 e x11. \* Ad Attie. lib. VI, ep. 11.
- \* Ad Fam. lib. VIII, ep. x11. \$ 3.
- ' Ibid. ep. xiv, \$ 4.

Lujós.

e delle statue, ehe gli edili ed altri magistrati prendevano in prestito per adornare i loro giuochi, e che poi molto spesso si ritenevano, l'oc- P. 191. eupò lungo tempo, giaechè Cieerone domandava ad Attico alle idi di ottobre1, se poi veramente si rendevano. Dione fra gli altri ci parla diffusamente delle molte innovazioni, ch'egli feee in senato senza l'assenso, ma insieme senza aperta opposizione del collega, rimovendone tutti i libertini, e molti nobili ancora, fra' quali i due tribunizi C. Atteio e Salfustio Crispo l'istorico. È osserva poi che questi rigori, quantunque diretti a deprimere il partito di Cesare, l'avvantaggiarono di molto, perchè l'ingrossarono di tutti i malcontenti. Niuno però degli antichi sotto di Appio ci parla del censo, ehe i moderni fastografi gli hanno attribuito : ed io eredo veramente ehe non avesse il tempo di farlo. Imperoechè considero che al principio di decembre duravano ancora i contrasti per la scelta del senato<sup>2</sup>, e ehe ai 20 di gennaro gli amici di Pompeo, ed Appio con essi, erano già in fuga da Roma pel passaggio del Rubicone<sup>3</sup>, È noto poi come Appio morisse in Grecia di malattia poco innanzi la pugna Farsalica 4.

Un' altra ragione per eredere che Appio e Pisone non facessero il censo è questa, che se lo avessero fatto non si sarebbe dato luogo al loro rimpiazzo un anno prima che fosse spirato il quinquennio. È vero che questa ragione non ha molta forza stante il sovvertimento allora avvenuto di tutte le leggi : tuttavolta è certo, che nel 708, dopo la vittoria Africana, il senato conferì a Cesare la podestà censoria per tre anni col nuovo titolo di praesectus moribuso, quasi che quello di censore non fosse stato abbastanza onorevole : podestà che al principio del 710 gli fu poi ampliata per tutta la vita". Plutarco" asserisee, che

<sup>1</sup> Ad Attic, lib, VI, ep. 12. \$ 5.

Dione, lib. XL, c. Luiv e Luvi.

<sup>3</sup> Ad Attic. lib. VII., ep. xn.

<sup>&#</sup>x27; Valer. Max. lib. 1, c. vm. \$ 10; Oros.

tib. VI. c. av: Lucau. Pharsal, lib. V. vs. 60 e seguenti. Voyez sur ce personnage la belle inscription des propylées d'Éleusis, mon article dans le Bullett, dell' Instit, arch. 1860.

p. 995 et suiv. et la note de M. Mommsen , dans le Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 181. W. HENEEN.

<sup>8</sup> Dion. lib. XLIII, c. xiv; Cicer. Ad Fam. lib. IX, ep. 17.

<sup>\*</sup> Dion. lib. XLIV, c. v.

<sup>1</sup> In Case, c. Ly : The mainten it of sons

άπειρχάσατο συμφοράν καί τοσούτον άπανάλωσε τοῦ δήμου μέρος.]

nello stesso anno 708 Cesare diede mano al censimento, nel quale si trovarono cento cinquanta mila uomini soltanto, mentre prima se n' erano contati trecento venti mila, ed osserva : "Tam magnam cla-« dem tantasve populi strages intestina mala pepererunt, » Con lui si accordano Appiano<sup>1</sup>, Dione<sup>2</sup> e l'epitome di Livio<sup>3</sup>, Ma è da un pezzo che il Lipsio<sup>4</sup>, il Casanbono<sup>5</sup>, il Dukero<sup>6</sup> con altri eruditi, e fra gli ultimi il Brotjer?, hanno avvertito che quello non fu il censo dei cittadini romani, ma di coloro che ricevevano il frumento pubblico, secondo che niù accuratamente degli altri ha scritto Suetonio\*: « Recensum po-«puli nec more, nec loco solito, sed vicatim per dominos insularum egit, atque ex viginti trecentisque millibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit. E lo stesso presso a poco si legge in Dione : « Quum numerus corum, qui ex publico fru-"mentum accipiebant, non pro acquitate, sed ultra modum, ut in « seditionibus fieri assolet, excrevisset, instituta prius recensione, dimi-« diam circiter ejus partem amputavit ». » È facile infatti ad accorgersi, che auche il censo dei trecento venti mila, che da Plutarco si pone l'ultimo avanti la guerra civile, non può essere quello che operavasi dai censori; osservando che se malgrado delle stragi della guerra Sillana il numero dei censiti da Gellio e da Lentulo nel 684 diminui di soli tredici mila dai quattrocento sessanta tre mila descritti da Filippo e da Perperna nel 668, non potè esservi nel popolo una diminuzione così esorbitante di cento trenta mila in tempo di pace. Per lo che il censo di Plutarco o sarà quello di cui parla Dione 10, che fu eseguito da Pompeo nel 698 per regolare la distribuzione del grano fatto da lui venire così copiosamente a Roma in seguito della procurazione frumentaria, che per

Bell, civil, lib. Il . e. cu.

<sup>2</sup> Lib. XLIII, c. xxv.

<sup>1</sup> Lib. CXV.

<sup>&#</sup>x27; Electorum lib. I. c. xxvii

<sup>5</sup> Ad Suel, in Coes. c. tat.

<sup>\*</sup> Ad Liv. Epitom, lib. CXV.

Ad Tacit. Annal, lib. XI. c. xxv

<sup>\*</sup> In Caes, c. 341.

<sup>\*</sup> Lib. XLIII, ε. Σ11 : | Καί του πλήθους τού τον σέτον Φέροντος έπι μακρότατον, ού κατά δίκην άλλ' ώς που έν ταϊς σ'ίάςσεν είωθε γίγνεσθαι, έπανξοθέντος έξέσζαση έποιήσατο καί τούς γε ημίσεις όμου τι αύτών προππήλειψεν.]

<sup>&</sup>quot; Lib. XXXIX. c. xxiv.

un quinquennio gli era stata affidata, o piuttosto uno dei susseguenti. che dovettero essere compilati ogni anno colle medesime norme e pel medesimo oggetto.

Cessata coll' uccisione di Cesare la straordinaria nodestà censoria che gli era stata conferita, si ritornò nel 712 a creare questo magistrato secondo le forme primitive : e non sarà da dubitarsi che fosse anch' esso compreso fra le cariche urbane, per le quali nel congresso al Lavino i triumviri convennero di designare per cinque anni i caudidati . La celebre tavola Colocciana per le cure dell' avvocato Fea\* tornata ora alla luce e da me veduta, è però la sola che ci abbia serbato memoria di questi censori, che ella così descrive:

## IMMINTONIVS · P · SVLPICIVS · CENS · LVSTR · N · F.

Tutti i fastografi hanno confessato, che quest' Antonio, di cui per la frattura della pietra manca il prenome, non potè essere il triuniviro Marco, che fino dal principio dell'anno erasi recato a Brindisi<sup>3</sup>, donde tragittò in Macedonia per la guerra con Bruto. Aggiungasi che fra le molte sue medaglie, quantunque alcune siano state coniate non più tardi del principio del 713, cioè nel tempo in cui sarebbe stato tuttavia censore, e benchè parecchie annunzino tutte le sue dignità, da niuna peraltro se gli conferisce questo titolo. E nè meno può pensarsi a Caio suo secondo fratello, che appena saputa l'uccisione di Cicerone seguita ai 7 di decembre del precedente anno 711, fu in vendetta fatto morire nella Macedonia da M. Bruto\*. Si è dunque convenuto che fu necessariamente il terzogenito Lucio, che nell'anno seguente trattò i fasci consolari\*. Nè sorprenda che tanto egli, quanto il suo collega, il cui nome si cercherà indarno nei fasti, divenissero censori senz' essere stati con-

Appian, Bell, civil, lib. IV, c. 11: Dion. tib. XLVII. c. xix. 1 Frammenti di Fasti, n. 8. | Voy. Corp.

inser. Lat. vol. I. p. 466.]

Appien, Bell, civil, lib. IV, c. axxxn. \* Plutarch. in Bruto, c. xxvnt.

Le collègue de P. Sulpicius était cepen-

dant bien un C. Antonius; mais ce n'étail pas un frère du triumvir : é'était son oncle. qui avait été consul avec Cicéron en 691. M. Mommsen l'a démontré dernièrement au moyen d'une inscription trouvée à Tusculum. Voy. Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 568. W. HENZEN.

soli, del che non si aveva avuto più esempio dopo il 5451, atteso che non vi erano veramente consolari a quel tempo che potessero o si curassero di esserlo. Si conoscono precisamente quelli che vivevano tuttavia al principio del 712, giacchè dalla seconda Filippica<sup>2</sup> apparisce che nell'anno innanzi rimanevano due soli degli aventi avuto il consolato prima di Cicerone : e pei susseguenti, oltre quelli di cui è nota la morte, l'altra sua opera del Bruto ei fa certi di molti, che non erano più vivi nel 707. I superstiti adunque erano allora L. Cotta del 689 e L. Pisone del 696, ch' erano già stati censori : L. Cesare del 690, L. Paulo del 704 e C. Rebilo del 709, tutti a quel tempo proscritti3: M. Lepido del 708, M. Antonio del 710, ed Ottaviano del 711, ch' erano attualmente triumviri, Cu. Domizio Calvino del 701 ammiraglio della flotta contra Bruto\*, P. Vatinio del 707 proconsole nell' Illirico5, Q. Caleno del 707 e P. Ventidio del 711, proconsoli nelle Gallie\*, P. Dolabella del 710 proconsole in Asia? e C. Carrinate del 711 proconsole nella Spagna\*. Esclusi tutti questi per le indicate ragioni, non sarebbero rimasti eleggibili se non che M. Messalla del 701, che si era dato agli studio, e i tre parenti di Ottaviano, cioè suo patriguo L. Filippo del 698, suo cognato C. Marcello del 704 ed il futuro suo suocero P. Servilio del 706, niuno dei quali dopo il triumvirato prese più parte agli affari, e che saranno stati nel numero degli uomini prudenti, che al dire di Dione dopo il 702 non ambirono più la censura.

1 collettori dei fasti al P. Sulpicio collega di Antonio hanno aggiunto il eognome di Quirinio, e gli banno attribuito di più un consolato suffetto nel 718, parte appellandosi a Tacito, da cui pretendevano di ricavare che avesse avuto i fasci cirea questi tempi, parte eredendolo la stessa persona col P. Sulpicio Quirinio console ordinario nel 742, e parte infine reputandolo suo padre. Ma tutto ciò non è che un muechio di

1 Liv. lib. XXVII. c. xt.

9 Cap. vi. Appian, Bell, civil, lib. tV, c. xxviii,

VIXVIII, XLVIII. ' Ibid. e. cav.

b Taxole trionfali Capitoline.

2 Dion, lib, XLVIII, c. x.

' Appian. Bell. eivil. lib. IV, c. Lv. 1 Ibid. fib. VII. c. xxvi.

' Plin, Hist, nat, lib, XXXV, c. n; A. Gell, lib. XIII, c. xiv e xv; Macrob. Satiers. lib. 1.

c. 11.

errori. Primieramente non si ha il menomo vestigio, che alcun Sulpicio possa essere stato console intorno questi anni : ed ecco poi il passo di Tacito che si è invocato1: « Sub idem tempus (cioè nel 774) ut mors «Sulpicii Quirinii publicis exequiis frequentaretur (Tiberius) petivit a - senatu. Nihil ad veterem et patriciam Sulpiciorum familiam Quirinius e pertinuit, ortus apud municipium Lanuvium : sed impiger militiae r et acribus ministeriis consulatum sub Divo Augusto, mox expugnatis ~ per Ciliciam Homonadensium castellis insignia triumphi adeptus da-"tusque rector C. Caesari Armeniam obtinenti, Tiberium quoque Rhodi P. 801. " agentem coluerat, " Ma questi è indubitatamente il celebre P. Sulpicio Quirinio console nel 742 memorato nel vangelo di S. Luca, di cui tante cose ha scritto il Sanclemente<sup>2</sup>, il quale ha pubblicato altresi un frammento marmoreo del suo elogio<sup>3</sup>. Ora Tacito non gli concede se non che un consolato solo, ed altrettanto fanno le tavole Ancirane e i fasti di Verrio Flacco, nei quali è memorato due volte, in ciò accordandosi i vecchi fastografi quanti sono, Dione tanto nell'indice consolare quanto nella storia<sup>1</sup>, la tavola di bronzo del Museo Cortonese<sup>2</sup> e una lapide da me veduta a Veronae; per lo che i suoi fasci precedenti si dovranno rilegare fra i sogni. E infatti conoscendosi che visse fino al 774, come supporre che possa essere stato censore nel 712 e console nel 718? Quando L. Antonio ottenne la prima di quelle cariche avrà avuto per lo meno trentaquattro anni, perchè sappiamo da Flavio Giuseppe \* ch'egli fu questore di L. Lentulo Cruscello console nel 705, e perciò quando la legge annaleº era ancora in vigore. L. Antonio era per altro il fratello di un triumviro, e ciò basta a spiegare come in età

' Annal. lib. III, c. xLvin.

dans les magasins du Vetican, vient d'être placé au musée de Latran, J. B. nz Rosst,

Lib. LIV, c. xxvm.
 Marini, Fr. Arval, p. 78a.

Maffei, Mus. Veron. p. 108, 2.
Jises G. Antonio.

\* Antiq. Jud. lib. XIV. e, x, 8 16. 17.

De Brosses, Hist, de la République rom. 1. 1, introduction, p. 65.

De vulgaris aerae emendat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Ibid. p. 61 h. Voy. Henzen, n. 5366; cf. Mommen ap. Bergmann, De inscriptione Lat. ad P. Sulpicium Quirinium, ...referenda, Berol. 1851; in-6\*, p. 1-vn. L. Resten. — Ce ofébbre fragment de l'eloge de Quirinius, trouvé à Tivoli et depuis transporté à Rome. où il était resté jusque dons ces derniers tempe.

così fresca fosse elevato alla grave dignità della censura : ragione che mancherebbe del tutto in P. Quirinio. Ma per abbondare nel calcolo supponiamo che avesse allora la stessa età del suo collega, Sarebbe dunque morto di 96 anni. È vero che Tacito ci dice, che quando mancò di vita era inviso cob sordidam et praepotentem senectam : " ma questa non sarebbe stata vecchiaia, bensì alta decrepitezza degna di essere citata in esempio, come lo fu quella dell' altro consolare M. Perperna defunto di 98 anui. Vi è di più. S' egli fosse stato in quell' età, con quali apparenze Lepida sua moglie avrebbe potuto fingere di essere da lui stata ingravidata l'anno precedente alla sua morte secondo che lo stesso Tacito racconta!? È adunque addimostrato più che non bisogna, che il console del 742 non può essere il eensore del 712 : ma il medesimo Tacito somministra una ragione non meno forte per escludere eziandio che lo fosse suo padre. Abbiamo già imparato da lui, che P. Quirinio niente ebbe che fare colla nobile gente Sulpicia, e che auzi era nativo delle vicinanze di Lanuvio. Ora in aggiunta di tutto ciò egli attesta espressamente in un altro luogo2, che la sua casa era oscurissima e indegna che vi fosse entrata una sposa, che prima era stata promessa a Lucio Cesare figlio di Augusto, Come dirlo di oscurissima casa, se suo padre fosse stato un nomo consolare e censorio? In faccia ad una così grave e così positiva asserzione cade del tutto la congettura dei fastografia : per cui converrà rintracciare

Annal, lib. III. c. xxn.

1 Ibid. c. xxIII.

No più sobble fondamento avera il urondo consolato parimentie melleta di Mananio Planco, di reani dato per collega a Sulpierio Quinnio nel y 18. Imperencete Ennio Quinno Vincosti (Gonger rum, p. a fi, edisiene di Minao Ila più mostrato che Planco In quell'amo non ner in Roma, mello Siria, Il ch. collego Clemente Cardinali Ilaprovato che quando foi convere nel provato che quando foi convere nel console una volta dei (Ilvan. romane d'ani. vol. 1. p. 465): 1. ed or at Inestro illustre presidente saurch. Bissulh às scopete l'erigine dell'erreros, insegnando escere caluta una tilba del passo di Plinio, che si citava in appaggio, e duversi perciò-ristaurare : al. Potsima I. Planoing., bis consulis censorisper feritren -(Diarrizz, ell'i Arcademia ross. di Archedto (N. p. 35). Taltasolta è sierres, che convica provvodere alla soluzione di quotti dissi suffitti, e che quell'amo non di goverche bisone (dis. X.M.II. e., v. n.) si querele che bisone (dis. X.M.II. e., v. n.) si querele in mosso letturo della trusona mistazione di in mosso letturo della trusona mistazione di questo personaggio in alcun' altro ramo dei Sulpici, che fiorisse a quel tempo.

magistrati: « cum nec consules modo et prae--tores, sed quaestores etiam alii aliis iden--tidem ad tempus sufficerentur: > [ Où yap όπως οί τε όπατοι και οί σΊρατηγοί, άλλά καί οἱ ταμίαι ἐπ' ἀλλήλοις ἀντικαθία αντο. και τούτ' έπι γρόνον έγένετο; I come perché nelle tavole Capitoline rimane chiaro vestigio dell' abdicazione di Gellio Poblicola, Null' altro però da esse apparisce fuor che il surrogato in suo luogo fu nipote di un Lucio, ed egualmente dal prezioso frammento di fasti testè illustrato dal Biondi niente di più si raccoglie, se non che in quest' anno tenne i fasci un ignoto, il cui pome cominciava per N. lo porto ferma opinione che costui sia Nonio Gallo, di eni fra gli scrittori il solo Dione ci ha serbato memoria (lib. LI. e, xx), scrivendo che nel 725 furono chiuse le porte del tempio di Giano sebbene erano -tum in armis Treviri Germanis sihi adjunc-«tis, et Cantabri, Vaccaei Asturesque: verum -hos Statilius Taurus, illos Nonius Gallus -dosquit. . [Hour ner yap er bulos ers nai Τριούηροι Κελτούς έπας αγόμενοι, και Κάνтаброг, наі Офанкаїог, наі Авторев паі οδτοι μέν ύπο του Ταύρου του Στατιλίου. έπεϊνοι δέ όπο Νωνίου Γάλλου κατεσ?ρά-Onozv. | Tauro è il suffetto del 717; qual dunque più proprio per esserlo nell' anno seguente di chi era proconsole nello stesso tempo di lui? Dai popoli nominati risulta che Statilio Tauro governava la Spagna Tarraconese, e che a Nonio Gallo era toccata la Gallia Celtica, o Nuova, cioè tutto l'ampio paese conquistato da Giulio Cesare, Non so se gli fosse soggetta anche la vecchia provincia, o sia la Gallia Narbonese : consta però che in questa età le due provincie furopo talvolta sottoposte ad un solo. Siamo in tempi per questa parte di densa coligine, perché da na canto le antiche regole repubblicane non eraco più osservate, e dall'altro non era ancor pubblicata la celebre costituzione sulle provincie del 797. Peraltro è indubitato che la Spagna e la Gallia furono le principali tra quelle che obbedivaco al triumviro Ottaviano e che in questi giorni la Spagna Tarraconese fu sempre affidata ad un consolare. Dopo il nuovo pertaggio fatto con Antonio fino all' ordinamento del 797 conosciamo dagli storici, e più dalle tavole trionfali. essersi succeduti in quel governo L. Antonio. Cn. Domizio Calvino, C. Norbano Flacco. L. Mareio Filippo, Appio Claudio Pulero. T. Statilio Tauro e Sesto Appuleio, i nomi di tutti i quali troviamo precedentemente registrati nei fasti. Molto più scarse sono le notizie rimasteci delle Gallie. Sappiamo tuttavia, che dopo la battaglia di Filippi essendo state assegnate a M. Antonio, furono da Ini mandati a reggere la Celtica e la Narbonese i due consolari Fufio Caleno e Ventidio Basso; ma tornato il secondo in Italia per la guerra Perugina, riuni l'altro i due governi. Per la morte di Fufio avvenota nel 714 se ne impossessò Ottaviano, che diede la Narhonese al console designato Salvidieno Rafo richismatone poco dopo, ma ignoriamo chi preponesse alla Celtica. Bensì è noto che dopo la pace di Pozzuoli nel 715 avendola visitata in persona, lasciò a governarla l' altro console designato M, Agrippa, che l'abbandonò per assumere i fasci del 717, e dopo la cui partenza si apre uo altra lacuna nella serie dei suoi presidi, Certo è intanto. che così l'antecessore di Nonio, come il suo successore, furono due consolari. Il primo è C. Carrinate console nel 711, che dovette E cominciando le nostre ricerche da quello dei Galba, che fu il più il·lustre nella famiglia patrizia, due soggetti egli ci presenterebbe molto

avere la Celtica in premio dei servigi prestati nella guerra contra Sesto Pompeo nel 718, e che insieme con Ottaviano trionfò dei Morini e degli Suevi nel 725 [Un nouveau fragment des tables triomphales Barberines déconvert depuis a démontré que le trionsphe de Carrinas eut lien l'année suivante. en 726. Voyez mes notes sur ce fragment. dans le Corp. inser, Lat. vol. 1, p. 479. W. HENZEN, J. F altro è Messalla Corvino console nel 723, ehe trionfò degli Aquitani nel 727. Si ha dunque ogni ragione per credere, che anche Nonio Gallo fosse un personaggio di egual condizione. Forse si opporrà, che anclie M. Agrippa ebbe quella provincia innouzi di esercitare i fasci ; ma oltre che l'esempio dell'amico di Augusto non procederebbe di pari passo, converrebbe poi concedere che al pari di lui non gli fossero mancati allo spirare del suo reggimento: tanto più che la vittoria riportata sui Germani meritaya no guiderdone. Ma i fasti dal 725 fino a tutto il 742 non ammettono più alcun nuovo consolato : onde non resta se non che di tenere, che lo avesse prima conseguito. Abbiamo poi l'iscrizione, ehe questo Nonio fece porre a suo padre, ripetuta con mirabil concordia da tutti coloro che l' banno riferita : se non che il Doni (cl. v. n. 19) e il Gudio (Index, p. 68, 5) la pongono ad Isernia, ed il Muratori (p. 795, 9) ad Allife. [Vov. Mommsen, I. N. 5021.]

C·NONIO·C·F·M·N·IIII·VIR QVINQ·M·NONIVS·GALLVS IMP·VII·VIR·EPVL·FİLIVS POSVIT

È chiaro dal titolo d' iMPerator, che questo marmo fu scolpito dopo la sua vittoria Germanica, e perciò non può neppur sospet-

tarsi, che una morte prematura lo togliesse al consolato susseguente. Alcono però dal non veder ricordato questo suo onore nella pietra, potrà trarre un argomento per negarglielo; e quest' argomento avrebbe qualche buona apparenza, se si trattasse di alcune decine di auni più tardi, e se non si avessero validissime ragioni per difendere un tale silenzio. Ma convien riflettere che questa iscrizione fu posta da lui medesimo e che siamo in tempi, ne quali restava ancorn qualche reliquia dell'antica modestia repubblicana, e nei quali non era ancor veputa, o almeno non si era generalizzata la vana gloria di seguitare a chiamarsi console dopo di essere scadato. Da tutto il carteggio di Cicerone si vedrà, ch' egli non ha mai preso, nè dato, nè ricevuto questo titolo, se non durante la carica, o quando si era designato. Nè da questo stile generalmente parlando, si allontanarono gli stessi triumviri. Niente di più comune nelle loro medaglie, quanto di vederli chiamati, come Nonio e An-«tonius imperator augur, » «Caesar impera-«tor pontifex, » «Lepidus imperator, » o «Le » pidna pontifex maximpa. » Nè diversamente praticarono nei loro nummi i contemporanei e già consolari «P. Ventidius pontifex impeerator, n . C. Sosius imperator, n . L. Plancus «imperator iterum,» Anche più tardi in un marmo del 75a (Pococke, p. 13; [Corp. isser, Gr. n. 2043. 1) un proconsole dell' Asia, quantunque già console fino del 740 e quantunque ricordi il suo proprio sacerdozio, si contenta di denominarsi ΓΝΑΙΟΣ: ΛΕΝΤΛΟΣ · ΑΥΓΟΥΡ · ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ. Nè manca anzi esempio di veder taciuto in questi tempi il consolnto nelle stesse lapidi onorarie dedicate dopo la deposizione dei

spesso confusi fra loro dagli eruditi, ambedue di prenome Publio, ambedue vissuti circa questa età, ambedue stati pretori : per cui in man-

fasci, come nel MAPKON-ACPIDIAN-AYTOKPATOPA dell' iscrizione dei Coreiresi nel Museo Veronese (p. 40; | Corp. inser. Gr. n. 1878.]), e nel C·IVLIO·C· F-CAESARI · IMP · TRIVMVIRO · R · P C dell'altra del Donati (p. 657, 8. [C'est une inscription fausse; voy. Mommen, I. N. 3-10 °, ]). Dirò di più che il titolo COS in questa pietra sarebbe inutilissimo venendo chiaramente supposto dall'altro IMP, imperocchè è già stato osservato, che Sesto Pompeo fu l'ultimo che si domandasse imperatore senz' essere stato console. Dopo che ai 16 di aprile di questo medesimo anno 715 fu conferitn questo titolo ad Augusto come dimostrazione di supremo potere, non si permise più che ai soli vittoriosi consolari, ed a questi ancora assai raramente, di assumerlo : finchè tra i privati fini del totto ai tempi di Tiberio in Giunio Bleso zio di Sejano. Impariamo infatti da Dione (lib. LI, e. xxv), ehe non fu concesso a Licinio Crasso console del 79 h, benché se gli accordasse di trinnfare nel 7 º 6 dei Traci e dei Geti : «Sane "horum factorum causo, non modo Caesari, «sed Crasso etiam socrificia et triumphus de-«creta sunt : peque tamen (quod quidam « tradiderunt ) imperatoris nomen Grassus ac-«cepit, sed solus Caesar. » [Kai yan xai @vσίαι καὶ νεκητήρια, ούν ότι τῷ Καίσαρι, ἀλλά

L-AVTRONIVS-P-F-L-N-PAETVS-PRO-AN-DCerrie COS-EX-AFRICA XVII-X-SEPTEMB

La sua provincia e il suo trionfo non lasciavano dubbio ch' egli fosse un consolare : a il Panvinio l' aveva alloggiato nel 725, di dove l'espolare o i fasti municipali di Pietro Apisno [Fasti Venusini, Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 471. — Dans le passage cité des

καί έκείνω έψηθίσθη ού μέντοι και το τού αύτοκράτορος όνομα, ώς γέ τινές Φασιν. Oltre adunque alla provincia consolare l'IMP della sua lapide, posteriore certamente al 795, ci farà fede dei suoi fasci, e della sicurezza del nostro ristauro. Ma se costui fu figlio e nipote di due Gaii, come la stessa pietra apertamente ei mostra, non potrà essere il nipote di un Lucio, che i marmi Capitolini danno per successore a Gellio Poblicola: onde converrà dire, che in quest' anno furono veramente due i suffetti, e che Nonio subentrò in Juogo di Cocceio Nerva. Nè fa difficoltà se per tal modo ne consegue, che quel Nonin nel nuovo frammento sia steto nominato pel primo, e che viceversa nelle tavole Capitoline tenesse il secondo posto; imperocché è già noto, che i nomi dei consoli furono alternati ad arbitrio, e gli stessi fasti del march. Biondi all' anno 717 offrono un altro esempin di dissenso da quelli del Campidoglio, posponendo M. Agrippa a Caninio Gallo, come rgualmente nel 733 discordano dalla tavola del Colocci, preponendo M. Lollio a Q. Lepido. Nè per rinvenire quest' altro console occorre fatica, essendone in pronto uno opportunissimo, a cui altre volte gli eruditi hanno cercato inutilmente una niechie nei fasti. Viene egli somministrato dalle tavole trionfeli nelle quali si legge :

tables triomphales du Capitole, au lieu de DCexxiv, il faut restituer DCexxiv, d'après le nouveau fragment des tables Barberines. Voy. Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 479. W. Hessex.

Non essendosi trovato dove collocario, il

cauza di consolari potrebbero aver diritto alla ceusura, dei quali l'uno contrastò i fasci a Cicerone, l'altro fu il bisavolo dell'imperatore della sua casa. Ma per distinguerli esattamente, e per recare qualche lume sulla loro intralciatissima genealogia, convien premettere ch' essi non ponno esser nati da un medesimo padre, ripugnando agli usi di questi tempi, che due fratelli entrambo viventi, si prenominassero egualmente. Ed è poi da ricordarsi della pratica tutta particolare dei Sulpici di avere due prenomi1, quello cioè di Servio, comune a tutta la gente,

l'altro distintivo della persona. Ciò posto, noi apprendiano da Tullio2,

Contucci e il Cardinali nun videro altro espediente se non quello di confonderlo con P. Autronio, a cui Augusto rimanziò la trabea consolare nel 791, giudicando corrotti i citati fasti dell' Apiano, dai quali unicamente viene dato il sno prenome, che ommettesi da Appiano Alessandrino (De reb. Illyr, e, xxviii), Tutti gli altri fastografi gli hanno invece creduti due fratelli, ambedue figli di P. Au-Ironio Peto console designato pel 689, ma condannato di broglio prima che prendesse possesso, ed esigliato da Roma. E veramente la lezione di Publio è concorde in tutte le copie che ci restana di quei fasti, inclusivamente a quella che trovò il Marini nel codice del card, Canale. Per lo che manesta la ragione de cui provenne il giudizio del Contucci e del Cardinali, cesseremo di fur violenza a quel monumento, potendosi ora assegnare a L. Autronio quest' altra sede vacante, che gli è convenientissima, sì perchè concorre in lui la qualità di esser nipote di un Lucio, come perelsè avrebbe avuto la provincia contemporaneamente al suo collega M. Nonio. Quindi propongo di ristaurare nel modo seguente i fasti Capitolini di uned anno:

L. Gellins . L. F. L. N. poplicola m. coccensa. . . f. . . n . nerra abD . IN . e . l . f . c I - autrosius - p - f - L - N - partus

abd in att fee m · nonous · c · f · e · n · galles

La restitution proposée par Borghesi pour la dernière ligne est impossible, l'espace libre au commencement de cette ligne n'étant pas suffisant pour recevoir le nom L. Autronius. M. Henzen pense qu'il faut lire ainsi les noms du premier consul suffectus :

en nerius of L.N.... Ponr le deuxième, on peut choisir entre M. Vonius Gallus et L. Autronius Partus. Voyez la note de M. Henzen sur les consuls de l'an 718, dans le Corp. inser. Lat. vol. I. p. 449-450. L. REVIER.]

1 | C'est une erreur, on ne pent donner aucune prenve de cet usage. Les médailles sur lesquelles on lit L. SERVIVS · RVFVS appartiennent certainement à la gens Servie; vov. Nipperdey, Spicil. crit, in Cornelium Nep. p. 26, et mes Rom. Forschungen, 1. 1. p. 12. Le silence des Fastes, qui ne donnent januais aux Servii Sulpicii un second prénom, suffirait à lui scul pour détruire cette hypothèse. To. Monnsey, ]

De Oratore, lib. 1, c. Lii.

che nell'anno 605, quando dal vecchio Catone fu chiamato in giudizio l'oratore Q. Servio Sulpicio Galba, che fu poi console nel 610, e che Suetonio ci assicura essere stato il nonno del bisavo dell'imperatore ', tutta la famiglia componevasi dell'accusato, di due suoi pargoletti e del pupillo Quinto, figlio del defunto suo parente C. Sulpicio Gallo, console nel 588. Lasciando da banda il ramo dei Galli, che non usò mai l'appellazione di Publio, conosciamo dallo stesso Tullio, che il primogenito di quei due fanciulli fu C. Galba<sup>2</sup> genero di P. Crasso Muciano, ed il primo dei pontefici a venir condannato, essendosi mandato in esiglio nel 645 in virtù della legge Mamilia3. L'altro figlio dell' oratore fu il console del 646, a cui i fasti e gli autori che ne parlano non danno se non che il prenome comune di Servio, onde ignoravasi qual fosse il suo proprio. Da questi due fratelli saranno adunque nati i due pretori de' quali indaghiamo l'origine. Ora il bisavo dell'imperatore in una sua lettera, di cui si parlerà in seguito, si dichiara figlio di Publio : per lo che non potrà esser nato sicuramente dall'esnle, che chiamavasi Caio. Resta quindi che suo padre fosse il console del 646, di cui per tal modo si sarà giunto a conoscere il prenome particolare, che non ci era stato trasmesso ; c resta pure per altra conseguenza, che vice versa il competitore di Cicerone sia provennto dall' esigliato. Egli adunque sarà stato fratello minore del Sulpicio Galba, che nel principio della guerra Sociale fu preso dai Lucani, ma che coll'aiuto della sua ospite scampò dalla prigionia; che legato di Cn. Pompeo console nel 665 pugnò valorosamente coi Peligni, coi Marrucini e con Ponedio Silone : che nell'anno seguente fu respinto dalla pretura malgrado del favore di Silla, di cui poscia fu legato nella guerra contro Archelao; e che nel 672 comandava la vanguardia alla battaglia di porta Collina; a cui nelle mie Osservazioni numismatiche ho attribuito le medaglie in cui domandasi C · SVLPICI · C · F ·.

¹ In Galba, c. 111.

<sup>&#</sup>x27; [Cicéron ne dit pas cela; il est plus probable que C. Galba fut le second fils de Forsteur, Tu. Monway, 1

De Oratore, lib. L. c. 1111; Brut. c. 1111.

ANXIII, ANXIV. Liv. Epitom. lib. LXXII, LXXIII, LXXVI; Oros. lib. V. c. xvm; Appian. Bell. civil. lib. 1.

Schiarita così la loro derivazione, è ora da dire, che il primo di quei pretori denominato concordemente P. Galba viene chiamato sobrius ac sanctus vir da Asconio Pediano<sup>1</sup>, modestissimus atque optimus da Tollio2, ex amplissima familia, sed sine nervis da Quinto fratello3. Egli fu edile curule', giudice, ma rifiotato nella caosa di Verre del 6845, pretore probabilmente nel 687, e rivale di Cicerone nella petizione del consolato del 691, nella quale restò soccombente". Essendo pontefice sentenziò coi suoi colleglii nel 607 per la restituzione della casa di Tollio7. Non può essere altri che egli il Galba pretorio, che insieme con Cosconio nomo della stessa dignità, e ch' è per certo il C. Cosconio pretore nel 6918, s'incontrò per via nei tomultuanti soldati di Cesare, che inseguivano lo storico Sallustio, dai quali furono entrambi uccisi uel 707°. Il perchè non saprei aderire al Lemaire, che l' ha confuso col Ser. Sulpicio seguace delle parti di Pompeo, che nel 705 era legato di Afranio nella Spagna 10, d' onde cacciato, fu ono dei senatori che si ricoverarono presso Attio Varo nell'Africa11, lo non mi opporrei a chi volesse crederlo nato da soo fratello, o anche un suo figliuolo : ma se in questo caso il padre non può essere il censore richiesto. perchè premorto al 712, nè meno egli potrebbe concorrere a quella dignità, veneudo impedito dalla legge Irzia, da coi si vietava che alcun Pompeiano potesse occupare magistrature : solla esecuzione della qual legge insisteva nel 711 M. Antonio 12.

Passando all'altro dei citati pretori, o sia al bisnonno dell'imperatore Galba, su costui legato nel 693 del propretore C. Pomptino

Ad Atticum, lib. I, ep. 1.

cum, lib. II, ep. xix, \$ 4.

<sup>9</sup> De karusp, resp. c. vi. \$ 12.

\* Cie. Pro Sulla, c. xxv, 8 ha; Ad Atti-

\* Plutarch, in Cass. c. u.; Dion, lib. XLII.

10 Caes, Comment. de bell, civil. lib. 1.

c. xlvn; Bell. Mithrid. c. xlm; Plutarch. in Sulla, c. xvn; Osservazioni numism. dec. XI,

oss, vin [Voy. tom, II, p. 29].

\* Argum, oration, in loga candida [Schol. Gic. ed. Orell. p. 82].

c. ed. Urell. p. 82].

Pro Murena, c. viii, \$ 17.

De petitione consulatus, c. 11, \$ 7.
Thes. Morell, in gente Sulvicia, tab. 1.

n.

<sup>1</sup> In Verr. act. II, lib. 1, c. vii.

<sup>,</sup> c. LIXIV.
" Ibid, lib. II, c. XLIV.

<sup>&</sup>quot; Ibid. lib. II, c. xuv.
" Philippie, XIII, c. xvi, \$ 33.

nella guerra Allobrogica<sup>1</sup>, e conservò lo stesso ufficio sotto Giulio Cesare nella guerra Gallica, da cui, sul cadere del 697, essendo mandato a svernare nel Vallese colla legione XII, vi riportò una splendida vittoria sui Seduni e sui Veragri colla strage di più di trenta mila di loro?, Ottenne la pretura nel 700, e procurò al suo antico generale Pomptino il trionfo, che gli era stato impedito fino allora3. Era in Roma nel 703 per brigarsi il consolato, e fu probabilmente per procacciarsi P. 108. il favore di Pompeo, che se gli costitui sicurtà per un debito. Con tutto questo rimase escluso nella domanda che ne fece nell'anno seguente, a motivo d'essere troppo partigiano di Cesare 3, i cui interessi dopo la fuga di Pompeo nel 705 sostenne in senato\*. Da una sua lettera ai magistrati di Mileto in favore degli Ebrei, serbataci da Flavio Giuseppe<sup>1</sup>, nella quale s' intitola Publio Servio Galba, figlio di Publio, proconsole, si apprende, che fu preside dell' Asia dopo il consolato di Lentulo e di Marcellino, ed innanzi il proconsolato di Dolabella. Ed io penso che lo fosse dal 708 al 709, osservando che in quest' ultimo anno era aspettato di ritorno a Romas, ove restituitosi si alienò da Cesare per la negativa, che da esso pure ebbe dei fasciº, Proruppe

1 Dion. lib. XXXVII., c. xLviii. 1 Caes. De belt. Gatt. lib. III, c. 1 c segg. Dion, lib. XXXIX, c. v; Oros, lib. VI, c. vnr; Sucton, in Galba, c. 111.

- Dion, lib, XXXIX, e. LXV.
- 4 Valer, Maxim, lib. VI. c. 11, \$ 11.
- b Caes. Comment. de bell, Gall. lib. VIII,
- \* Ad Attic. lib. IX, ep. 1x, \$ 3.
- 1 Antiquit. Jud. lib. XIV, c. x, \$ 91. Con errore comunissimo ai Greci nel testo di Giuseppe leggesi Σερουέλιοs da correggersi Σερούιος, come per riguardo a questo medesimo personaggio si è dovuto fare in Appiano, Bell. civil. lib. Il, c. cxm. - [C'est dans le cognomen Γάλθες, et non pas dans le nomen Espaulitos, que doit se trouver l'errenr. On sait en effet, par le témoignage de

Suétone, que Ser. Galba, préteur en 700. était petit-fils de Q. Gallus, consul en 610, lequel n'ent que deux fils, nommés Servius et Gaise; on sait en outre qu'il n'eut jamais d'autre prénom que celui de Servius et que jamais non plus il n'eut de commandement en Asie. On ne peut donc lui attribuer la lettre adressée aux Milésiens par P. Servilius P. f. Galba. Mais le procepsul d'Asie en 708 etait P. Servilius P. f. Isauricus, et c'est probablement à lui, comme je l'ai conjecturé dans le Corp. inscr. Lat. vol. 1, p. 183, n. 600, que cette lettre doit être attribuée. TH. MONREEY, 1

\* Cic. Ad Famil. lib. VI, ep. xvm. \$ 3. Sueton, in Galba, c. m; Val. Maxim. lib. VI. c. n. 5 11.

P. 109. da principio contra lui in amare parole, e fini coll'associarsi a Bruto ed a Cassio nella conginra che lo tolse di vita<sup>1</sup>. Comandò la legione Marzia nella battaglia di Modena, di cui scrisse la relazione a Cicerone<sup>2</sup>, e venne poi a Roma con ambasciate di D. Bruto al senato<sup>3</sup>. Variate intanto le cose per l'elevazione di Ottaviano alla porpora consolare, fu cogli altri congiurati condannato anch' esso nell' autunno del 711 in forza della legge Pedia : nè può dubitarsi che fra non molto perisse di morte violenta, scrivendo Suetonio 1: - Percussorum autem fere "neque triennio quisquam amplius supervixit, neque sua morte de-- functus est. -

> Da questo epilogo della sua vita si ritrae, che nè pur egli può essere il personaggio desiderato, e che perciò la casa dei Galba non lo somministra, come non l'offre nè pure il ramo dei Sulpicii Rufi, che fu patrizio secondo che si dimostra dall'aver prodotto l'interrè, che nel 702 proclamò console Pompeo per la terza volta?, Imperocchè sarebhe vano di fermare lo sguardo sul celebre giureconsulto Ser. Sulpicio Rufo console nel 703, ch' è l' interrè poco fa ricordato, malgrado che anche a lui diasi il prenome di Publio da Plutarco, quando ricorda, ch' ebbe per competitore nel consolato Catone l' Uticense6; troppo essendo noto com' egli morì nel 711 nella sua legazione a M. Antonio. Nè più opportuno sarebbe l'unico suo figliuolo7, ch' era troppo giovine allora, siccome quello che non incominciò la carriera militare se non che nel 705°. Arroge ch'egli chiamavasi L. Servio Rufo per testimonianza di due medaglie 9,

Resta tuttavolta un'altra linea dei Rufi plebea, illustrata dal notissimo tribuno della plebe P. Sulpicio Rufo, che tentò di trasferire a Mario il comando della guerra Mitridatica, e che perciò fu fatto ucci-

<sup>3</sup> Philippic, IX, c. 111.

Philippic. All1. c. xv1, \$ 33.

<sup>2</sup> Ad Fam. lib. X, ep. xxx.

<sup>1</sup>bid. lib. XI, ep. xvm.

tn Caes. c. LYTTE.

<sup>&#</sup>x27; Plutarch, in Pomp. c. Lev. ' Plutarch. in Catone, c. xux.

<sup>\*</sup> Ad Attic. lib. IX, ep. yvm, 8 n; lib. X. CD. XIV. S 3.

<sup>\*</sup> Thes. Morell. in g. Sulpicia, tab. 1.

dere da Silla nel 6661. Fu suo fratello M. Servio ammogliato con Anieia cugina di Pomponio Attico2 : dal qual matrimonio eredo che nascesse il Servio designato tribuno della plebe, che fu condannato nel 7033. Ma l'identità del prenome mi fa reputare figlio del nemico di Silla il P. Sulpicio judex tristis et integer nella causa di Verre del 6843, il quale ai 5 di decembre doveva prender possesso di una magistratura, ehe fu il tribunato della plebe, secondo Asconio Pediano : o meglio la questura, secondo l'anonimo scoliaste. Sottoscrivo pienamente al Garattoni nella nota a quel luogo, il quale l' ha creduto il P. Sulpicio Rufo, che incontriamo legato di Cesare nelle Gallie nel 6695, e che conservava il medesimo posto anche nel 7026. Ebbe la pretura nel 706, e insieme il comando di una parte della flotta Cesariana7. A lui diresse Cicerone nel 709 una lettera8, da eui apparisce. che gli erano state deeretate le supplicazioni per una vittoria da lui riportata, che gli aveva già prodotto il titolo d' imperatore. In essa lo prega a far arrestare Dionigi suo bibliotecario, ch' era fuggito rubandogli molti libri, avvisandolo chi egli si era ricoverato nella provincia di lui, e che il suo amico M. Bolano l'aveva veduto a Narona, Questa città appartiene indubitatamente alla Dalmazia : il che ha dato grandi noie per ispiegare questo luogo, non potendosi attribuire a Sulpicio il proconsolato Dalmatino di questi tempi, perchè era allora occupato da P. Vatinio, il quale relativamente allo stesso Dionigi scrisse appunto da Narona a Tullio nel medesimo anno due lettereº. Ne può tenersi che fosse il suo antecessore, perchè Vatinio subentrò in luogo di un Appio nel 708, come egli stesso attesta nella seconda di quelle lettere : e nè meno può darsegli per successore, atteso che Vatinio non cedette il suo governo a M. Bruto, se non poco prima della morte di Cice-

Appian. Bell. civil. lib. 1, c. Lx; Plutarch, in Sulla, c. viii e xii.

<sup>2</sup> Corn, Nep. in Attico, c. II.

<sup>2</sup> Cie, Ad Fam. lib. VIII, ep. tv. \$ 2.

<sup>4</sup> In Verr. set. 1, c. 1.

<sup>&#</sup>x27; Comment, de bell, Gall, lib. IV, c. xxn.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Caes. Comment. de bell. Gall. lib. VII.

Caes, Comment, de bell, civil, lib, III

<sup>4</sup> Ad Fam. lib, XIII, ep. cxxvii.

provincia che obbediva a Sulpicio, ma come il luogo da cui si erano avute le ultime notizie certe di Dionigi, onde il proconsole potesse gindicare da qual parte egli si era introdotto nella sua giurisdizione. Certo è che Dionigi non era più in quella città, allorchè Tullio scriveva, aggiungendo egli che M. Bolano gli dirà ove ora si trovi. E veggo poi che Vatinio lo avvisa da Narona, che costui si era rifuggito presso i Vardei, popoli Dalmati è vero, ma però confinanti colla Macedonia : onde sarà naturalissimo, che perseguitato in una provincia fosse scampato nell'altra, e che Cicerone impegnasse i governanti di ambedue a procurarne l'arresto. Niente poi si attraversa all'aggiudicazione a P. Sulpicio del proconsolato della Macedonia, la quale s'ignora da chi fosse retta a quel tempo. E nè meno ciò pregiudica punto alla congettura del Garattoni, che Sulpicio acquistasse l'onore delle supplicazioni nella stessa guerra Dalmatina, per cui furono poscia accordate a Vatinio: nulla impedendo, che ambedue concorressero a sedare quella rivolta, col moverle contra le armi ciascuno dalla parte dei propri confini. Non per questo P. Sulpicio Rufo si avrà da confondere col consolare Ser. Sulpicio Rufo, che si è memorato poco fa, e a cui presso a poco nello stesso tempo era raccomandata l'amministrazione dell'Acaia, il quale non ebbe mai il titolo d'imperatore, imperocchè la Macedonia e l'Acaia erano allora due provincie separate fra loro : ed infatti nell' anno seguente troviamo governata la prima da Q. Ortensio<sup>2</sup>, l'altra da Manio Acilio Glabrione3. Tutto adunque induce a credere, ch' egli sia il Sulpicio desiderato, che tre anni dopo divenne censore. Egli aveva dei grandi meriti paterni presso la fazione di Mario risuscitata da Cesare, al quale costantemente aderi. Non minori erano i suoi propri tanto pei lunghi servigi prestati nella milizia, quanto perchè essendo già stato pretore, proconsole ed imperatore, riuniva tutti i diritti al consolato : onde nel concorso di tanti che l'ambivano, non fa maraviglia che in sua

Liv. Epitome, lib. CXVIII; Dion. lib. XLVII., c. ax; Appion. Bell. civil. lib. IV. c. Lux

<sup>\*</sup> Plutarch. in Brut. c. xxv. 1 Cic, Ad Fam. lib. VII. ep. xxix, xxx e

vece se gli desse la censura, chi era un onore uguale, se non maggiore, e che conveniva alla sua età, la quale per le cose sopra dette doveva appartenere all'anzianità se non alla vecchiezza. Ne manca un altro amminicolo per meglio appoggiare quest' opinione. L' Ortelli¹ ha desunto dal Verniglioli una ghianda di pionibo pei frombolleri, trovata a Perrugia e rappresentante un fulianine alato coll' opipirafe:

P·RVFVS·IMP

Dallo stesso luogo è altresi provenuta un' altra ghianda consimile conservata nel Museo Dodwell 2, spettante alla legione XI coll' iscrizione:

> DIVOM L·XI

È in oggi cognito it costume che si aveva d'indicare su tali ghiandiil corpo d'escretic che le lanciava, o il nome del generale che lo comandava: nè può dubitarsi che la seconda spetti alla guerra Perugini di L. Antonio, sapendosi che in quel celebre assedio se ne fece veramente grandi uso: onde c'insegna Appiano', che i Cesariani sudius missilibus rom agrebant. Il perchè non sembra da contrastarsi, che anche la prina debba riportarsi alla stessa occasione: ma ella non potrà riferissi a Salvidiono Bufo, che il uno dei luogotenenti di Ottaviano in quella guerra, sapendosi da Dione e dalle sue medaglie, ch' egli iono chiamavasi Publio, ma Quinto. Ignoi al contrario ci sono i duci di L. Antonio: na quant'è versismile che P. Sulpicio llufo per la società del collegio censorio si attaccasse al suo partitol Certo che, all'influori di lui, non si troverà in questi tempi altro P. Rufo, che avesse il titolo

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> N. 3\u00e118. [La copie de Vermiglioli est inexacte; le monument ne porte que RV-FVS-1MP, sans prénom, et il s'agit probablement de C. Salvidienus Rufus, général bien connu de la guerre de Pérotse. Tn. Monusex.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Elle est aujourd'hui au musée de Munich; voy. Corpus inscriptionum Latinerum. n. 697.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bell, civil, lib. V, c. λλλιιι: [ λκοντίσαι μέν dμεινόνων όντων τών Καίσαρος.]

d'imperatore. Per le quali cose tutte io ho molta fiducia nel riscrivere nei fasti del 712:

#### CENS-L-ANTONIVS M-F-M-N-PIETAS-P-SVLPICIVS-P-F-RVFVS-L-NF-

Fu ragionevole opinione del Pighio, che il motivo, il quale indusse i triumviri a creare i censori in quest' anno, fosse perchè procedessero al censo non delle persone dei cittadini, che la tavola ci assicura che non fecero, ma delle loro sostanze; e perchè ricevessero la denunzia, che fu intimato a ciascuno di dare dei propri beni. Lo scopo fu di sottoporli ai tributi dei quali parlano Dione 1 ed Appiano 2 : tributi smodati a tal seguo, che a taluno non restò la decima parte di ciò che possedeva. E sarà poi molto probabile che la presente censura si sciogliesse per la rinunzia che dovette farne L. Antonio onde assumere i fasci consolari dell' anno seguente 3.

Durante le guerre civili del triumvirato non si pensò più a questa magistratura; ma dopo la battaglia di Azzio nel 724, quando si trattò di costituire l'impero, ella non isfuggi al perspicace sguardo di Mecenate. Fra i politici consigli da lui dati ad Ottaviano e conservatici da Dione<sup>4</sup>, trovasi quello di ritenere per sè la censura, e di scegliersi in aiuto un senatore, che colla denominazione di sottocensore ne adempisse le veci. Segui egli nella sostanza il suggerimento, ed essendosi tolto in compagno Agrippa, scelse il senato nel 725, fece il censo e celebrò anche il lustro nell' anno seguente. Si astenne peraltro dall' assumere il titolo di censore, quantunque glielo attribuiscano Dione<sup>5</sup> e Macrobio\*. Imperocchè Suetonio7 attesta espressamente : «Recepit et morum legunique regimen aeque perpetuum, quo jure, quamquam

sine censurae honore, censum tamen populi ter egit, primum et ter-

Lab. XLAIL, c. avt.

Bell, civil, lib. IV. c. xxxv.

' On a vu plus haut, p. 49, note û,

que ce n'est pas L. Antonius, mais son oncle

G. Antonius, qui fut censeur avec P. Sulpicius Rufus; les conjectures émises ici par Borghesi ne sont donc pas fondées, W. Hen-ZEN.

Lib. Ltl., c. xxi.

1 Lib. Ltt. c. xxx. " Saturn, lib. II. c. rv. \$ 25.

In Augusto, c. vavn.

-tium rum collega, medium solus. - Infatti nelle tavole Ancirane lo stesso Augusto dice semplicemente:

PATRICIORYM · NYMERYM · AVXI · CONSVL · QVINTYM · IVSSV · POPVLI · ET · SENATYS / SENA TVM · TER · LEGI · ET · IN · CONSVLATV · SEXTO · CENSVM · POPVLI · CONLEGA M · AGRIPPA · EG! /

Più schiettamente poi si esprimono i fasti dell'Apiano, i quali dopo aver riferito il sesto consolato di Ottaviano e il secondo di Agrippa, notano<sup>2</sup>:

### IDEM · CENSORIA · POTEST · LVSTRVM · FECER

Dione' e Suetonio' e' informano, che nel 73º il popolo volle creare Augusto censor perpetuo, me ch' egli pertinacemente ritidto quell' onore, ed invece ristabili la censura secondo le antiche forme, investeudone Paulo Emilio Lepido, ch' era stato proseritto, e L. Munatio Planco Pratello anch' egli di un proseritto. Con essi concordano Vellerò, i fasti Capitolini, la tavola Colocciana ed un altro frammento di fasti edito dal Muratori'. Della realtà di quest' ufficio conseguito da Paulo ci sono inoltre testimoni Properzio' e Suetonio', cla u' egual fede ci fanno per riguardo a Planco lo stesso Suetonio', Valerio Massimo'', Plinio seniore'' e l'elogio scolipto sul suo monumento a Gaetà ". Non cade dubbio, che

<sup>1</sup> [Voy. Perrot et Guillaume, Voyage en Galatie, pl. XXV.]

\* La reisone del Paghio, lodate come lo migliore dal cl., Vendino, nelle sue Lapidi Pomprine (Opareol, vol. II. p. 567), qui hi especial (Opareol, vol. II. p. 567), qui hi especial per FECELT sun le precision il FECER delle schoole di Fra Giocondo (Doni, cl. V. n. n. s.) ai preciba meglio corrisponde al detta delle tavole hanirane, come perchò vien sonetauto della copia che se ne avera un noto codice del card. Canade, delle quade possegogo la terra della copia che se ne avera ma noto codice del card. Canade, delle quade possegogo la comi porte del precisiono di giungo del Martini. [Il est au-jourd'hui généralement reconsu que toutes les copies de ce fastes provisionare de celle de Pra Giocondo; voy. Corpus inscript. Lat. vol. 1, p. 867 et sius: Le manuscript do cara-

dinal Canale n'est lui-même autre chose qu'un exemplaire de la collection de ce voyageur. La leçon FECIT était une mauvaiscorrection de Pighius. W. HEXXEX.

1 Lib. LIV. c. 11. 2 In Augusto, c. 333311; in Claudio, c. 331.

Lib. II, e. sev. \$ 3.

Pag. 295, 2. [Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 471.]

<sup>7</sup> Lib. IV, eleg. 31, vs. 67.

\* In Augusto, c. Laiv.

1 In Nerone, c. 1v.
10 Lib. VI, c. vin, 8 5.

" Hist. nat. lib. XIII., c. m. \$ 5.

<sup>11</sup> Grut. p. 439. 8; Romanelli, Topografia, t. H1. p. 426. [Mommsen, I. N. 4089.] il secondo di loro sia L. Munazio Planco console nel 71 x, su cui serbebe vano l'aggiungere parole dopo ciò che ne ha scritto il Nisconsivelbe vano l'aggiungere parole dopo ciò che ne ha scritto il NisconsiAll' opposto grave dissidenza si è avuta riguardo a Panlo Lepido, che
alcuni lianuno preteco escre stato il console del 704, alti quello del
720. Tenne la prima sentenza il Noris, che dottamente ragionò della
geneologia degli Emilii di questi tempi<sup>2</sup>, e l'autorità di tanto nome
as strascinato seco il ch. Clemente Cardinali, ch'è stato l'ultimo a
scrivere di loro nelle sue Osservazioni intorno un anito franmento di
fanti, ch' ebbe la cortesia d'initiolarmi. Tuttavolta convien confesare, che la causa era stata già vinta in favore della seconda opinione
prima dal Perizonio e poscia dall' Eckled<sup>3</sup>. Rimandando agli argomenti da essi aupiamente svolti, io non farò che restituire a questi
due Pauli i fatti che a ciascuno rispettivamente appartengono, onde
veggasi a colpo d'occhio come con una tale partizione restino tutti
eggegiamente ordinati.

La principale sorgente dell' equivoco è nata dall' avere scritto Dione, che il censore era stato proscritto, e dalla troppa notorietà che lo fu il console del 70½: non essendosi badato che si avevanu ragioni per credere, che lo fossero stati ambedue, come lo fu a nuagiori parte dei figli adulti di padri proscritti che segnivano il medisino partito, fra 'quali i due giovani Gieeroni, Egnatio, Balbo, Arvannio\*, Vetalino\*, Metello-, Aquillio Floro\* e al altri, Intanta non vi è forse coss tanto cerificata dal conseno generale degli scrittori ", quanto che il console del 70½, detto nell'indice di Dione L. Jennilmo M. F. Paullus "In fartello maggiore del triumvire chiamato nelle tavole.

<sup>1</sup> leonographie romaine, c. ii. n. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cenot. Pisana, diss. 11, c. vm.

Mem. rom. di antichità, tom. 1, p. 180.
Animadrersiones historicae, p. 121. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. N. V. tom. V. p. 198. <sup>5</sup> Appien, Bell, civil, lib, AX, c. 331

AMI.

<sup>1</sup> Ibid. fib. IV. c. axv.

Sneton, in Augusto, c. xiii.
 Gie, ad Attie, lib, XIV, ep. viii; Philip-

pic. XIII., c. IV., S. S.; Plutarch, in Antonio, c. Alex; Vell, Paterc. lib. II., c. LAVI; Dion. lib. XLVII., c. VIII; Appian. Bell. civil. lib. U. c. KII; Florus, lib. IV. c. VI; Oros. lib. VI.

c. AVIII.

Capitoline M · AIMILIVS · M · F · Q · N · LEPIDVS, e non già adottivo, ma germano, secondo che ha provato lo stesso Perizonio<sup>1</sup>. Per conseguenza nacque anch' egli da Appuleia<sup>2</sup> e dal console del 676 che nelle stesse tavole dicesi appunto M·AIMILIVS·Q·F·M·N· LEPIDVS, e che poco dopo il suo consolato venne a morte in Sardegna3. Non si conosce il nonno, che però potrebbe essere il Lepido decenviro dei sacrifizi nel 611, di cui si ha un cenno in Frontino\*: ma il bisponno fu certamente, per attestato di Cicerone<sup>5</sup>, M. Lepido P. 381. console la seconda volta nel 579, che morì pontefice massimo nel 603, siccome ha mostrato il Noris<sup>6</sup>. Questo L. Paulo cominciò la sua carriera politica dall'accusare Catilina nel 6917: fu questore del padre di Augusto nella Macedonia nel 6948; e nell'anno dopo gli venne falsamente imputato di aver partecipato ad un complotto contra la vita di Pompeo 9. Nel 6q8 prestò testimonianza nella causa di P. Sestio 10 : e dall' averci detto Cicerone che aveva ristaurata un' antica basilica, la sagacità del Pighio ne trasse ch' era edile curule nel 600, nel qual' anno diede insieme cominciamento alla costruzione di un'altra molto più magnifica, che dal suo nome fu detta la basilica di Paulo<sup>11</sup>. Ottenne la pretura nel 70112, e il consolato nel 704, restandoci ancora la lettera di congratulazione scrittagli da Tullio13, che gli era amico14. Portò al consolato un animo avverso a Cesare, il quale se lo guadagnò col dono di mille e cinquecento talenti, da lui impiegati nella fabbrica della sua basilica, che tuttavolta non potè vedere terminata 15. Sembra che non prendesse alcuna parte nella guerra civile Pompeiana, ma

6 Cic. In Vatin. c. 1. 8 25.

14 Pro Milone, c. 1x, \$ 94.

13 Ad Fam. lib, XV, ep. xu.

\* Ad Attic. lib. II, ep. xxiv, \$ 9.

10 Ad Quintum fratr. lib. II, ep. 11.

14 Ibid, ep. xiv. 8 5; Ad Attic, lib. VI.

11 Ad Attic, lib, IV, ep. xv1, \$ 15.

<sup>1</sup> Animadvers, histor. p. 124. 2 Plin. Histor. nat. lib. VII., c. xxxvi.

<sup>\$ 199.</sup> Plutarch. in Pompeio, c. 181; Flor. lib. III, e. xxiv; Jul. Exuperant. c. vii.

De aguis , lib. 1, 8 7.

<sup>\*</sup> Philippic, XIII. c. vii.

<sup>&</sup>quot; Cenot. Pisan. p. 946 [diss. II, c. xIII].

<sup>2</sup> Sallust, Catilina, c. xxx1; Cic. In Vatin, c. x. \$ 25.

ep. ur. \$ 4. 15 Sucton. in Gaesare, c. 1313; Appian. Bell, civil, lib. It. c. xxvi.

aderì a Cesare finchè questi fu vivo. Viene accennato nel 710 in una enistola di Cicerone a Cassio il congiurato<sup>1</sup>, in cui rendendosi conto dell'animo de' consolari in favore o contra M. Antonio, se gli dice : "Tuus necessarius (Lepido) affinitate nova delectatur " (cioè dello sposalizio del figlio con una figliuola di M. Antonio). « Alter item affinis - novis commentariis Caesaris delinitus est. - Paulo vi è annunziato alter. perchè della stessa casa di Lepido : affinis perchè fratello di lui, ch' era cognato di Cassio : e in quel noris si troverà un' allusione agli antichi talenti ricevuti da Cesare. Ma al tempo della guerra di Modena si ristrinse con Cicerone<sup>2</sup>: andò legato del senato a Sesto Pompeo in Marsiglia<sup>a</sup>, e fu dei primi senatori a dichiarare nemici pubblici Lepido e M. Antonio, che si erano insieme rappacificati<sup>4</sup>. In conseguenza fu anche il primo ad essere da loro proscritto : ma i centurioni di Lepido, riverendo in lui un così stretto congiunto del loro duce, lo lasciarono fuggire e navigare a Bruto, dopo la cui morte col consenso del fratello si ritirò a Mileto, ove pare che chiudesse i suoi giorni<sup>5</sup>. Imperocchè Appiano attesta, che invitato a tornare a Roma non si degnò di farlo, nè meno dopo conchiusa la pace, la quale non può essere se non che quella di Pozzuoli del 715, non altra essendovene stata coi partitanti di Bruto e di Cassio. Aderisco poi al Hesselio\* ed al Grevio?, che gli hanno data in moglie una Marcella memorata in questo titoletto proveniente da un colombario romano, e trasferito poscia a Firenze', che spetta certamente ad aurei tempi, e che ha tutta l'apparenza di aver coperto le ceneri di un servo di una grande famiglia :

226.

## FAVSTVS MARCELLAE · PAVLLI PISTOR

<sup>1</sup> Ad Fam. lib. MI, ep. 11.

1 Ad Attie. lib. XIV, ep. 1.

Philippie. XIII, e. vt. 8 t3. Appian. Bell. civil. lib. tV, e. xtt.

<sup>5</sup> Appian. Bett. civit. lib. tV, c. xii. <sup>6</sup> Ibid. c. xxvii; Dion. lib. XLVII. c. viii. Indice delle nerizioni del Gudio.

p. YLVII.

Praefatio ad Thesaurum antiquitatum Ro-

Murat. p. 959 . 8.

Fuori di lui non si saprebbe infatti a cui attribuire questa donna, conoscendosi le mogli degli altri tre Pauli che vissero in questo secolo. cioè Cornelia di Paulo Lepido console nel 720, su cui ritornerà il discorso, Giulia di L. Paulo console nel 754, e Marcia di Q. Fabio Massimo Paulo console nel 743. Trovo però le stesse difficultà che ha avnte l'Orelli 1 nell'accordare al Grevio ed all' Hesselio, che questa matrona sia una delle due figlie di C. Marcello suo collega nel consolato e di Ottavia sorella di Augusto, sì per la troppa differenza dell'età, come perchè al giorno d'oggi è conosciuto che Appuleio e Valerio Barbato furono i duc mariti di Marcella maggiore, ed Agrippa e Giulio Antonio quelli della minore. La credo adunque più tosto una sorella del collega, o dell'altro Marcello console nel 703.

Ebbe poi certamente un figliuolo, scrivendo Suctonio2, che nel 716 vicino a Reggio di Calabria si corse pericolo della vita da Ottaviano : « Quem per devios tramites refugientem servus Aemilii Pauli comitis P. 195. ejus dolens proscriptum olim ab eo patrem Panlum, et quasi occa-« sione ultionis oblata, interficere conatus est. » Le tavole Capitoline nell'assicurare che il censore în figlio di un Lucio e nipote di un · Marco, danno gravissimo argomento per credere, ch' egli fosse appunto questo figliuolo, corrispondendo egregiamente tanto i nomi, quanto le note genealogiche. Allorchè sorse il triumvirato doveva essere un giovane già capace de' pubblici impieghi, avendosi alcune medaglie portanti il suo nome PAVLLVS LEPIDVS3, fatte da lui coniare mentr' era probabilmente triumviro monetale poco prima del 705, siccome ha ora mostrato il ch. Cavedoni<sup>4</sup>. La sua età non osta dunque alla sua proscrizione, dalla quale si sarà probabilmente salvato insieme col padre, asserita da Dione, e che senza di ciò sarebbe abbastanza supponibile, trovandosi che portò le armi in favore dei congiurati. Leggiamo di fatti in Appianos, chi egli comandava un corpo di truppe con cui

<sup>\*</sup> Nº 647.

<sup>1</sup> In Augusto, c. avi.

<sup>&#</sup>x27; Thes. Morell. in g. Aemilia, tav. 1, n.v. vi. Cohen, Med. cons. pl. I. Aemilia, q et 10.1

<sup>\*</sup> Soggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane, p. 84.

Bell, civil, lib. V, c. 11.

aveva ridotto in potere di Bruto l'isola di Creta, ove dopo la battaglia di Filippi si ridussero i suoi aderenti sparpagliati per l'Asia. Con essi congiuntosi, veleggiarono tutti verso il mar lonio per raggiungere la flotta di Marco e di Euobarbo, d'onde la maggior parte si ricoverò in Sicilia all'ombra di Sesto Pompeo. È naturale che gl'inviti fatti a sno padre di ritornare a Roma fossero comuni a lui pure per riguardo al suo zio Lepido : onde per farlo non avrà forse aspettato la pace del 7 15. Ne sarà da maravigliarsi che incontrasse grazia presso Ottaviano, il quale « totam cohortem primae admissionis ex adversariorum ca-"stris conscripsit," al dire di Seneca1. Abbiamo già veduto dal passo allegato di Suetonio, che sul declinare del 716 gli era compagno nella spedizione di Reggio. Alle calende di Iuglio del 720 successe nell' esercizio dei fasci a L. Scribonio Libone zio materno di sua moglie, e durante il consolato dedicò la basilica fabbricata da suo padre, che a proprie spese aveva compita2. Segui Augusto alla guerra di Spagna : il quale essendone partito sul fine del 729, lo lasciò al governo di quella provincia, in cui represse una ribellione degli Asturi e dei Cantabri 3. Ebbe in successore T. Carisio nel 7314, e restituitosi alla capitale fu creato censore nell'anno susseguente, come si è detto. Nel consolato di suo cognato P. Scipione, nel 738, gli morì la consorte Cornelia figlia anch' essa di P. Cornelio Scipione suffetto nel 716, siccome ci mostra il ch. marchese Biondi 3, e di Scribonia, che passò poscia alle terze nozze con Ottaviano. Ci è rimasta l'elegia, con cui Properzio ne compianse la perdita<sup>6</sup>, alla quale dobbiamo queste notizie, e le altre di più : ch' ella non ebbe altro marito, che morì in età ancora immatura, e che lasciò superstite tutta la sua figliuolanza composta di una femmina che si vede già maritata a quel tempo, non sappiamo con chi, e di due maschietti chiamati Paulo e Lepido, che l' Eckhel ha già mostrato essere L. Emilio Paulo console nel 754, marito di Giulia nipote

<sup>&#</sup>x27; De Glementia, lib. 1, c. x.

<sup>2</sup> Dion. lib. XLIX. e. xin.

Dion. do. Allia, C. Alli

<sup>\*</sup> Id. lib. LIII. c. xxxx.

<sup>1</sup> Id. lib. LIV, c. v.

Yoy, Atti dell' Accad, pontif, di Archeol. vol, VI, p. 3s 9 et suiv. et Corp. inser, Lat. vol. 1, p. 467.]

<sup>\*</sup> Lib. IV. eleg. xt.

di Augusto, e M. Emilio Lepido console nel 759. Con ció finiscomo tutte le notirie che abbiamo di costui, perché le altre, che trovisimo di un Paulo presso Orazio, Ovidio. Seneca ed altri, spettano al Paulo Massimo del 743 appartenente ai Fabi, non agli Emili, Intanto m'importa di osservare come la cronologia che gli lo determinata si concili una tanto colle cariche da lui occupate, quanto con ciò che ricavasi da Properzio.

Dato che nel 704, durante il consolato del padre, fosse triumviro monetale di dicciotto anni, siccome sappiamo di altri 1 (l'aumento di due o tre anni di più non guasterebbe niente il mio computo), ne avrebbe avuto 35 quando fu proscritto : onde era ben idoneo a comandare un corpo di esercito, ed a conquistare e reggere la provincia di Creta. Così sarebbe stato console di 44 anni nel 720, censore di 56 nel 731, e vedovo di 62 nel 738, ctà suscettiva ancora di nuovo matrimonio (che però non sembra aspettarsi dal poeta), c capace di avcre una figlia già maritata, e dei figli ancor fanciulli, ai quali possa farsi dire dall' ombra materna «Discite venturam jam nunc sentire senectam» del padre. Imperocchè per conoscere quali erano le opinioni di quel tempo intorno la vecchiezza, che non era giunta ancora, ma che si mostra in prospettiva, citerò Dionigi di Alicarnasso, come contemporaneo di Properzio, il quale facendo congettura dell' età di Dinarco, crede ch' egli tornasse settuagenario dall' esiglio : « Quo et ipse respexit, cum se « senem nuncupavit, quo nomine dicere solemus, qui ejus sunt aeta-« tis2. » Da tutto ciò se ne conchiude, che Paulo non prese in moglie Cornelia se non dopo il suo ritorno dalla guerra civile.

Ho già notato altre volte<sup>2</sup>, che Paulo non fu mai prenome, e che se talvolta si trova farne le veci, egli è per l'uso introdatto sulla fine della repubblica, che chi aveva due cognomi ne premettesse uno al nome: del che portai parecchi esempi che potrei facilmente ampliare di molto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat. p. 712, 5. [Mommsen, I. N. 456,]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Dinarcho, c. ιν: [ Δε καὶ αὐτός ψησι, χέροντα αὐτὸν ἀποκαλῶν · ἀψ' οδ χρόνου

καί καλείν τούε έν τη ηλικία ταύτη μάλισ?α εἰώθαμεν.

<sup>&#</sup>x27; Nuovi frammenti dei fasti consolari Capitolini, parte 1, p. 50.

se facesse di mestieri. Osservai pure, che il vero prenome di questo censore fu Lucio, atteso che figli di Lucio si dissero i due consoli del 754 e del 759, che da lui nacquero : ed ora aggiungerò che la retta disposizione della sua nomenclatura si apprende da Dione, il quale, sebbene la terza volta, secondo l'uso volgare lo dica Paulo Emilio Lepido<sup>1</sup>, la seconda però lo chiama L. Emilio<sup>2</sup> e la prima Emilio Lepido Paulo3. Per lo che nelle tavule Capitoline, ove ciascuno è appellato ner l'ordinario con tutti i suoi nomi, non doveva supplirsi, come si è fatto fin qui paullus aiMILIVS · L · F · M · N · LEPIDus, ma più probabilmente l'aiMILIVS·L·F·M·N·LEPIDus paullus. Ed è poi un solenne errore dell' Orsino\*, propagato fino ai giorni nostri e generalmente ricevuto, che il cognome di Paulo sia entrato nella casa dei Lepidi per motivo di aduzione, quantunque molti abbiano rigettata quella falsissima da lui supposta, che il padre del triumviro Lepido avrebbe fatta del Paulo console nel 704, per cui questi in appresso si sarebbe chiamato Paulo Lepido. Ma dove esisteva più in quel secolo la famiglia degli Emilii Pauli, perchè alcuno di essa potesse adottare un Lepido, o vice versa essere adottato? Chi non sa che questa casa si estinse colla morte del vincitore di Perseo nel 594? « Nam duobus e e filiis, quos, duobus datis in adoptionem, solos nominis, sacrorum e familia eque heredes retinuerat domi, minor ferme duodecim annos anatus quinque diebus ante triumphum, major quattuordecim anno-« rum triduo post triumphum decessit : » siccome col consenso di tutti gli altri storici si attesta da Livio5, il quale poco dopo induce lo stesso Paulo a dire al popolo : « Ex tanta stirpe liberum nemo superest, qui "L. Aemilii Paulli nomen ferat. " È noto pure che la sua scarsa eredità fu divisa fra i due figli usciti di casa, e che il più piccolo di loro, cioè P. Cornelio Scipione Africano Emiliano Numantino, il quale morì senza prole, donò la sua parte al maggior fratello Q. Fabio Massimo Emiliano console nel 609, da cui solo fu continuato il sangue di Paulu fino ai

<sup>1</sup> Lib. LIV. c. n.

<sup>1</sup> Lib. LIII. c. xxix.

Lib. XLIX. c. xLit.

<sup>&#</sup>x27; Famil. Rom. in g. Acmilia. Lib. XLV, c. xt e xt.

232.

due Fabii consoli nel 764 e nel 764, i quali per far pompa della nobilità della loro stirpe presero i cognomi di Paulo e di Africano e diedero ai loro figlinodi quelli di Persico e di Numantino, secondo che ha mostrato in un altro mio scritto. Nè per adozione, nè per eredità potendo adunque essere pervenuta quest'appellazione nella casa dei Lepidi, non resta altro da dire, se non che, per una ragione consimile a quella dei Fabii, M. Lepido console nel 676 imponesse ad uno dei suoi nati il cognome di Paulo, per risuscitare le glorie di un ramo della gente Emilia, col quale egli aveva comunanza di origine.

Di questa mia opinione parmi anche di poter addurre qualche prova. Oltre i due generalmente conosciuti Lepido e Paulo, quel console ebbe di più un terzo figliuolo chiamato Scipione, che nella guerra civile scoppiata fra lui ed il collega Catulo fu preso ed ucciso nell'espugnazione di Albano<sup>2</sup>. E si hanno poi gravi fondamenti per attribuirgliene anche un quarto, di cui Cicerone ci ha conservato la memoria in una lettera ad Attico3: « Et, ut ad meas ineptias redeam, velim me certiorem facias, P. Crassus Venuleiae filius vivo ne P. Crasso consulari patre suo mortuus sit, ut ego meminisse videor, an post. Idem quaero « de Regillo, Lepidi filio, recte ne meminerim, patre vivo mortnum. » Ripete uguali ricerclic in altre lettere , e tutte risguardano personaggi, che, mentr' egli era giovane, avevano perduto dei figli : esempi ch' ei veniva raccogliendo dopo la morte della sua Tullia per farne uso nel libro che poi scrisse de Consolatione, e sui quali interrogava l'amico non fidandosi abbastanza della propria memoria. Ora non si hanno se non che due Lepidi ai quali queste cose convengano, e dei quali potesse ricordarsi Cicerone, cioè il Marro console nel 676 e il Mamerco ch'ebbe la stessa dignità nel 677. Ma il primo dovrà preferirsi al secondo, perchè nel mentre che nella casa di questo non si trova il menomo vestigio del prenome Regillo, se ne hanno al contrario degli evidentissimi nella famiglia di quello. E primieramente dallo stesso

14.

<sup>&#</sup>x27; [Osservacioni numism. dec. tV, oss. x, Lib. Att, ep xxiv. tom, t, p. 24g et suiv.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Oros. lib. V, e. xxII.

colombario dei liberti o servi di lei, da cui si trasse il latercolo superiormente riferito di Marcella moglie di Paulo, fu prodotto anche il seguente<sup>1</sup>:

#### FELIX · LECTICARIVS REGILLI

Da un' altra lapide abbiamo poi Paulo Emilio Regillo, figlio di Paulo. quindecimviro dei sagrifizi e questore di Tiberio Augusto. È chiaro ch'egli è un figlio di L. Paulo console nel 754 e di Giulia nata da M. Agrippa, ed io lo credo il Paulo pretorio, di cui fa cenno Seneca3. il quale sarà morto probabilmente sotto Caligola, e perciò, quantunque pronipote di Augusto, non se ne troverà memoria in Tacito, mancandoci i suoi Annali di quel tempo. Ora sarà aperto il motivo, per cui a costui fu messo il cognome di Regillo, se gli provenne da un suo prozio. Mostrato adunque che il console del 676 ebbe quattro figliuoli tutti chiamati diversamente Lepido, Paulo, Scipione e Regillo. vorrà egli continuare a dirsi che un solo di questi era naturale, tutti gli altri avventizi? Ma in tal modo come si salverebbero le leggi dell' adozione? Tutto ciò sarà felicemente spiegato nel mio parere, per cui con questa diversità di nomi l'orgoglio degli Emilii superstiti avrebbe voluto risuscitare la memoria di Emilio Paulo vincitore della Macedonia, di Scipione Emiliano distruttore di Cartagine, e dell'altro ramo trionfale degli Emilii Regilli estinto anch' egli verso la fine del sesto secolo di Roma.

Ma ritornaudo ai nostri censori, dai quali la controversia dei Lepidi un aveva alquanto sviato, ecco ciò che dei loro atti ci narra Velleio : - Censura Planci et Paulli acta inter discordiam neque ipiss honori, - neque rei publicae usui fuit: cum alteri vis censoris, alteri vita deesset: - Paullus vix posset implere censuram, Plancus imbrere deberet, al-- quiciquam obiciere posset adolescentibus, aut obicientes audrie, quod

<sup>&#</sup>x27; Gud. p. 214, 11; Muret. p. 952. 11.

<sup>1</sup> De benefic. lib. III., c. xxvi.

<sup>\*</sup> Grut. p. 348, g.[Orelli, n. 3ogg; voy. plus haut, tome III, p. 3s3.]

« нои agnosceret senex. » Dopo aver lungamente indagato qual poteva mai essere il fondamento, per cui l'erudito signor Laurent ha notato<sup>1</sup> che Paulo morì in questa sua magistratura, quando dall'elegia di Properzio è messo fuori di ogni dubbio, che viveva tuttavia nel consolato di P. Scipione nel 738, non trovo se non che il passo qui sopra riferito, che possa essergli stato d'inciampo. Sospetto adunque, ch'egli abbia ricevuto quell'alteri vita deesset nel senso che ad uno di loro venisse meno la vita, e che ciò abbia attribuito a Paulo, posto che quelle parole prese in tale significato non potevano più convenire a Planco per le cose susseguenti. Ma è facile di accorgersi, che ivi non si parla della vita naturale, ma della vita degna di un censore, e che Vellcio ha inteso di dirci, che la loro censura non fu di alcun utile pubblico, perchè a Paulo mancò la fermezza dell'animo, a Planco l'integrità dei costumi. Ecco infatti il carattere che lo stesso scrittore ce ne ha fatto poco prima, quando racconta ch' egli abbandonò la corte di Cleopatra2: « Plancus.... cum fuisset humillimus assentator reginae et infra P. 235. r servos cliens, cum Antonii librarius, cum obscoenissimarum rerum et auctor et minister, cum in omnia et in omnibus venalis, cum e cacruleatus et nudus caputque redimitus arundine et caudam trahens. «genibus innixus, Glaucum saltasset in convivio, refrigeratus, ab Ane tonio ob manifestarum rapinarum indicia transfugit ad Caesareni. n Un'allusione poi alla condotta troppo mite di Paulo si è creduto di trovare nei versi che Properzio pone in bocca alla moglie :

Testor majorum cineres tibi, Roma, colendos,

Me neque censurae legem mollisse, nec ulta Labe mea vestros erubuisse focos.

Quasi ch'ella volesse dire di non essere stata di tali costumi, pei quali il marito dovesse esercitare meno severamente il suo ufficio. Certo è che costoro non feccro il censo, e che anzi Augusto dovette da se

Fasti consulares Capitolini, p. 49. - 1 Lib. II, c. 1333III.

atesso eseguire molte cose, che sarebbero state di loro spettauza. Dione ci dice', che il primo giorno in cui acescero il loro tribunale, questo cadde e si fracassò, dal che potè farsi prognostico, che quella carica sarebbe in breve finita. Infatti essi furono gli ultimi due privati che misseme la conseguissero i onde con loro terminerà l'assunto che mi sono addossato. Le incombenze che le appartenevano ricaddero agli imperatori, i quali ne ritennero una parte per se medesimi, esercitando ora coll' assumere, ora no, il titolo di censore, e divisero l'altra fra molti curatori ed altri offici di nuova instituzione. Solo dopo sessantanove ami si cibbe l'esempio di un altro privato rivestito della medesima dignità, quando nell'800 l'imperatore Claudio si scelse in collega P. Vitellio, dei quali si sarebbe avuto memoria anche nei marui, se quello che sottopongo non fosse mutilo, e che tuttavolta mi piace di riferire, perchè lo veggo igiuto a coloro, che hanno trattato di quella censura\*:

tivelaudium cones aug tvitellium p f ex S C CENSORES LOCA A PILIS-ET-COLVMNIS QVAE-A PRIJATIS POSSIDEBANTVR-CAVSA COGNITA EX-FORMA-IN PVBLICVM-RESTITVERNAT

Resta infine, che da me si adempia alla seconda parte del mio proposito, e di esponga la nia opinione sul dissenso che trovasi tra i 227. fastografi intorno il numero e la progressione dei lustri celebrati dal ecasori, di cui si è fin qui ragionato. Il re Servio Tollio, finito chi chie il censimento, raccolse nel campo Marzio tutta la moltitudine chi vra stata da lui censita: e divisa comi 'era nelle rispettive centurie, la espiò col farle giarrea attorno un proco, un ariete ed un toro, che fornoro im-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. LIV. c. 11. — <sup>1</sup> Maffei, Mus. Veron. p. 306, 7. [Orelli, n. 3133.]

molati a Marte : dal che ebbero origine le notissime suovetaurilie. Dalla parola lustrare, solenne per esprimere questa cerimonia, attesta Livio, «id conditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factus est'. " L'esempio di quel re fu poscia religiosamente imitato, e Dionigi di Alicarnasso ci è testimonio, che i Romani «ad meam usque «aetatem hac lustratione post censum perfectum lustrantur a sacratis-"simo magistratu, camque lustrum vocant": " ove non cade questione, che il magistrato di cui parla, è l'imperatore Augusto, Intanto dalla primitiva istituzione, con cui si prescriveva, che la descrizione dei cittadini dovesse farsi ogni cinque anni, ne venne che la voce lustro, la quale da prima denotò propriamente la fine del censo, passò in seguito a significare un quinquennio. Non ci sono rimase che le sole tavole Capitoline, le quali abbiano tenuto un esatto conto di quante volte, ed in quali anni fu ripetuta questa statistica dei cittadini, gene- P. +38. rali essendo le querele che si movono contra Livio per la negligenza che ha usato nel registrarle. L'ua sola volta, cioè nell' anno Varroniano 46o, ne ha egli notato il numero, ove parlando di Cornelio Arvina e di Marcio Rutilo ci avverte che furono i vigesimi sesti censori dopo l'istituzione della carica, e che il loro lustro fu il diciannovesimo3. Gravissima per verità è la sua discrepanza dalle tavole, le quali contano questo pel trigesimo : ma per poco che si rifletta, se ne troverà presto la ragione. Livio fa qui il paragone fra il numero dei censori, ch' erano stati creati, e quello dei lustri che da loro si solennizzarono : quindi non potevano entrare nel suo calcolo i dieci, che prima della fondazione di quella magistratura appartennero ai re, ai consoli ed ai dittatori. La differenza adunque riducesi ad uno solo, ed è la legittima conseguenza dell'errore preso dal Patavino relativamente alla censura di Camillo e di Albino nel 351, da lui preterita; errore che altra volta ho rilevato abbastanza<sup>a</sup>. La serie quindi dei lustri appoggiata alle tavole procede

απόσεων, όπο των έγόντων την έερωτατην άρχην, Λούσ?μον όνομάζοντες.

<sup>1</sup> Lib. I. c. xuv. Ant. rom. lib. IV, c. XXII : Tourov Tov καθαρμόν έως τών κατ' έμε χρόνων Ρωμαΐος καθαίρονται μετά την συντέλειαν τών τι-

<sup>2</sup> Lib. X. c. xxvn.

<sup>\*</sup> Nuovi framm. di fasti Capit. diss. It. 63.

P. 230.

concorde nei fasti moderni fino al LXIII, ch'è l'ultimo di cui le tavole istesse abbiano serbato espressa memoria, e che fu operato da O. Fabio Allobrogico e da C. Licinio Geta nel 646. Si è pure manimi nell'attrihuire il LXIV nel 652 a Q. Numidico e C. Caprario, del censo dei quali поп può essersi incerti¹; e così pure il LXV a L. Valerio Flacco e a M. Antonio nel 657, giacchè l'intero quinquennio, che si lasciò spirare prima di rimpiazzarli, mostra d'assai a quei tempi tranquilli, che non avevano lasciato alcuna cosa da fare ai loro successori. Dopo quell' anno i fastografi non hanno avuto altro lume se non quello ch' è loro provenuto dal seguente passo di Censorino2, che scrisse la sua operetta nel 991 : «Cum inter primum a Servio rege conditum lustrum et id « quod imperatore Vespasiano V et Caesare III coss. factum est, anni "interfuerint paullo minus sexcentis quinquaginta, lustra tamen per " ea tempora non plus quam septuaginta quinque sunt facta. Et posthac « plane fieri desierunt. » Il Marliano, il Sigonio e il Contucci che o non conobbero, o non curarono questa autorità, disposero i lustri in appresso secondo che loro parve potessero essere o non essere stati celebrati, senza legarli ad un numero fisso : ma dopo ch'ella fu prodotta dal Panvinio, gli altri sopra essa fondandosi hanno convenuto che dal 652 fino alla censura di Vespasiano e di Tito se ne dovevano includere dieci. Variarono però nell'asseguarli, e tutti generalmente shagliarono nel concederne sei ai tempi della repubblica e quattro all'impero : del che furono giustamente rimproverati dal Noris' e dal Brotier', i quali mostrarono, che i lustri imperiali furono cinque. Certo essendo dunque ch'esiste errore nei fasti volgari, se non altro per la parte della distribuzione di questi lustri, io prenderò a determinare gli anni, nei quali consta che fu realmente compito il censimento. È in ciò terrò l'ordine retrogrado, perchè le conseguenze che ne risultano intorno gli auni che pouno essere incerti, e intorno la verità del numero determinato da Censorino, appariscano più evidenti.

<sup>1</sup> Cic. Pro Sestio, c. xLvp; Val. Max. lib. IX. c. vi. 5 2.

<sup>1</sup> Cenot, Pisan, diss. II, c. s.

<sup>1</sup> De die natali, e. xviit.

Ad Tacit. Annal. lib. XI. c. xxv.

Dalla confessione di questo scrittore, senza cercare altre testimonianze, è più che dimostrato che l'ultimo lustro fu quello di Vespasiano e di Tito nell'827, della censura dei quali oltre le medaglie ed i marmi ci fanno certi Suetonio<sup>1</sup>, Plinio seniore<sup>2</sup> e Capitolino<sup>3</sup>. Niuno ci ha conservato memoria della quantità dei cittadini, che da esso se ne raccolse. Apparisce però da Plinio, ch' egli fu preceduto seuza altra interposizione da quello di Claudio : perchè dove parla della longevità P. 261. straordinaria e delle prove che ne derivavano dai censi, dopo aver citato i più antichi, non fa espressa menzione se non di questi ultimi due avvenuti ai suoi giorni 4.

Ho già detto che Claudio nell'800, in compagnia di L. Vitellio, padre dell'imperatore Vitellio, assunse la censura testificata dalle medaglie<sup>3</sup>, dai marmi 6, da Tacito7, da Dione8, da Plinio9, da Solino16 e da Suetonio11. Lo stesso Tacito ci attesta che nell'801 celebrarono il lustro, che sarà stato il penultimo, dal quale apparirono sei milioni e novecento quarantaquattro mila persone, secondo la lezione chi è stata preferita dall' Oberlino 12. Della descrizione dei cittadini eseguita in questi tempi convengono pure Eusebio e Cassiodoro nelle loro cronache, ma l'iscrizione Gruteriana 13 e la medaglia che ne facevano menzione, furono meritamente derise dal Brotier come due imposture, Opportunis-

<sup>&#</sup>x27; In l'esp. c. viii; in Tito, c. vi. 2 Hist. nat. pracf. ad lib. III., c. 1x., \$ 13.

In Merco, c. 1.

Lib. VII. c. xLIX e L.

<sup>1</sup> Eckhel, D. N. V. t. VI, p. 242 e 313. Il faut cependant remorquer que l'aureus de Claude avec le titre de CENSOR et le type de la trassrectio equitum a paru suspect à Eckhel, et que M. Cohen ne l'a pas admis parmi ses Med. impériales. C. Cavepoul.] " Orelli, n. 709. 710. 711. 712. [Voy.

en outre plus haut, p. 76.] Annal, lib. XII, e. iv; Hist. lib. 1, e. rs

<sup>1</sup> Lib. LX, c. xux

<sup>13</sup> Pag. 301, 1.

<sup>°</sup> Lib. X, c. 11.

<sup>10</sup> Cap. XXXVI, de Arabia.

<sup>&</sup>quot; In Claud. c. xvi; in Vitell. c. n. " [Le nombre admis par Borghest, sur l'autorité d'Oberlin, n'était pas, à ce qu'il paralt, celui qui avait été donué par Tarite; car celui-ci est ainsi exprimé dans le manuserit Mediceus : LVIIII · LXXXIIII · LXXII. et cette leçon a été adoptée dans les éditions récentes de Nipperdey et de Boiter, que nous avons sons les yeux. Le nombre admis par Oberlin est celui que donne le Syncelle, W. HESZES.

P. 253.

sima per noi è l'asserzione di Suetonio, che quando Claudio prese la censura, ella era stata da lunga pezza intermessa dopo quella di Paulio e di Planco nel 732, perelhè siamo con ciò certificati, che non fu fatto in questo fraumentre alcun altro lustro coll'antica ordinaria antorità. Non restano adunque se non quelli, che con podestà straordinaria poterono farsi dagl' imperatori: ma gli atti dell' impero Tiberiano sono troppo inoli pera potere asserire francamente, che quel principe non esercitò mai le funzioni censorire. Viceversa nel trattare superiorinente dell' anno 736, sì è già riferito un altro passo dello stesso Suetonio da cii apparisce che Augusto censum popule ter egio. Ora di questi suoi censi, susseguiti ciascuno dal lustro, abbianno ogni desiderabile notizia dalla locca istessa di quell' imperatore nelle famose tavole Ancismoré, che la maravigha come a niuno dei fastografia anche più recenti sia caduto in mente di consultare. Del terzo lustro appartenente al 767, che fu il suo anno emortuale, così egli ragiona.

LertisM CONSVLARI CVM : IMPERIO : LVSTRVM
CONLEGA TIB CAEsers files mes fice : SEX \*POMPEIO : ET : SEX \*APPVLEIO : COS
QVO-LVSTRO · CEnses : susta critism = roMANORVM · CAPITVM · QVADRAGIENS
CENTVM · MILLis : et : sessgreint : triGINTA : ET : SEPTEM · MILLIA 

VERNOR : SERVER : SER

E se ne fa pure rirordo nelle cronache di Eusebio e di Prospero Aquitano : se non che presso di loro si accresce esorbitantemente questo numero fino a nove milioni e trecento settanta mila. Dell'amno poi e del collega con cui da Augusto si procedette a questo lustro, il Sigonio, il Panvinio e il pros successori chhere contezza da Suetonio.\*

Ventun anni prima, ossia nel 746, ebbe lnogo il secondo lustro, di cni si dice:

Hemin CONSULARI CVM IMPERIO LUSTRUM
SOLVS FECI-C-CENSORINE (+1-+- 45INIO - COS/QVO-LUSTRO - CENSA - SVNT
CÍVIUM ROMANOR VIII - (14) FILA - (15) FILA -

È questo l'ignorato dai fastografi, perchè quantunque conoscessero

¹ Chishull, Antiq. Antiot. p. 179. [Perrot et Guillaume, l'oyage en Galatie, pl. 95.] —
¹ In August, c. xxxx.

dalla più volte citata asserzione di Suetonio, che Augusto diede mano tre volte al censimento, pure del presente non tennero conto, supponendolo quello dell'anno 757, di cui parla Dione1, e reputando che quello non fosse susseguito dal lustro. Ma il censo di quell'anno non fu il solito del popolo romano, ma sì bene quello che allora forse fu compilato per la prima volta degli abitanti dell'Italia, siccome lo storico apertamente assicura. Ed è ciò tanto vero, che nel mentre che i marmi d'Ancira attestano che quello di cui parlano fu eseguito coll' P. 265. impero consolare, che conferiva autorità dentro Roma, Dione all'opposto ci avverte, che per l'altro fu allegata con un editto la podestà proconsolare, la quale non aveva effetto se non che fuori delle mura della città. Inutile è peraltro di trattenersi più a lungo sulla diversità di questi due censi, essendo già stata abbastanza dimostrata dal Sanclemente2, Basti dire in succinto, che il censo dell'Italia non fu che una conseguenza dell'editto di Augusto reso celebre dalle sacre carte, con cui ordinò la descrizione di tutto l'impero, colla sola differenza, che quella delle altre provincie fu da lui commessa a venti illustri personaggi, siccome impariamo da Suida<sup>3</sup>, e che invece, per ciò che si trae da Dione, egli usò agli Italiani la distinzione di riserbare la loro a se medesimo. Conchiudesi adunque, che il secondo lustro del 746 non successe al censimento dell'Italia del 757, dal quale diversifica troppo nello scopo e nel tempo, ma che invece provenne dall'altro censo romano accennato dallo stesso Dione', al quale l'imperatore sottopose le proprie sostanze al pari di quelle dei privati. Lo storico ne parla nell'anno 743, in modo però da non proibire, che possa anche riferirsi all'anno susseguente. Ma qualunque sia l'epoca del cominciamento. non si avrà da stupire, che un'operazione così lunga, e che risguardava alquanti milioni di persone, non potesse essere condotta a termine se non dopo il principio del 746.

Finalmente il primo lustro di Augusto, di cui ho toccato per l'ad-

Lib. LV, c. xm.

<sup>1</sup> De vulg. aerae emend. lib. IV, e. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. т. Ашоурафіј.

Lib. LIV, c. xxv.

dietro alcuna cosa, spetta al 726 secondo la testimonianza delle medesime tavole:

IN-CONSVLATV-SEXTO-CENSVM-POPVLI-CONLEGA-M-AGRIPPA-EG//
LVSTRVM-POST-ANNVM-ALTERVM-ET-QVADRAGENSIMVM-FEQI-QVO-LVSTRO-C[V]
VM-ROMANORVM-CENSA-SVNT CAPITA-QVADRAGIENS-CENTVM-MILLIA-ET-SEXA
GINTA-TRIA-MILLIA

Corrisponde il numero nella cronica Eusebiana secondo la lezione che tra le diverse ha scelto il Boncalli<sup>1</sup>, onde converrà dire che fosse corrotto I esemplare, di cni si servì Prospero Aquitano, che lo fa salire a dieci mila di più<sup>1</sup>. Molto più fallata è questa somma presso Suida<sup>2</sup>.

D'alta importanza al nostro scopo è la deposizione formale qui lasciataci da Augusto, che quando celebrò questo lustro nel 726 erano P. 416. decorsi quaranta due anni, che non si era più praticata una tale cerimonia. Ora tornando indietro nel lasso di tempo da lui indicato, noi risaliamo esattamente al 684, insigne appunto pel Instro di Gellio e di Leutulo, come si è notato a suo lungo, che con ragione dal Brotier si sarà chiamato l'ultimo sotto la repubblica. Vane adunque sono state le cure dei collettori dei fasti nel disporre i susseguenti in un intervallo, nel quale siamo certi, che non fuvvene alcuno : nè ci sorprenderà più se, opponendosi al vero, sono stati fra loro così discordi. Il dottissimo Noris<sup>a</sup> ha il merito di averli avvertiti pel primo di questo loro errore : ma non è stato ascoltato, forse per essere egli stesso caduto in un altro fullo. Imperocchè dopo aver rettamente stabilito, che soli quattro Instri si contarono dono il primo di Augusto, stanziò poi ch'egli era il LAM. asserendo falsamente che quello di Gellio e di Lentulo era il LXX, secondo il parere del Sigonio, quando invece dal cronologo si numera pel LXVII.

Convenendomi adunque di progredire al di là del limite, a cui si era arrestato il Noris, dopo la testimonianza di Augusto io tornerò ad invocare quella di Cicerone nell'orazione in favore di Archia, colla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Velest, Latin, seript, chronica, part. 1.

<sup>1</sup> S. v. Alyono'ios.

p. Yog.

<sup>2</sup> Bid, p. 553.

+48.

quale ho già messo fuori di contesa che il lustro immediatamente precedente al 684 fu quello di Filippo e di Perperna nel 668. Così saremo pervenuti a riattaccarci alle tavole Capitoline, le quali memorano quella censura, e che non ne interpongono se non che due sole fra essa e il lustro LXV di L. Flacco e di M. Autonio, che abbiamo mostrato essere l'ultimo certo secondo il computo di quei marmi. Aggiunti pertanto i sette, che con così valide prove abbiamo registrati finora, quantunque si donasse che vi avessero proceduto anche i due collegi intermedi, la somma che ne risulta sarà sempre inferiore di uno al totale di LXXV stabilito da Censorino. Da Cicerone adunque e dalle tavole Ancirane e Capitoline egli è convinto manifestamente di errore, e poco importa se questo errore sia dimostrato di uno o di più. Basta che la sua affermazione venga infirmata in qualche parte perchè cadano gli argomenti che dai fastografi sono stati addotti in favore dei due Instri interposti, che a lui unicamente si appoggiano. Qual'altro motivo infatti, se non il supposto bisogno di accrescerne il numero, ha mosso il Panvinio ad accordarlo alla prima di queste censure, cioè a quella tenuta da Cn. Domizio Enobarbo e da L. Licinio Crasso nel 662, malgrado delle tre fortissime ragioni avute dal Sigonio per rifiutarlo?

Nasce la prima dalla celebrità della discordia, che regnà fra quei due magistrati, ricordata da Valerio Massimo 1, da Plinio 2, da Suetonio 3, da Eliano', da Macrobio' e da Tullio', il quale encomia l'orazione che Crasso tenne contra il collega ed afferma altrove : "Nulla est altercatio - clamoribus unquam habita majoribus . - Proviene l'altro motivo dall' aversi tutto il fondamento per credere, che non consumassero in carica tutti i dieciotto mesi, ch' erano loro assegnati. Essi furono eletti nel 662 per attestato delle tavole, ed abbiamo già veduto che i comizi censorii si solevano tenere di primavera, o di estate. Ora sappiamo, che Crasso mancò di vita ai 20 di settembre dell'anno seguente", e che al tempo

<sup>1</sup> Lib. IX, c. 1, 5 4.

<sup>2</sup> Lib. XVII. c. r. e lib. XXXVI. c. m. 1 In Nerone, c. II.

<sup>4</sup> Hist. Anim. lib. VIII. c. iv.

<sup>1</sup> Saturn, lib. III., c. v. \* De Orat, lib. It, c, x1 (45).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. e. xuv.

De Orat, lib. III, c. 11 (6)

P. 259

in cui morì aveva già deposta la magistratura. Imperocchè nella contesa che ebbe alle idi di quel mese col console Filippo si qualifica soltanto come senatore ; e nel dialogo dell'Oratore, che si finge da lui tenuto tre giorni prima, viene più volte chiamato non censore ma censorio1. Potrebbe eludersi è vero questa ragione, anticipando contro la costumanza la sua nomina in gennaro o in febbraro, onde nel luglio o nell'agosto che antecedette la sua morte fosse restituito alla condizione di privato. Ma ciò non basta per iscanzare la forza di un altro passo di Tullio, in cui attesta, che quello era il primo anno, in cui vacava dai pubblici uffizi2: « Qui autem ei annus primus ah honorum perfune-"tione aditum omnium concessu ad summam auctoritatem dabat, is ejus omnem spem atque omnia vitae consilia morte pervertit. " Come dirlo il primo anno, se in qualunque ipotesi appena sarebbe stato il primo o il secondo mese? Parmi dunque, che buon dritto avesse il Sigonio di giudicare, che Crasso ed Enobarbo a motivo delle loro controversie, nè potendo accordarsi per la differenza del loro carattere, sull'esempio di altri rinunciassero all'uffizio nello stesso anno, in cui fu loro conferito. E veramente non si trova altra via per cui spiegare come un nomo così eloquente, e così stimato come L. Crasso, che lasciò dietro la sua morte tanta riputazione, si vegga poco prima fuori di posto innanzi il tempo prestabilito.

Il terzo argomento infine si è, che se questi censori avessero compito il cesso, non si sarebbero nominati i loro successori due anni prima che spirasse il loro quinquennio. Il Panvinio addusse per motivo di questa anticipazione il bisogno che si chhe di far distribuire nelle nuove tribà gli tilmire e gli Etrussi, si quali colla legge Giulia portata dal console L. Cesare sul finire del 666 si era accordata la cittadinanza romana, onde non si congiungessero cogli altri popoli che avevano mosso la guerra Sociale\*. Questa ragione è speciosa, ma nun vera : perchè se fosse tale, quei censori avrebbero compilato le tavole censali, in cui siscrivere almeno i vuovo cittadini, ment' è certo per l'au-

<sup>1</sup> Lib. II., c. exxxxx e xc. — 2 De Orat, lib. III., c. II (7). — 2 Appian. Bell. civil. lib. 1.

torità di Cicerone, che non ne scrissero alcuna. E se anche fosse occursa la necessità, che si mette innanzi, non veggo il perchè non potesse provedersi l'istesco console latore della legge; igiacche osservo che tre anni dopo, quando infine fu concesso l'istesso diritto al reato degl' Italiani, chiedendo questi di essere ascritti non alle nuove, ma alle vecchie tribà. Il console Cinna non promise già loro di far eleggere i nuovi censori, ma sì bene in omnibus tribubus se eos distributurum, siscome ci attestà Velleio Patercola.

Ma se per tutte queste ragioni rimane comprovato non essersi fatto il lustro sotto L. Crasso e Cn. Enobarbo, con molto maggior fundamento si affermerà, che altrettanto avvenne sotto i loro successori P. Licinio Crasso e L. Giulio Cesare. Imperocchè abbiamo già sentita Cicerone affermare solennemente in un pubblico giudizio «Julio et « Crasso nullam populi partem fuisse censam. » Con tutto questo il Marliano ed il Pighio hanno voluto loro attribuire il lustro adducendo il seguente passo di Festo?: «Referri diem prodictam, id est anteferri, « religiosum est, ut ait Veranius in eo qui est auspiciorum de comitiis, - idaue exemplo comprobat L. Juli et P. Licini censorum, qui id fecee rint sine ullo decreto augurum, et ob id lustrum parum felix fuerit, e Ed hanno aggiunto poi, che appunto per la ragione che questo lustro fu poco felice si volle che anche i nuovi censori si creassero più presto del solito, perchè lo ripetessero con migliori auspici. Ma tutto ciù non è che un giuoco di parole. Che cosa altro significa lustro, se non che compimento del censo? Ora se è certo, che sotto questi magistrati non vi fu censimento di alcuna parte del popolo, certo è pure che non potè esservi lustro. Facile è poi di concordare Veranio con Cicerone, intendendo che i censori anticiparono il giorno fissato all'apertura del censo senza prendere gli auspici dagli auguri : per cui si crede questo il motivo, che una tale operazione riuscisse loro poco felicemente, non avendola potuto condurre a termine.

Conchiudesi pertanto, che dopo il lustro sessantacinquesimo, am-

<sup>&#</sup>x27; Lib. II , c. xx. - ' S. v. Referri [ p. 989, ed. Müller ].

messo dalle tavole Capitoline, non successero se non che i sette dei quali si è dato sicura contezza, e che per conseguenza il loro numero totale fu di LXXII, non di LXXV, come si legge in Censorino, il quale non cita da chi abhia tratto questa asserzione. Da principio aveva creiluto, ch' egli potesse essere stato condotto in errore ila Plutarco e dagli altri storici, che vedemmo aver preso per due censimenti, o due lustri, le descrizioni del popolo che riceveva il frumento pubblico ai giorni di Giulio Cesare : equivoco ch' è stato schiarito dalla diligenza di Suetonio : su di che potrebbe ora aggiungersi, se occorresse, l' autorità tauto più grave di Augusto, che esclude ogni lustro da quell'età. E dubitava poi che il terzo, il quale tuttavolta sarebbe mancato, fosse quello dell'Italia nel 757, di cui pure si è favellato. Ma parmi ora che questo dissenso possa meglio spiegarsi con un facilissimo abbaglio. Ilo osservato sulle medaglie e sui marmi, che nell'età di Gordiano Pio la forma dell' V si era alquanto cambiata, perchè non presentava più il solito angolo acuto, ma componevasi di due I divaricati, che talvolta nè meno si toccano in fondo. Per poco adunque che le due unità non fossero esattamente parallele, iloveva essere facilissimo a quel tempo di scambiarle con un cinque : nel qual errore potrebbe ben essere caduta Censorino, o pinttosto il copista del codice, da cui egli trasse quella notizia. La cosa è tanto possibile, che vi è pure inciampato uno dei più dotti e dei più illustri antiquari del secolo passato, lutendo dire del marchese Maffei, a cui nocque questa volta la sua diligenza, e che per non avere avvertito ad una tale minuzia paleografica cadde nell' errore contrario di prendere un V per due II in un monunicato della medesima età. Imperocche pubblicando il diploma, con cui nel 1001 fu concesso il gius del connubio alle coorti pretoriane, nei titoli di Filippo Ginniore lesse TRIB · POT · II · COSS · II. Però essendosi conosciuto da un altro diploma che nell'anno precedente egli contava la TRIB POT IIII, gli eruditi memorati dal Marinia si sono trovati in gravissimi imbarazzi, onde spiegare il caso novissimo di un principe,

<sup>1</sup> Mus. Veron, p. 325. - 1 Fret, Areel, p. 487, note 195.

che rettogradava invece di procedere negli anni del suo regno. La vera obluzione di questo nodo inestricabile dipende dalla semplicissima osservazione che lo fatta qui sopra, per cui invece di TRIB·POT·II, doveva leggersi TRIB·POT·V. Del resto, comunque sia, l'autorità di Censorino, scrittore di quosi tre secoli dopo, non può in qualamque raso mettersi a livello di quella di Cicrone, delle tavole Aucirane e dei fasti Capitolini, tutti rispettivamente contemporanei alla questione. Per lo che, dopo avere svolto le dottriue che da essi provengono, più non nii resterà se non che di raccogliere nella seguente tabella il sunto delle rosse fiu qui disputate sull' ultima parte della serie censoria.

### TAVOLA

#### DEI LUSTRI E DELLE CENSURE

APPLICATE AL CORRESPONDENTE CONSOLATO ED ANNO CAPITOLINO.

| 661 | . C·CLAVDIVS AP·F·C·N PVLCHER CENS·CN·DOMITIVS·CN F·CN·N·AHENOBA                          |                                                                                                    | ABD       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 664 | . CN-POMPEIVS-SEX-F-CN-N STRABO<br>CENS-P-LICINIVS-M-F-P-N-CRASSVS-L-IVLI                 |                                                                                                    | L·N F     |
| 667 | L · CORNELIVS · L · F · L · N · CINNA · İİ                                                | C · MARIVS · C · F · VII · IN · M · M · E · IN · E · L · F · E<br>L · V ALERIVS · L · F · FLA CCVS |           |
|     | CENS·L·MARCIVS·Q·F·Q·N·PHILIPPVS·M·PE                                                     | RPERNA · M · F                                                                                     | L·F·LXVI  |
| 6×3 | . CN-POMPEIVS-CN-F-SEX-N-MAGNVS<br>CENS-L-GELLIVS-L-F-POPLICOLA-CN-CORN                   |                                                                                                    | L·F·LXVII |
| 688 | AMBITVS-DAMNATI-NON-INIERVNT-IN-EOI<br>L-AVRELIVS-M-F-L-N-COTTA                           | L-MANLIVS-L-F-TORQYATVS                                                                            |           |
|     | CENS-Q-LVTATIVS-Q-F-Q-N-CATVLVS-M-I                                                       |                                                                                                    | ABD       |
| 689 | L · IVLIVS · L · F · L · N · CAESAR  CENS · L · AVRELIVS · M · F · L · N · COTTA · W · AC | C·MARCIVS·C·F·C·N·FIGVLVS MINVCIANI<br>ILIVS·W·F·W·N·GLABRIO                                       | VS<br>ABD |
| 692 | . M PVPIVS·M·F·PISO·FRVGI<br>CENS·C·SCRIBONIVS·C·F·C·N·CVRIO                              | M·VALERIVS·M·F·W·N·MESSALLA·NIGER                                                                  | L·N·F     |
| 698 | . CN-POMPEIVS-CN-F-SEX-N-MAGNVS-IT<br>CENS-P-SERVILIVS-C-F-M-N-VATIA-ISAVRI               |                                                                                                    | L·N·F     |

| 00                                                     | GENOURI ROMANI,                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LIVS M·F·Q N·PAVLLV<br>·AP·CLAVDIVS·AP·F·              | C-CLAVDIVS-C-F-M-N-MARCELLVS<br>PVLCHER-L-CALFVRNIVS-L-F-L-N-PISO-CENSORIN                           | L·N·F      |
|                                                        | M·AIMILIVS·M·F·Q:N·LEPIDVS·II<br>TAS·P SVLPICIVS·P·F·RVFVS                                           | L·N·F      |
| ESAR · DIVI · F · C · N · VI<br>IDEM · CENSORIA · POTE | M·VIPSANIVS·L·F·AGRIPPA·ĪĪ<br>E·LVSTRVM·FECER·LXVIII                                                 |            |
|                                                        | S-AISERNINVS-L-ARRVNTIVS-L-F-L-N<br>NCVS-L-AIMILIVS-L-F-L-N-LEPIDVS-PAVLLVS                          | L·N·F      |
| CIVS-L-F-L-N-CENSORI<br>CAESAR-DIVI-F-C-N-A            | C+ASINIVS+C+F+CN+N+GALLVS<br>FVS+CONSVLARI+IMPERIO+L+F+LXVIIII                                       |            |
|                                                        | SEX · APPVLEIVS · SEX · F·SEX · NEPOS<br>FVS · TI · CAESAR · AVG · F·DIVI · N · CONSVLARI · IMPER    | IO·L·F·LXX |
|                                                        | L·VIPSTANVSF·POPLICOLA S·AVG-GERM-L·VITELLIVS·P·F                                                    | L-F-LXXI   |
| EX-IVLIVSF-FRONT                                       | T+CAESAR-AVG+F+IMP+VESPASIANVS III T+CLODIVS+M+F+EPRIVS+MARCELLVS+II /G+T+CAES+AVG+F+IMP+VESPASIANVS | L-F-LXXII  |
| EX-IVLIVSF-FRONT                                       |                                                                                                      |            |

<sup>&#</sup>x27; | Voyez plus haut, page 64, note 3.

LUOGO DEL CONGRESSO TRIUMVIRALE.

# SUL LUOGO

# DEL CONGRESSO TRIUMVIRALE,

ALL' AMICO FRANCESCO ROCCHI'.

II ch. professore Pasquale Amati nella seconda dissertazione sul Rubicone fu il primo a pensare, che l'isola in cui si accordarono M. Antonio. Lepido ed Ottaviano si avesse da cercare su questo fiume, non sul Reno Bolognese, come avevano fatto il Cluverio e il Cellario; ma egli si limitò a proporre di sfuggita la sua idea, senz' aggiungerle alcun corredo di prove. Questa cura fu assunta posteriormente dall'ottimo Nardi, di cui piangiamo tuttora l'acerba perdita, che caldo d'amor patrio raccolse tutto ciò che potès, per favorir questa sentenza, ribadita poj dal figlio dell' Amati, Basilio, nell' Isola del Congresso Triumvirale. Quest'ultimo nell'inviarmi il suo opuscolo me ne richiese un ingenuo parere, per cui mi occorse di studiare di proposito una tale questione; ma il frutto che ne ritrassi non gli fu a seconda, essendoni in vece maggiormente persuaso in favore dei geografi. lo gli addussi in una lettera i motivi del mio sentire, dai quali convien credere che restasse appagato, perchè nel rifondere il suo scritto nelle Origini Romagnole non ne fece più motto. N'ebbi poscia lungo discorso anche col Nardi, il quale pure si arrese alle difficoltà che gli opposi, per cui negli Schia-

Extrait de l'ouvrage intitulé: Delle lodi del canonico Luigi Nardi Savignanese, orasione di Francesco Rocchi, con una lettera del

cav. Bart. Borghesi, sul luogo del congresso triumvirale; Forli, s. d. p. 93-30.]

Nel Giornale Arcadico, t. XXVI.

Offermente Artmateu, L. AAVI

rimenti sui Compiti1 stampò, ch'io gli aveva dichiarata insostenibile quell' opinione. Voi ora mi ricercate, che vi renda ragione del mio giudizio, nè porrò difficoltà in obbedirvi, potendo farlo senz' offendere la memoria di quei due concittadini ed amici, che si erano già ricreduti di quell'errore. Mi permetterete per altro che mi dispensi dal seguirli passo passo nei loro ragionamenti per non condurre troppo in lungo questa lettera, e che mi restringa ad un breve esame della storia di quel tempo, e di ciò che hanno scritto gli antichi su quel memorabile fatto, per dedurne la conseguenza che mi parve più fondata intorno il luogo in cui avvenne.

La Gallia Cisalpina, che, come ognun sa, dalla parte dell'Italia aveva per limite il Rubicone, vacando di preside nel 710 per la partenza di Vibio l'ansa designato console dell'anno prossimo, era stata destinata da Cesare il dittatore a Decimo Bruto Albino. Tre giorni dopo le celebri idi di marzo fu confermata la sua elezione dal senato, e nei funerali di Cesare avendo il popolo tumultuato contro gli uccisori di lui, fra quali egli pure annoveravasi, si affrettò a partire da Roma e a ritirarsi nella sua provincia2. Mentre vi guerreggiava cogli Alpigiani e vi guadagnava il titolo d'imperatore3, il console M. Antonio cercando un pretesto per far venire in Italia le legioni, che aveva nella provincia assegnatagli della Macedonia, dimandò di cambiarla con Bruto, ricevendone in vece la Gallia; ma il senato si rifiutò alla sua richiesta e fece sotto mano sapere a Bruto, che tenesse fermo e si fortificasse3. Ciò che Antonio non potè conseguire dal senato, l'ottenne da un decreto del popolo, e ai q di ottobre del 710 era a Brindisi per iucontrare le sue legioni, le quali pel fido dell'Adriatico diresse a Rimini . Egli poi tornato a Roma vi convocava il scnato pei 24 e 28 novembre, nel qual' ultimo giorno avendo saputo che nel viaggio due di quelle legioni erano passate sotto i vessilli del suo nuovo competitore Ottaviano,

lib. XII. ep. 1111.

<sup>1</sup> Note alle pag. 98. 1 Plutarch, in Bruto; Appian. Bell. civil.

lib. II, e, except, e lib. III, e. it.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cicer. ad Fam. lib. XI, ep. 1v.

Appian, Bell, civil, lib. III, e. xxvn. Appinu. Bell. civil. lib. III, c. 145 c xLIV; Dion. lib. XLV, e. xn; Cicer. ad Fam.

parti prestamente per capitaneggiare il resto dell'esercito e rompere nella Gallia 1. Bruto intanto dando voce di essere richiamato a Roma, s' inviò a quella volta, ma giunto a Modena si preparò ad una ostinata resistenza, dichiarò con un editto che avrebbe ritenuto la sua provincia sotto la podestà del senato, al quale fu fatto noto quell'editto ai 20 di decembre, essendogli stato portato in sei giorni da Lupo 2. M. Antonio non tardò ad invadere la Romagna e a cingere Modena d'assedio3; come non tardò a movergli contro Ottaviano, cui si era data l'autorità di propretore, il quale fermossi ad Imola , seguito poscia da uno dei nuovi consoli Irzio, da cui furono occupate Claterna e Bologna<sup>5</sup>. Non si arrischiarono però di portar soccorso all'affamato D. Bruto, finchè non giunse l'altro console Vibio Pansa rimasto in Roma per raccogliere le muove leve, dopo il cui arrivo seguì la famosa battaglia di Modena combattuta ai 14 e 15 aprile del 711°, da cui ne derivò la morte dei due consoli e la fuga di M. Antonio di la dall'Alpi. Ma Bruto liberato dall' assedio, diffidandosi di Ottaviano non volle riceverlo in Modena?; ed Appiano espressamente ci dice, che dopo aver rotto il ponte, e prodiit ad « fluvium, vocatoque nomine Caesare elata voce de scripto recitavit see natus consultum, quo Galliam provinciam ipse acceperat, illique de-« nuntiavit ne trajecto fluvio sine consulibus alicnam provinciam invaaderet, neve contra Antonium ulterius procederet, se enim ad eum « persequendum sufficere ». » E aggiunge poi che Ottaviano fè ritorno a Bologua, contentandosi d'informare dell'accaduto il senato, dal cui favore conosceva provenire la baldanza di D. Bruto\*.

¹ Cicer, Philippic, III, c, vm e xn, e Philippic, V, c, 1x; Appian, Bell, civil, lib. III, c, xxv e seg.

Appian. Bell. civil. lib. III, c. xaix; Cicer. ad Fam. lib. XI, ep. vi. Cicer. Philippic, V. c. ii.

Cicer. Philippie. V. c. xvu; Dion. lib. XLVI, c. xxxv.

Gicer. ad Fam. lib. XII, ep. v; Philippic. VIII, c. n; Dion. lib. XLVI, c. xxxvi.

Ovid. Fast. lib. IV, vs. 627; Cicer. ad

Fam. lib. X. ep. xxx; Appian. Bell. civil. lib. III, c. xxv e seg.

' Cicer, ad Fam. lib. M. ep. MII.

<sup>6</sup> [Εσην τε πρό τοῦ ποταμοῦ, καὶ καλών όνομασ]! τόν Καίσαρα, σύν βοῦ τὰ γραμματα τῆς βουλῆν ἀνεγίγνωσαν ὁλούσσης οἰ τὴν Κελτικὴν δης εμονίαν, ἀτεγόρευὰ τε Κασαρι χωρὶς ὑπάτων μι) περάν τὸν ποταμόν ἐπ ἀλλοτρίαν, μηθά ἐπὶ Λυτωννον ἐτε χωρεῖν πότο γὰρ σύτον δούκων ἀρκάσευν.]

Appian. Bell. civil. lib. III. c. LxxIII.

P. 25.

Dal non aver badato diligentemente a questo racconto nasceva la fallacia di alcuni argomenti che su tal proposito mi objettava un altro mio amico, il quale, conscio che il Rubicone fu il confine della Cisalpina, non avvertiva poi, che dopo la vittoria di Modena quella provincia per alcuni mesi restò nel fatto divisa in due parti. Imperocchè quella al di qua del Panaro obbediva al propretore Ottaviano succeduto ai due consoli defunti, mentre l'altra che n'era al di là continuò ad essere sotto il freno dell'antico proconsole. Ed in vero il senato decretò, che a Bruto fossero cedute le legioni di fresco raccolte da Pansa, che gli furono effettivamente consegnate dal questore Torquato<sup>1</sup>. Quindi conosciamo dalle sue lettere che ai 29 di aprile era a Reggio, e successivamente a Tortona, ad Acqui, a Vercelli, finchè ai 25 di maggio lo Iroviamo ad Ivrea per congiungersi a Munazio Planco, cui era affidata la Gallia Celtica o Nuova 2. All'incontro Ottaviano rimase a Bologna colle vecchie legioni3, nè ripassò il Rubicone con otto di esse4 se non che per tornare a Roma a chiedere colla forza il consolato, che pel timore ispirato dalla sua venuta gli fu senza indugio conferito ai 19 d'agosto, siccome asseriscono Dione<sup>5</sup>, Macrobio<sup>6</sup> e Tacito<sup>7</sup>, e come ci ha ora confermato il nuovo calendario Cumano\*, per cui vien messo fuori di contesa l'errore di Velleio9, che ne determina la data ai 22 di settembre. Intanto M. Antonio coll'avanzo del suo esercito, ingrossato da tre legioni che gli aveva condotte Ventidio, per la strada di Savona aveva superato il varco dell'Alpi lasciatogli libero da Culleone, e ai ao di maggio era stato accolto da Emilio Lepido proconsole della Spagua Tarragonese e della Gallia Narbonese, ch'era accampato sulle rive del fiume Argenteo vicino a Frejus10. Perciò anche Lepido fu dichiarato

Appian. Bell. civil. lib. III., c. LXXIV e wg. Dion. lib, XLVI, c. xL. ' Giver. ad Fass. lib. XI, ep. ix, x, xi,

<sup>&#</sup>x27;Appian. Bell. ciril. lib. III, c. 1xxx e -g. Dion. lib. XLVI, c. xx.

Appion. Bell. eivil. lib. ltl. c. Lxxxviii.

Lib. LV. e. vi.

<sup>\*</sup> Saturn. lib. 1, c. xii.

' Annal. lib. 1, c. xix.

' [ Monumsen , I. N.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> [ Monumsen , I. N. s557; Henzen , n. 535g.]

Lib. II. e. 13v.

Appian. Bell. civil. lib. III, c. exxx e exxxii; Gicer. ad Fom. lib. XI, ep. si. e lib. X, ep. sxiii.

nemico pubblico in Roma ai 30 di giugno 1: ma pel rinforzo dell' esercito di lui ritornato formidabile M. Antonio, gli aderi pure Asinio Pollione propretore della Betica, il cui esempio fu seguito alla fine anche da Munazio Planco, che reggeva la Celtica2. D. Bruto, che, come si è detto, erasi avvanzato fino ai confini occidentali della sua provincia, ossia fino ai piedi dell' Alpi Cottie, non sentendosi abbastanza forte per sostenere lo scontro di tante armi, che se gli rovesciavano addosso, e statuit ad M. Brutum fugere in Macedoniam : viam autem fugae cae pessivit non juxta Alpes, sed versus Ravennam et Aquileiam3, - coll' intenzione cioè di prendere la strada marittima dell'Adriatico. Presto conobbe per altro che « Caesar hac via proficiscebatur), » c sappiamo di fatti, che il nuovo console Ottaviano, dopo aver fatto portar la legge Pedia contro gli uccisori di Cesare ed appiccato secreti trattati con Autonio e con Lepido, era stato sollecito ad uscire da Roma per ritornare in Romagna<sup>6</sup>. Vedendosi dunque preclusa questa via, D. Bruto, il quale, se si ha da credere a Valerio Massimo", era di già arrivato fino a Modena, prese il consiglio di retrocedere, di traversare la Svizzera e il Reno, e di là seguendo il corso del Danubio per barbare regioni condursi in Macedonia<sup>5</sup>. Questa sua disperata risoluzione dimostra evidentemente, che non solo Ottaviano aveva oltrepassata Ravenna, ma che aveva già spinte le sue milizie sul Po, e quindi poteva prima di lui occupare Padova, o altre città delle vicinanze, e tagliargli per tal modo anche la via Postumia, di cui in questa occasione tacesi affatto, la qual' era l'altra strada, che dalla Lombardia l'avrebbe condotto ad Aquileia. Ma i suoi soldati, sgomentati dai pericoli dello strano cammino da lui propostosi, l'abbandouarono; i novizi si arresero ad Ottaviano, i veterani a M. Antonio, cd ei venuto in potere d'un regolo dei Galli fu

<sup>&#</sup>x27; Cicer, ad Fam. lib, XII., ep. x.

Appian. Bell, ewil. lib. 111, c. scvn; Vell. fib. ff, c. sxin.

<sup>&#</sup>x27; | Φεύγειν έκρινε πρὸς Βρούτον ἐς Μα-

nedovine : 60eve de oix en rade von Alπεων, άλλ' ἐε Ραθενναν ή Ακυληίαν.]

Appinn, Bell. eiril, tib. III, c. xcvii. \* [Exel de Kairap above rairy.]

<sup>4</sup> Appian. Bell. civil. lib. flf , c. scv1; Dion. 6h XLVI. c. s.

<sup>1</sup> Lib. IV. c. 1337).

<sup>\*</sup> Appian. Bell. civil. lib. ffl., c. xcvii.

tolto di vita<sup>1</sup>. Così colla morte dell'avversario M. Antonio, che insieme non Lepido avver aipassate le Alpi, si mise in possesso della Cisalpina, che gli era stata decretata dal popolo, e Dione<sup>3</sup> esattamente ei descrive qual era la posizione degli eserciti prima che succedosse il compresso triumvista e: Tum Antonius et Lepidus relicis in Gallia legatis in Italiam ad Caesarem contendebant, secum maxima atque optima evercitus parte abducta. Nam neque satis fidebant Caesari..... En e-animo per provinciam tanquam amicam sibi profecti sunt..... this Caesar cum valida militum manu prope Bononiam occurrit, satis parteata ad vim propulsandam, si quam ti inferre voluissent<sup>3</sup>. 7

Ancorchè dunque niuno degli storici ci avesse indicato il hugo di questo congresso, dal fin qui esposto sarebbe chiaro ch'egli dovette accadere presso i confini della Cisalpina, quali rimasero dopo la battaglia di Modena, cioè al di qua di quella città, ultima del governo di Bruto a cui in virtù del plebiscito eracecutto M. Antonio, e al di di Bologna, che dopo quella giornata stette in potere d'Otaviano. Estinto in Bruto il nemico comune, niuna delle due parti aveva un pretesto per oltrepassare questo limite senzi offendere i diritti dell' altra, e senzi aeressere le mutto gelosie.

Nè la cosa è meno manifesta per ciò che si narra successivamente. Accordatisi i triumviri, i tre eserciti si racrolsero intona a Bologna, «contractis ad Bononiam triumvirorum copiis, « dice espressamente Suetonio. Di la non tardarono a movere verso Roma in tre giorni successivi. Ottaviano parti pel primo, lo segui Lepido, fu terro M. Antonio. 1 vi piunti, da P. Tinio tribuno della plebe fu portata la legge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appian. Bell. civil. lib. III., с. хеун е хеунц Dion. lib. XLVI, с. ын; Epitom. Liv. lib. CXX; Vell. lib. II. с. ыху.

Lib. XLVI, c. LIV.

<sup>1. 1.0.</sup> Α.Ι.ΥΙ, c. ειν.
3 () δι δι λενώνισε δ τε Λέπιδος ἐν μέν τἢ Γαλάτις ἐποσΓρατήγους κατέλικος, αὐτοὶ δι ἐς τὴ» Ιταλίαν πρὸς τὸν Καίσαρα ὡρριμπαν, τό τε πλείσθον καὶ τὸ κράτισθον τοῦ σ'ρατοῦ ἐπαγόμενοι. Οθτε γιὰ ἀκηθῶς

σω ἐπίσ/ενον αύτφ.... τοινότη μέν ούν γνώμη ὡς καὶ διὰ ξιλίας της χώρας ήσσαν... καὶ αίνοῖς καὶ ὁ Καίσαρ μετά συλλών σ'ρατυστών ἀπήντησε σερί Βονωνίαν, μάλα εὐ σαρεσιανισμένος ἀμύνασθαὶ σφας, ἀν τι βίαιον σάσχη.]

In August, c. zevi.

Appian, Bell, civil, lib, IV, c. vu; Dion, lib, XLVII, c. 11.

che loro conferì la podestà triumvirale<sup>1</sup>, il che successe ai 27 novembre dello stesso anno 711 per attestato della celebre tavola Colocciana<sup>2</sup>.

Dopo osservato ciò che si raccoglie dal complesso della storia di quel tempo, vediamo ora la descrizione lasciatari dagli autichi del sito preciso d'un così memorabile abboccamento. Quattro scrittori sono stati citati dai nostri concittadini.

Appiano: « Gaesar cum Astonio ad componendam amietiam congressus est haud procul Mutina, in parva quadam et plana insula «fluvii Lavini, uterque secum habens legiones quinque: quibus inter-«se oppositis, comitati trecenis processerunt ambo ad fluvii pontes: « et Lepidus primus ipse progressus ad perscratunadam insulam, paladamentum quatiens, signum veniendi dedit utrique. Jamque illi comirlatu et amicis in pontibus relictis, progressi in medium locum conspicuum, consecterunt soli tres.

Dione: - Congressi sunt autem ad colloquium non soli quidem, sed - cum acquali numero militum, idque in insula parva ejus fluvii, qui - praeter Bononiam labitur, ne quisquam alius praeterea alterutri parti - posset accedere.\*-

Plutarco: «Conventum est inter Caesarem, Antonium et Lepidum «in parva quadam insula fluvio circumflua, et agitatum per tres dies «consilium».»

L. Floro: « In hoc velut foedus pax inter tres duces componitur. Apud

- Appinn. Bell. civil. lib. IV, c. vu.
  Grut. p. 298, s. [Corp. inser. Lat. vol. 1.
- Grut, p. 298, t. [Corp. inser. Lat. vo p. 466.]
- I Kalesp pår sal Arrivose å Gilier di Yglgas overjoses degli Novirore sålin, 
  å s molla to å Anomeleo savrajeol flyggiste 
  te sal inflien, typer hattspos inlandrettlin 
  sårer sal tid skilande strandforest. 
  Žujopovo sår transociose destapos till tid 
  tod sorsayo' yglypas. Airhade 3' sirine 
  appolibles langevier tile relevo, sat tyglangels sardense flerer hattspos. Oil åt ein 
  til yglypap von try transociose part tob

  til yglypap von try transociose gart tob

βίλων άπολιπόντες, ές τὸ μέσον ήςσαν έν περιόπλω, καί συνήθρενον οί τρεῖς. Bell. civil. lib. tV, c. tt.]

- \* [Συναλθον δέ έν τούν λόγους ού μύνοι, Δλλα σθρατιώται Ισαρίθμουν Έγοντες, έν νοσιδύς τού τού ποταμού τού παρα την Βονυνίαν παραβέροντος, ούσ!ε μυλέια άλλου μυδετέροις προσγενέσθαι Lib. \LVI. c. t.v.]
- <sup>1</sup> [Kzi συσελθόντες οἱ τρεῖς εἰς νησίδα ποταμῷ περιβρεομένην ἐπὶ τρεῖς λμέρας συσήδρευσαν. [n Anton. c. xit.]

13

P. 29.

confluentes inter Perusiani et Bononiam jungunt manus et exercitus consalutant. Nullo bono more triumviratus invaditur', c

Basilio Amati per sostenere la sua opinione, non ha fatto se non che alterare tutti i nomi geografici citati in questi passi, e ciò senz'appoggio alcuno di codici, secondo ch'egli stesso confessa. Per lui nel testo di Appiano Mutina diventa Utiana, ossia la parrocchia di Musano, e il fluvii Lavini si trasforma nel fluvii Sabini, con cui crede designato il finme di Savignano, che ninno ha mui sentito chiamare con questo nome, Egualmente la Bononia di Dione e di Floro si cambia in Balonium, cioè nella parrocchia di Balignano, e la Perusia del secondo in Aprusa, ossia nel fiume Luso. Ma per tal modo anche la nascita del Redentore si può da Betlemme trasportare nello Spitzberg, Molto maggior moderazione ha usato il Nardi, Egli confessa ingenuamente d'aver nemici Appiano e Dione, dei quali si sforza di abbassare l'antorità giudicando che debbano essere loro preferiti Floro e Plutarco, come più antichi e meglio istrutti delle cose romane. Il sunto delle sue ragioni si riduce a questo, che Floro mette evidentemente il luogo del congresso non di là, ma di qua da Bologna: tiene che il suo apud confluentes sia il nome proprio del luogo, in cui i triumviri si accordarono. e lo trova nell'ad confluentes che la tavola Pentingeriana pone al nostro compito; infine si appoggia sulla mancanza del nome al fiume di Plutarco, ch'egli crede il Rubicone perchè seguendo la dottrina del verchio dott. Amati così lo trova chiamato talvolta per antonomasia. Ma il guaio si è che Plutarco rifiuta quest'officioso commento, e ch'egli stesso ha spiegato assai chiaro l'animo suo in un altro luogo, ch'era rimasto ignoto al Nardi, e che da me citatogli lo fece cambiare di sentimento. Il biografo di Cheronea turna a parlare di questo congresso nella Vita di Cicerone, e dice apertamente : « collocuti sunt soli rematis « arbitris tres dies juxta urbem Bonaniam. Locus, uhi convenerant, erat « ante castra anine cinctus\*. » Bologna vi è qualificata città, ωόλω, onde

1 Lib. IV, c. v. [Au lieu de Perusien, on lit Perusium dans le ms. de Saint-Nazaire (Heidelberg, n. 89h), et c'est la leçon qui a été adoptée par M. O. Iahn, dans son édition de Florus, p. 107, 8 6, C. Caverovi. | ' [Εχίνοντο δ' αί σύνοδοι μόνοις άπόρ-

non è il Balonium, o il Balonianum, ossia il Balignano, che anche nel sesto secolo non era altro che un fondo. Se il congresso fu tenuto juzta urbem Bononiam 1, il finne ricordato non potrà essere certamente il Rubicone, che ne scorreva più di sessanta miglia lontano. Plutarco è adunque interamente d'accordo colle due asserzioni di Dione, nella prima delle quali ci fu detto che Ottaviano era accampato prope Bononiam2, nell'altra che i triumviri convennero in insula ejus fluvii, qui praeter Bononiam labitura, E confronterà pure con Suetonio, il quale ci ha testificato che gli eserciti triumvirali dopo la concordia dei loro capi furono raccolti a Bologna. Che resta pertanto in favore dell' altra opinione, se non che il passo di Floro, «inter Perusiam et Bononiam, » che tutti i critici si sono accordati a giudicare corrotto? E per dir vero. l'umana ragione ripugna a credere, che per designare un dato luogo si siano scelti due punti discosti fra loro un cento cinquanta miglia, c nè meno collocati sulla medesima strada. In ogni caso come non sarehbesi preferito Rimino a Perugia, colonia a quei tempi forse più splendida dell'altra, e sicuramente in quella data occasione di maggiore importanza, perchè la chiave dell'Italia? Alcuni in vece di Perusiam hanno corretto Petrusiam, intendendo la Petrosa, ch' è una villa al di là del Lavino; ma di questo luogo non so che si abbia altra memoria in tutta l'antichità, e non è dell'indole di Floro il discendere a così minute particolarità. Qualunque sia l'origine di questa viziosa lezione in un testo pervenutoci così guasto, come quello di Giulio Floro, ogni legge di critica domanda apertamente ch'ivi si rescriva « Mutinam inter et Bononiam, e Così avrassi perfetta concordia fra tutti gli storici. Appiano, che considera quel luogo dalla parte della Gallia, parla di Modena e del Lavino : Dione e Plutarco, che lo vedono dal canto dell' Italia, ricordano Bologua e il suo fiume, ossia il piccol Reno : Floro in fine fa espressa menzione di confluenti. È chiaro adunque che questa

P. 3n.

ρητοι περί πόλεν Βονωνιαν έξ' ήμέρας τρείε, καί συνήκσαν είς τόπον των πρόσω των σ''ρπτοπέδων ποταμώ περιβρεόμενου. Plutarch. in Gierr. c. κενι.]

<sup>΄ [</sup> περί πόλιν Βονωνίαν.]

<sup>\* [</sup>περί Βονωνίαν.]
\* [Εν εησιδίω τινί τοῦ ποταμού τοῦ παρά την Βονωνίαν παραφέοντος.]

isola veniva formata dalla confluenza del Lavino e del Reno., alcuno lei quali avvà dovuto sboccare nell'altro con due rami, se quell'isole teta era d'ogni intorno cinta dall'acque. Anche ai giorni nostri questi due finni finiscono col congiungersi insieme, ma non può cader dubbio che una tale unione avvenisse al autico molto più vicino alla strada Emilia, atteso che l'isola al diri di Plutarco era posta imanui l'accampamento, con cui l'eservito d'Ottaviano difendeva dalla parte di Modena l'ingresso della città. Na su queste parziali ricerche di topografia locale convien rimettersi agli eruditi Bolognesi, dopo aver confernato fin qui, che a lave solo compete il diritto di risgionarne.

S. Marina ai 20 di agosto 1837.

## ISCRIZIONE DEL CONSOLE

L. BURBULEIO OPTATO LIGARIANO.

#### MEMORIA

#### SOPRA UN' ISCRIZIONE DEL CONSOLE

### L. BURBULEIO OPTATO LIGARIANO

SERBATA NEL MISEO REALE DI NAPOLI.

ALLA BEALE ACCADENIA ENCOLANESE 1.

Disgraziatamente è vero pur troppo, che le pagine più belle della storia imperiale Romana furono appunto le più facerate dal tempo, e ch'ella non è mai così tenebrosa e meschina quanto nel decorso dei regni di Traiano, di Adriano e di Antonino Pio, nei quali la gloria e la prosperità dell'impero toccarono quel più alto segno, a cui siano salite. Per la qual cosa non sarà da prendersi meraviglia, se il personaggio di cui favello, quantunque insignito dei massimi onori, che si dispensassero dagli Augusti e quantunque a pochi altri possa paragonarsi per la multiplicità dei suoi uffici, ciò non di meno sia caduto in piena dimenticanza, ne si rinvenga di lui untizia veruna. Però alla barbarie dei secoli di mezzo, in cui è rimasta sommersa la fama di quasi tutti gli uomini primari di quell'età, apporta continuato ristauro la frequente scoperta degli antichi monumenti, e seuza iattauza gli studi epigrafici si ponno appropriare il vanto di aver risuscitata la memoria della maggior parte di coloro, che sono conosciuti ai nostri giorni. Di un tal merito partecipa grandemente il nuovo marmo del Reale Museo

Napoli, dai torchi del Tramater, 1838, in-8° de 77 pages.

di Napoli, siccome quello che non solo ci descrive la vita politica di un amplissimo magistrato, ma ci somministra canadio preziosi supplementi per ordinare la sucressione dei presidi in due delle provincie principali dell'impero, il che importa non poco alla storia generale di questi tempi:

# L·BVRBVLEIO·L·F·QVIR OPTATO·LIGARIANO COS·SODAL·AVG·LEG·IMPERAT

ANTONINI · AVG · PIĪ · PRO · PR · PROV

 SYRIAE IN QVO HONOR-DECESSIT-LEG-EIVSDEM-ET-DIVI-IIADIAINI-PRO-PR-PROV CAPPAD-CVR-OPER-LDCOR-Q-PVBL-PRAEF-AERAR-SATVRN-PRO-COS-SICIL-LOGISTE-SYRIAE-LEGAT-LEG-XVI-FL-PIRM-CVR-REI-P-SYRIAE-LEGAT-LEG-XVI-FL-PIRM-CVR-REI-P-

10. NARBON-ITEM-ANCONITANOR-ITEM-TARRICIN-CVRAT-VIAR-CLODIAE-CASSIAE CIMINAE-PR-AED-PL-Q-PONTI-ET-BITHYN-TRIB-LATICL-LEG-IX-HISPAN-III-VIR-BAPIT PATR-COI

15. RASINIA: PIETAS: NVTR: FILIAR: EIVS S:P:P:L:D:D:D

Questa iscrizione è scolpita sopra una gran base, che avrà sostenuto la statua di la Brubuleio Optato Ligariano, figlio di Lario, della tribi Quirina. La sua casa non è guari più conosciuta di lui, sapendosi solo, che provenne da oscurissimi principi, Plinio è e Valerio Massimo è ci narrano che C. serbiosio Garione conosle nel 67 8 fi dal popolo sopra-nominato Burbuleio, perchè nel soverchio agliarsi che faeva pero-nudo, siccome apparisee da Tullio ', si assomigliava ad un istrione di tal nome. Sallustio in un frammento del secondo libro delle sue Storie' conservatoci da Prisciano, riferendo la stessa cosa ci dice: e Quia corpore et lingua perciulm et inquietum, nomini bistrionis vis sani Barrepore et lingua perciulm et inquietum, nomini bistrionis vis sani Bar-

<sup>1 [</sup>Voy. Mommsen, I. N. 4060; Henzen,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. IX, c. xiv, 8 5. <sup>6</sup> Brutus, c. Lx.

n. 6484.]

<sup>3</sup> Hist. nat. lib. VII. e. x (55).

<sup>&</sup>quot; [Lib. It, fr. 45, ed. Kritz.]

-buleium appellabant, - nel qual luogo si avrà da correggere la falsa ortografia di questo gentilizio, chi è pure rarissimo sulle lapidii. lo non ne conosco che una sola già esistente a Pesaro, stampata dal Muratori è meglio dal Fabretti, in cui si fa menzione di L. Burbuleio Martino, chi essendo vissulo sotto l'impero di Autonino Pio fa coetaneo del matro, e chi era seviro del collegio dei centonarj di Suasa, città da gran tempo distrutta, la quale sorgeva nelle vicinauze della Pergola e di S. Lorenzo in Campo nel ducato di Urbino. Non so se così poro basterà per argomentare del paese, da cui trasse origine questa famidia ?

Ninn lume su di ciò viene somministrato dalla pietra in discorso, che s'ignora ove sia stata rinvenuta<sup>4</sup>, essendovi ogni apparenza che questo personaggio fosse il patrono soltanto della qual siasi colonia, in cui fu eretta, non però cittadino di lei, tanto perchè non sarebbesi probabilmente ommesso di notarlo, come si fece in molti altri casi consimili, quanto perchè il cenotafio non gli fu dedicato se non che da una femmina della sua clientela, che però non era nè meno sua liberta, senza che vi abbiano presa alcuna parte i suoi propri congiunti, o almeno i tutori delle sue figlie in esso ricordate, s' erano aucora pupille. Tuttavolta non sembra ch' egli sia stato il primo a recar lustro alla sua casa, imperocchè vedrento che nella sua giovinezza fu tribuno laticlavio, il che lo suppone figlio di un senatore; onorificenza che potrebbe ben essere stata conseguita da Lucio suo padre. Optato dev'essere il suo cognome personale, ma vane sono riuscite le ricerche che ho fatte di lui anche sotto questo vocabolo, non potendosi sicuramente confondere con Celio Optato magistrato a lui contemporaneo, al quale è diretta una lettera di Frontones. L'altra appellazione di

Pag. 1082. 6. Olivieri, Marm. Pisaur. n. 148. Elle existe encore à Pesaro, où je l'ai vue. Fa. Rocciu.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Inser. dom. p. 610, 85.

Suasa appartenait à la tribu Cornelia :

le consul Burbuleius, qui était inscrit dans

la tribu Quirina, ne pouvait donc pas être originaire de cette ville, Tn. Monness,

Elle a été trouvée sur l'emplacement de Minturnes; voy. Mommusen, I. N. 4060. L. Benen.

<sup>[</sup> Ad amicos, ep. xit.]

P. 6.

Ligariano ci dà non lieve argomento di credere che nascesse da una Ligaria, famiglia senatoria fino dai tempi di Cicerone, essendosi ora avvertito che in questa età i cognomi con egnale terminazione provengono generalmente dal nome materno, come in C. Salvio Vitelliano figlio dell' oratore C. Salvio Liberale e di Vitellia Rufilla!, in Ser. Cornelio Dolabella Petroniano console nell' 83g2, nato da Cornelio Dolabella e da una Petronia 3, ed in altri moltissimi, dei quali non è questo il luogo di tessere prolisso catalogo. La nostra lapide non fa cenno se non che di figlie di lui, il che induce un giusto sospetto che non lasciasse prole maschile; nel qual caso sarà felicemente spiegato come non si trovi in appresso altra memoria della sua casa, quantunque allora innalzata al massimo splendore. Sono queste le pochissime cose, che nel totale silenzio degli scrittori si ponno dire della famiglia e della persona di costni, premesse le quali verrò esponendo le singole dignità, che nel marmo gli sono attribuite.

Fu accurata osservazione del ilottissimo Marini<sup>1</sup>, che nei titoli onorarj, fuori di qualche rarissimo caso imputabile a trascuratezza, come in quelli di Ummidio Quadrato e di Sosio Prisco e, o anche ad nuo sbaglio dello scalpellino, siccome è evidente nell'altro di Platorio Nepote7, l'enumerazione delle cariche segue diligentemente l'ordine, con cui furono conseguite. Peraltro due metodi diversi egualmente si adoperarono: l'uno, che diremo diretto, il quale comincia dai gradi minori, da cui si era intrapresa la scala delle magistrature, risalendo fino ai maggiori : l'altro che può chiamarsi inverso, e che parte dagli uffici amministrati da nltimo per discendere a quelli che si erano avuti da principio.

Applicando questa legge alle iscrizioni dei personaggi, che sederono sulla maggiore curule, ella si trova fedelmente osservata anche per la

<sup>&#</sup>x27; Orelli, p. 1171.

<sup>&#</sup>x27; Fabretti, Inscr. domest, p. 171, II. 326. Orelli, n 3128; Mommsen, J. Y. 4936.] 4 Marini, Fr. Arval. p. 457. | Cardinali.

Diplomi imperiali, tav. VII. Tacit. Hist. lib. II. e. Luv.

Fr. Areal. p. 754.

<sup>.</sup> Orelli, p. 2761.

Orelli, n. 899. Voyez plus haut. tome III, p. 123.

memoria del loro consolato in quasi tutte le lapidi che hanno seguito l'ordine diretto, e in quelle pure che attenendosi all'altro costume furono erette per la loro promozione a quel seggio sublime. Vedesi pure mantenuta in qualche marmo, che seguendo il secondo sistema fii chiaramente inciso lungo tempo dopo la consecuzione dei fasci, come in quelli di Stazio Prisco console nel 9121 e di Servilio Fabiano Massimo suffetto di anno incerto 2: ma tuttavolta convien confessare che nella maggior parte di questi il consolato presenta un'ercezione alla citata regola di esatta retrocessione cronologica. Fu perciò che illustrando nel Giornale Arcadico il titolo di C. Salvio Liberale notai essere di ordinario stile, che il consolato siccome l'apice degli onori a cui poteva giungere un Romano, s' indicasse subito dopo il nome, qualunque fosse il tempo in cui s'era ottenuto. Alla quale eccettuazione non avendo badato il Marini, nel parlare della Bitinia è incorso in un abbaglio che avrò fra poco da rettificare : per lo che dovendo contraddire ad uno scrittore di tanta autorità, mi occorrerebbe innanzi tutto di addurre le prove, sulle quali si fonda quella mia avvertenza.

Prescindendo da altri impieghi, pei quali si richiedeva la qualità di essere uomo consolare, è a tutti notissimo, che in seguito della costituzione di Augusto del 727 i due proconsolati dell'Asia e dell'Africa non furono dati che cinque anni almeno dopo l'esercizio dei fasci. Ora potrei addurre che nei cippi di Cn. Domizio Lucano<sup>1</sup>, di L. Roscio Eliano 5, di P. Tullio Varrone 6, di C. Cesonio Macro Rufiniano 7 e di L. Cesonio Lucillo 8 la nota ipatica da cui incomincia la descrizione degli uffici si antepone a quella del loro proconsolato Africano, e che lo stesso avviene nei proconsoli dell' Asia Q. Hedio Rufo Lolliano Gen-

Grut. p. 493, 1. [Henzen, Supplem. Ocell. n. 5480.1

<sup>1</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 248. 2 1826, tom. XXXII. p. 169. [Voyez

plus haut, tome ttt. p. 182.] 4 Grut. p. 403, 1. Orelli, n. 773.

<sup>5</sup> Donati, p. 299, 6. Orelli, n. 4952.

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 249. Henzen, n. 6497.] 1 Marini, Fr. Areal, p. 793.

Marini, Fr. Areal. p. cassis. | Orelli, n. 3049.1

P. 8

ziano 1, Q. Pompeo Falcone 2, L. Albinio Saturnino 3, M. Appuleio Proculo 1 e P. Mummio Sisenna Butiliano 5, Più evidente dimostrazione della verità del mio detto darebbero le basi di quei consoli, ai quali se ne trovano dedicate più di una in tempi diversi, e tali sarebbero le due di L. Fabio Cilone s, di L. Funisulano Vettoniano se di A. Giulio Onadrato\*, e così pure le quattro di O. Glizio Agricola\* e di L. Minicio Natale 10. Imperocchè dal loro confronto si scopre manifestamente quali furono le dignità che ad essi toccarono dopo l'amministrazione dei fasci, e queste pure susseguendo al consolato notato dal bel principio si fa chiaro, che non è per ragione cronologica, ma per preminenza di onore ch' egli tiene quel luogo.

Ma nel caso attuale io non ho bisogno di appellarmi se non che alla prova somministrata da questo marmo medesimo. Egli c'insegna che Burbuleio mori mentr'era legato della Siria, e quindi è fuori di contesa, che occupò la suprema magistratura prima di andarvi. È dunque certo che il titolo consolare qui non segue nella sua collocazione la ragione dei tempi, per cui converrà valersi di altri argomenti per indagare dopo quale delle tante cariche da lui coperte gli fosse conferito; il che mi riserbo di fare dopo che le avremo ad una ad una passate in rivista. Intanto è evidente pure, che la base presente ha tenuto l'ordine inverso; il perchè converrà farsi da ultimo per seguire gradatamente il nostro Burbuleio nella carriera onorifica da lui percorsa.

III · VIR · KAPIT. È noto dall' Epitome di Livio 11 e da Pomponio 12, che i triumviri capitali furono istituiti circa l'anno di Roma 465, in-

Grut. p. 417, 5. Orelli, n. 3652. 2 Visconti, Monum. Gabin. p. 206, ed.

Rom. | Voyez plus loin, p. 195. | Murat, p. 365, t. | Mommsen, J. N. 4033.1

<sup>1</sup> Orelli, n. 3670.

<sup>1</sup> Orelli, n. 3933 [vay. Henzen. n. 6599].

<sup>&#</sup>x27; Merini, Iseriz. Alb. p. 50, 51. Marini, Giornale di Pien, tom. III,

p. 295; Giorn, Arend. tom. VIII, p. 61.

Henzen, n. 543; et 543; voy, plus hant,

tome III. p. 73 et 74.] \* Osservazioni numism. decad. XI, 080, 111. Voy. plus haut, tome II, p. 14.]

<sup>\*</sup> Maffei, Mus. Veron. p. 9 : 3, 3, 4, 5; Gazzera, Notizia di alcuni mori diplomi, p. 22.

<sup>10</sup> Grut. p. 498, 5; p. 69, 8; p. 49, 6; Fea. Francmenti di fasti, p. 16, 22.

<sup>11</sup> Lib. XI. 19 De origine juris, \$ 30.

combenza dei quali era quella di presiedere alla custodia delle carceri ed al supplicio dei condannati, non che di conoscere dei furti e delle altre colpe dei servi e degli uomini di vile condizione. Da Dione si apprende<sup>1</sup>, che per provvedere alla scarsezza dei senatori poco prima del 741 fu stabilito col consenso di Augusto, che i vigintiviri, cioè tanto questi triumviri, quanto i triumviri monetali, i quadrumviri delle strade e i deceniviri delle liti, fossero presi nell'ordine equestre, per essere poi animessi in senato allorchè avessero conseguita una carica senatoria. Era dunque una delle minori magistrature, alla quale i giovani destinati a battere la via degli onori concorrevano dopo aver presa la toga virile e dati i primi passi nel tirocinio militare. L'età prescritta era di dieciotto anni 2, e tanti infatti ne aveva Adriano quando fu decemviro delle liti, siccome da un passo di Sparziano 3 ha ben raccolto il Casaubono fondandosi sopra Ulpiano, che ammette fra i giudici chi non sia minore di quell' età; e tanti pure ne contava C. Lecanio Basso quando mori esercitando il triumvirato della moneta, siccome apparisce dal suo epitafio . Nè più anziano sarà stato probabilmente Burbuleio, allorchè s' istradò alla dignità senatoria per quest' altra via, che dalle lapidi conosciamo aver pure tenuta M. Acenna Elvio Agrippa", L. Emilio Nasone Fabullino , L. Annio Fabiano , Balbino Massimo , C. Cesonio Macro Rufiniano®, Clodio Capitone®, T. Domizio Decidio®, T. Didio Prisco 12, T. Elio Nevio Antonio Severo 13, Q. Garcilio Macro Avidino 14, P. Glizio Gallo 15, C. Mocconio Vero 16, A. Platorio Nepote 17, Lib. LIV. c. xxvi.

```
' Dion. lib. Lll, cap. sx.
                                              voyez plus loin, p. 148.]
                                                " Grut. p. 1093, 7; Aldıni, Ant. lopedi
  3 In Hadr. c. 1.
  6 Grut. p. 597, 11. [Mommsen, I. N.
                                              Ticincei, n. 13.
456.]
                                                O Gud. p. 112, 2. | Orelli, n. 3046. |
  Murat, p. 665. 3, [Henzen, n. 6012.]
                                                14 Grut. p. 415, 5.
                                                10 Murat. p. 818, 10.
  * Kellermann, Vigil. Row. n. 251.
  1 Grut. p. 354, 5.
                                                10 Kellermann , Vigil. Bom. n. 25-2. Heu-
  * Marini, Fr. Arvel. p. 679.
                                              zen, n. 520q. ]
                                                " Orelli. n. 822 | plus haut. tome III.
  Marini, Fr. Arvel. p. 793.
  16 Gud. p. 70, 5. [ Mommsen, I. N.
                                              p. 193].
```

3600.

" Grut. p. 1103, 2. Henzen, n. 6456;

C. Precellio Augurino<sup>3</sup>, C. Properzio<sup>2</sup>, C. Seio Calpurnio Quadrato Sittiano<sup>3</sup> e M. Tarquinio Crispo Frontone<sup>3</sup>, ai quali dovrà aggiungersi il poeta Ovidio per le giuste ragioni addotte dal Masson nella vita di lui

TRIB :LATICL : LEG :IX : HISPAN. Fo costume ordinario che i tijdi dei senatori o prima, o dopo i vigintivismo ricevessoro il tribunato militare coll' onore del lato clavo : ma di quest' nficio è inutile il dire dopo quello che con altri ne scrisse il Le Beau', Barbaleio io consegui nella eligone nona, la quale cible la denominazione di Ispana, secondo che ci mostra il MIL : LEG : VIIII : HISPANAE del Kellernann', È questa una delle legioni più sconosciute, pochissimo essendo ricordata sui marmi, e lo era anche di più inunazi che il mio ch. anico Labus ne racogliesse poco fa le sparse notizie' per illustrare la seguente lapide, che dalle vicinauze di Parenzo nell' Istria, ove si riuvenne, fu trasportata nel Musso del seminiario patriarea dei Venezia '?

L-VINVSIVS-L-F-VETER LEG-VIIII-TRIVMPH SEPTVMIAE P-F-SABINAE VXORI VINVSIAE-TERTV LLAE-F-ANNO...

Egli ha notato aver questa legione seguito costantemente le bandiere

```
Orelli, n. 72.
```

<sup>1</sup> Mural. p. 738, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fabretti, Inser. domest. p. 704, 250. E stata vednta da me in Roma nel palazzo Mussimi delle Colonne.

Grat. p. 471. 7.

<sup>1</sup> Mém. de l'Académie des Inscriptions et

belles-lettres, tom. XXXVII, p. 117 et suiv.

<sup>\*</sup> Inser. domest. p. 705, 253. \* Vigil. Rom. n. 243. [Henzen, n. 6049.]

<sup>\*</sup> Vigil. Rom. n. 243. [Henzen, n. 6049.]
\* Nuovo Raccoglilore, maggio 1833.
quaderno Cl.

<sup>&#</sup>x27; [Henzen, n. 6673.]

di Cesare il dittatore dopo che nel 696 l'ebbe tratta dugli alloggiamenti, che aveva presso Aquileia, per condurla prima alla guerra Elvetica, poscia alla Gallica 1. Allo scoppiare della guerra civile era rimasta nelle Gallie sotto la condotta di C. Fabio 2, e pugnò poscia a Lerida contro Afranio con varia fortuna : ma discesa in Italia si ammutinò a Piacenza, per cui Gesarc indispettito la licenzià, nè la riprese se non dopo molte preghiere 4. Trasportata a Durazzo soffri gravi danni dall' esercito di Pompeo<sup>5</sup>, e quantunque assai debole combattè nella giornata di Farsaglia 6 : quindi rinforzata navigò in Africa 7, ed intervenne alla battaglia di Tapso s. Il Labus ha creduto che partecipasse ancora alla vittoria di Munda, e che vi guadagnasse il titolo di triunfatrice, che le vien dato unicamente nel marmo sopra riferito. Il quale avviso quantunque probabile ed aiutato dall'apparenza che mostra la pictra di appartenere agli ultimi respiri della moribonda libertà, non può eccedere tuttavia i confini di una plausibile congettura, non essendosi nè meno sicuri che come la III, la V, la VI e la X, così anche la IX fosse compresa fra le otto legioni impiegate in quella guerra". Nè più certa è l'altra opinione, però lodevole auch'essa, che sotto Augusto essendosi valorosamente diportata contro gli Asturi e i Cantabri, meritasse perciò la denominazione d'Ispana. Non avevamo se non che una prova sola della dimora di questa legione nella Spagna, non posteriore a Caligola, la quale ci proveniva da una medaglia di Giulia uella Betica coll' epigrafe PRINCIPI · LEG · IX 10 : ma anche di questa siamo stati spogliati dal Sestinia, sostenendo che quel nummo fu adulterato sopra un altro spettante alla colonia Pariana della Misia. Ciò che può dirsi con grave fondamento si è, che non sembra per una

Goes, Bell, Gall, lib. L. c. v; lib. II, sq.

<sup>2</sup> Coes. Bell. Gall. lib. VIII, c. LIV; Bell. ciril, lib. 1, c. xxxva.

Gues. Bell. civil. lib. 1, c. xLv. Appian, Bell, eie. lib. H. c. syvu; Sueton.

<sup>\*</sup> Caes. Bell, civil, lib, III. c. 155515.

in Case, c. LXIX. Gaes, Bell, civil, lib. III, c. and, navi.

Caes. Bell. Afric. c. 1011.

<sup>1</sup> Caes. Bell. Afric. c. LVIM.

<sup>&</sup>quot; Coes, Bell, Hispan, c. xn e xxx. " Florez, Medallas de España, tom. III.

tab. 13m, n. 6; Eckhel, D. V. V. tom. 1.

<sup>&</sup>quot; Medaglie Ispane del Museo Hedereariano, p. 64.

parte, che questa legione avesse un tale predicato innauxi M. Antonio, percebà non II sus quando à ricordata sulle monete di Ini; malgrado che le sue compague si uggiungano quello di Antiea, di Classica e di Libica, di cui godevano : e che dall' altra ir ca poi sicuramente in possessa sotto l'impero di Therio per testimonisma di una lapide Gruteriana : Si avrà damque meritamente da credere, che l'assunesse ai tempi d'Augusto: una potrebbe ancil essere, che ono le fosse provenuto da vittorie, una più tosto perché fosse rimovata con leve fatte uella Spagna, siccome sappiamo da Tacito?, che la quinta fu detta Macedonica que de Monsia (allora uniti alla Macedonia) cerzia cent². La qual ragione sembra pure consune alle altre chiamute Galliche, Ilafiche.

Pag. 396, 5, Orelli, n. 2275.

Borghesi attribue à ce passage de Tacite, qu'il cite évidemment de mémoire, un seus qu'il ne peut avoir. Cet historien, en parlant de la guerre d'Arménie du temps de Néron, et du partage des forces romaines entre Corbulon et Caesennius Paetus, s'exprime ainsi : - Jamque aderat, copiis ita di--visis ut quarta et duodecima legiones, adedita quinta, quae recens e Moesis excita -erat, simul Pontica et Galatarum Cappa--docorumque auxilia Paeto obedirent, etc. » On voit que, sans faire la moindre allusion au surnont de la cinquième légion, il dit seulement qu'elle veuait d'être tirée de ses quartiers habituela de la Mésie pour rentorcer l'armée d'Asie. Du reste, Borghesi luimême, en traitant avec plus de détails de l'histoire de cette légion, dans sou mémoire Sulle iscrizioni romane del Reno (Annali dell' Instit. 1839, p. 147, et p. "so du tirage à part), a tacitement abandonné l'opinion qu'il émet ici. Vovez, dans le même recueil, 1867. p. 17. mon mémoire sur une tessère de gladiateur, et plus loin dans le présent volume, mes notes sur le mémoire de Borghesi. W. HENZES,

\* Cl. VI. n. 119. [Cette inscription no aucune authenticité; Doni l'avait tirée des schedae l'atiennae, qu'il croyait être les schedar de Manure, et qui sont celles de Pauvinio, Cod. Vat. 6o35, où cette inscription se lit en effet, f. 74. Or, on sait maintenant que ce recueil est rempli d'inscriptions Ligoriennes, W. HENZEN, Ponno aggiungersi la legione SECVNDA SABINA dell' Avellino, Opuscoli, t. II, p. 485 [Mommsen. I. N. 4697; Henzen, n. 7149], e la XVII-SICula dell' Orelli, n. 3376, la denominazione delle quali mi pare dedotta dalla atessa sorgente. [l'ai vu à Ostrov, près de Sarmizegetusa, cette dernière inscription; on n'y lit pas, comme dans la copie reproduite par Orelli:

VE·LEG·XVII SIC

mais bien :

V'E·LEG·XV

c'est-à-dire, veterano legionis AV signifero. Tn. Monusen. di cui abbiamo una bella conferma nella seguente pietra del Musco lapidario d' Este, di cui a quest'ora dovrebbe essere seguita la pubblicazione per cura del ch. Furlanetto<sup>1</sup>:

A · VETVRIO· A · F· PATRÍ
PETRONIAI · A · F· TANNIAI· MATRÍ
TERENTIAI · T · F · SECVNDAI · VXORÍ
C · VETVRIVS· A · F· LEG · V· VR B
TESTAMENTO · FIERI · IVSSIT

É poi fuori di dubbio che la legione IX al principio dell' impero di riberio stanziava nella Pannonia, ove colla VIII e colla XV tumultuò nel 767°; e che nel 771 obbediva a P. Dolabella legato dell' Illirico, siccome apparisce da una lapide di Zara, ch' ella insieme colla legione XI dedicò a Therio nella sua XX podesta tribunizia². Nel 773 fu trasportata in Africa per la guerra con Tacfarinate¹, ma dopo quattro anni fu rimandata agli antichi quartieri nella Pannonia, nel quale intervalla venue comandata dal legato P. Correlio Lentulo Scipione ². Fè parte sotto Claudio della spedizione nella Brettagna, onde meriò che i suoi veterani fossero da lui premiati nella deduzione della colonia di Tolemaide¹, e rimase poscia alla difesa della conquistata

· Furlanetto a en effet donné cette inscription dans ses Antiche lapidi del Museo di Este, p. q1, p. xxi, et il l'a reproduite depuis dans ses Antichi Inpidi Patarine illustrate, p. 205. Malbeureusement la pierre est aujourd'hui mutilée et la fin des deux dernières lignes a disparu. La lecon LEG · V·VRB ne s'appuie donc que sur l'autorité des anciens collecteurs. L. Rasura. - Il m'a été impossible de rechercher toutes les autorités citées par Furlanetto : mais comme ordinairement les anciens collecteurs ne font que copier leurs devanciers, et que Furlanetto, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, a emprunté son texte à Marcanova, il est trèsprobable que ce dernier est la seule source qui paisse servir à la constitution de ce texte. Or, Marcanova denne LEGVM, ce qui se résout facilement en LEG V. Mercénnira. de regrette de n'avoir pas consu le manucrit de Marcanova vanu la publication de mon Supplément au receuil d'Orelli; je n'y surais certainement pas admis Prisistence d'une légion cinquième lirbana. W. Hzszzs.]

- Tacit. Annal. lib. 1, e. xxIII e xxx.
- <sup>5</sup> Lucio, Inser, Dalm. p. 31. <sup>6</sup> Tacit. Annal, lib. III, c. 1x, e lib. IV,
- c. xxiii.

  ' Grut. 396. 5; Tecit. Annal. lib. III.
- <sup>6</sup> Eckhel, D. N. V. tom. III, p. 424.

provincia, Nell' 815, mentre n'era legato Petilio Cereale, fu battuta dai ribellanti popoli presso Cameloduno colla perdita di quasi tutta la sua infanteria!, che fu reintegrata con rinforzi mandati dalla Germania. Una parte di lei venne a militare in Italia a prò di Vitellio, ove sognacque alla sconfitta di Cremona?. Nel sesto anno del governo di Agricola in Inghilterra Tacito a ci dice che questa legione era assai debole, probabilmente perchè aveva inviato dei distaccamenti ad una guerra Germanica di Domiziano, che sembra quella da lui mossa in questi tempi contro i Catti, nella quale ottenne i doni militari il suo tribuno L. Roscio Eliano, che fu poi console nell' 853 4. Un marmo, in cui si è letto malamente III-SP invece di HISP5, ne fa cenno poco dopo una guerra Dacica ch' è probabilmente alcuna di quelle di Traiano, all' impero del quale spetta poi la memoria che se ne ha nella nostra base. Contemporanca presso a poco deve essere anche l'altra. che se n'incontra nel cippo già citato del console L. Emilio Caro e, su cui ritornerà il discorso, e queste sono le ultime di tempo che conosca di lei. Certamente non esisteva più sotto l'impero di Settinio Severo, perchè non trovasi memorata colle altre sulle medaglie di quel principe '; perchè manca pure nell'elenco di tutte le legioni datoci dalle due colonnette dell' Orelli s; e perchè infine di lei tace Dione nel descriverci quelle che rimanevano al tempo suo9. Per lo che stanziando nella Brettagna, e per conseguenza avendo dovuto seguire le parti di Albino, potrebbe ragionevolmente sospettarsi, che fosse stata distrutta nella strage della battaglia di Lione. Ma parmi di aver motivo per credere che sia mancata molto prima.

Da un passo di Tacito<sup>10</sup> apparisce che l'esercito britannico ai giorni di Vespasiano componevasi di tre legioni, e da un altro<sup>11</sup> si ricava,

- Tacit. Assal. lib. XIV, c. xviii.
- 1 Tacit. Hist. lib. III, e. xxii.
- Agric. c. xxv.
   Orelli, n. 3569 = 4952. Oderic. Syl-
- loge, p. 134; Amaduzzi, Asecdot, litter. tom. IV, p. 523, 9; Donati, p. 299, 6.]
- ° Grat. p. 391, 4. [Orelli, n. 3454.]
- \* Kellermann, Vigil. Rom. n. 263. | Hen-
- zen, n. 606g.]
  - Eckhel, D. N. V. tom. VII. p. 168.
     N. 3368 et 3369.
  - Lib. LV, c. xxIII.
  - 11 Hist. lib. III. c. xxII.

ch' erano la uona, la seconda e la vigesima. Ora Tolomeo, che scrisse la sua geografia sotto Antonino Pio, memora bensì i quartieri di tre legioni in quell' isola; conviene nella legione Il Augusta e nella XX Vittrice; ma in vece della IX Ispana ricorda la VI Vittrice; nel che sono d'accordo con lui l'itinerario Antoniniano e Dione. È dunque evidente che nei suoi tempi alla nostra legione era stata sostituita la VI Vittrice, la quale sotto Vespasiano era nella Germania 1, e che non fu mandata in Inghilterra se non che da Adriano, come c'insegna l'elogio di un ignoto personaggio 2, in cui si dice :

TRIB · PLEB · CANDIDATO IMP · DIVI · HADRIANI · AB · ACT · SENAT · OVAESTOR · PROV NARB-TRIB-MIL-LEG-VI-VICT-CVM-OVA-EX-GERM-IN BRITAN · TRANSIIT

Laonde osservando, che appunto in questa età vengono meno le sue memorie, parmi di avere non poco fondamento per credere, che fosse oppressa in una ribellique, di cui la storia non ci porge altro sentore, se non col dirci che al principio dell'impero di Adriano : "Britanni - teneri sub Romana ditione non poterant 3, - ma cui però allude manifestamente Frontone, quando scrive a M. Aurelio\*: "Avo vestro Haedriano imperium obtinente, quantum militum a Judaeis, quantum «ab Britannis caesum! » Nè osta al fin qui detto, che nelle medaglie di Gallieno s'incontri la LEG. VIIII. AVG col simbolo del leone5. e in quelle di Carausio la LEG·VIIII·GE con quello del toro 6. Imperocchè siano esse due diverse, o piuttosto una sola, la mutazione del titolo e la certezza che non esisteva alcuna legione nona al tempo di Dione provano abbastanza che fu reclutata posteriormente : benchè

<sup>1</sup> Tacit. Hist. lib. IV. c. Lxvm, e lib. V. [Cohen, Med. imper. tom. IV, p. 30s; cf. n. 3o3.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Presso il Grutero, pag. 457, a. Orelli, n. 3186.]

<sup>3</sup> Spartian, in Hadr, e. v.

De bello Parthico, p. 200, ed. Rom. 6 Eckhel. D. V. V. tom. VII. p. 403.

<sup>\*</sup> Eckhel, D. N. V. tom. VIII, p. 46. [M. Cohen ne mentionne pas cette dernière médaille, dont la légende avait été probablement mal lue par Tanini, à qui Eckhel l'avait empruntée. L. RESIER.]

costando che obbediva a Carausio tiranno dell'Inghilterra, non negherei, che possa essere eosì stata numerata in ricordanza dell'antiea. Da tutto ciò intanto si conchiude, che Burbuleio deve aver esercitato il tribunato militare nella Brettagna.

Q.PONTI.ET.BITHYN, L'età per conseguire la questura, ila cui si apriva l'ingresso al senato, fu determinata da Augusto all'anno vigesimo quinto', e tale mantenevasi tuttavia sotto l'impero di Commodo, in cui G. Vesnio Vindice QVAESTOR · DESIGNATVS · EST · ANNORVM · XXIIII 2. L' ebbe Burbuleio dopo il tribunato militare, e fu inviato ad esercitarla presso il proconsole di Bitinia, per cui tanto egli quanto il suo coetaneo Sesto Quintilio Valerio Massimo, che si dice LATO · CLAVO · EXORNATO · A · DIVO · AVG · NERVA · QVAESTORI · PONTI · ET · BITHYNIAE, provenuto da un marmo di Alessandria nella Troade edito dal conte Vidua 3, saranno da aggiungersi all' elenco dei questori Bitinici tessuto dal Marini 3.

Ha questi lungamente e dottamente trattato delle varie condizioni del governo Romano in quel paese, e il sunto delle sue opinioni a ciò si riduce, che da Augusto in poi fu provincia senatoria e perciò retta da un nomo pretorio col titolo di proconsole; ma che da Traiano appena salito all' impero fu fatta di gius cesareo, mandandovi in suo legato C. Ginlio Cornuto Tertullo. Ammise però che la restituisse poco dopo al senato da cui vi furono inviati quattro successivi proconsoli, e credè che infine l'avocasse a se definitivamente quando vi spedì il celebre Plinio, riportando a questo tempo il cambio fattone colla Licia e colla Pamfilia annunziato da Dione 6, che si credeva successo sotto Adriano. Si fonda la sua sentenza sulla seguente lapide di Cornuto? da

Dion, lib, LlI, c. xx.

º Grut. p. 485, 8. Orelli, n. 3714. ' Inser, ant, tab. XIII, p. s. Henzen,

n. 5970.] ' Fr. Areal. p. 768, not. 40.

<sup>\*</sup> Fr. Arvel. p. 756.

Lile LXIX. e. xiv.

<sup>1</sup> Fr. Arval. p. 729. Orelli, n. 3659. Dans les papiers du P. Lupi (Cod. Vat. 9143, p. 6), d'où provient cette inscription, le copie du P. Leslaeus présente quelques lettres comme étant à demi effacées sur le marbre; mais la lecon s'accorde exactement avec le texte publié par Marini. J. B. DE Rosst.]

lui pel primo pubblicata, e ch'io riprodurrò secondo che mi sembra doversi supplire:

# C · I V L I O · P · F · H O R COR N V T O · T E R T V L l o COS · PROCONSVLI · PROVINCIae · asiae

PROCONSYLIPROVINCIAE "NA REGORDATE

LEGATO-PRO-PRAETORE-DIVI-TRAIANI-parth
PROVINCIAE "PONTI-ET" BITTHy ariae

EIVS DEM "LEGATO-PRO-PRAESTOR
PROVINCIAE "AQUI-TRANIAE" CNSVam

ACCIPIEN DORV M "CV-RTOT" "FIRE

"O AEMILLAE-PRAEFECTO-AERARI'S AGURAI
"O AEMILLAE-PRAEFECTO-AERARI'S AGURAI

LEGATO 'PRO-PRAETORE PROVINCIA»
CRETAE · ET · CYRENARYM · Addect
INTER 'PRAETORIOS · A-DIVIS · VESPASIAR
ET TITO · CENSORIB VS · AEDILI · CErcali
15. QVAESTORI · VRBANO

EX · TESTAMENTO

C · IVLIVS · P · F · ANICIVS · VARVS · CORNVTVS · fruitri

Egli opinò che in questa lapide tutte le cariche fossero ordinate per successione, e quindi argomentò che se dopo la legazione Bitinica costui ebbe due proconsolati e poscia il consolato, il quale tenne con Plinio nell' anno 853, non potè esercitare la prima se non nel primo ano di Traiano. Ma anche così poteva accorpersi che i contii non gli turnavano bene, perchè quantunque dato che Cornuto andasse in Bitinia subito dopo la morte di Nerva avvenuta nel gennaro dell' 851 mancherebbe sempre innanzi il consolato lo spazio necessario per distendere l' intero trienzio richiesto per lo meno da questi tre governi, senza anche computare il tempo cocrernete per così lunghi viaggi.

Ho già superiormente notato che l'equivoco nasce dal non averavvertito all'eccesione del consolato messo da principio, e non al debito loco, il quale in questa pictra, che del resto convengo essere cronologicamente disposta, sarebbe stato fra il curizotr viza Aemiliae e il prosefeto aerari Saturni. Ciò emerge evidentemente dallo stesso Plimo i, il quale attesta che Cornuto Tertullo fu suo collega prima nella pre-

1

P. +6.

Jan de Google

Lib. V, ep. xv.

fettura dell'erario, poscia nell'amministrazione dei fasci, dopo la quale essendo stato dato a sè un altro impiego, cioè la cura del Tevere, a Cornuto fu conferita la cura dell' Emilia, alla quale avranno per consegnenza susseguito tutte le altre diguità ricordate da prima nel marmo. Quindi invece di aver preceduto Plinio nel governo Bitinico, sarà stato posteriore non solo a lui, ma ben anche a Celio Clemente, che sappiamo essergli immediatamente successo 1, nel qual intervallo egli avrà viceversa occupato la legazione dell'Aquitania. Resta fermo adunque, che Plinio fu veramente il primo legato resareo mandato straordinariamente a reggere quella provincia, il che non tanto apparisce dalla lettera di Traiano da altri citata 2 : «Sed ego ideo prudentiam tuani - elegi, ut formandis istius provinciae moribus iuse moderareris, et ca - constituas, quae ad perpetuam ejus provinciae quietem essent pro-"futura, " quanto dall' altra ", in cni gli dice : "Provinciales, credo, « prospectum sibi a me intelligent. Nam et tu dabis operam, ut mani-« festum sit illis electum te esse, qui ad eosdem mei loco mittereris, » a cui è consona la terza : « Memineris, ideireo te in istam provinciam e missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint.

Celebre ed antica è la controversia sull'anno preciso della missione Pliniana, che il Tillemont<sup>5</sup> ha determinata al Varroniano 856 o 857. il Mazocchi 6 all' 860, il Noris7 e il Pagi 8 all' 863. Alle due ultime opinioni mi cra accostato ancor io o, avendo trovato che Plinio nelle sue lettere Bitiniche 10, volendo ottenere la questura pel giovane Nimfidio Lupo lo raccomaudò all' imperatore siccome quegli che « primis expe-« rimentis praefectus cohortis plenissimum testimonium meruerit Julii « Ferocis et Fusci Salinatoris clarissimorum virorum, » i quali non può dubitarsi essere due senatori, che circa quel tempo abbiano avuto un reggimento o militare o politico. Quindi li riputai i due proconsoli

' Epist. consularis, p. 60.

<sup>1</sup> Lib. X, ep. xn.

¹ Lib. X, ep. cvm.

<sup>1</sup> Lib. X. ep. xx13,

<sup>1</sup> Lib. X, ep. xii.

<sup>&</sup>quot; Hist. des emper, note 1 h sur Trajan.

<sup>\*</sup> De Kal, Neap.

<sup>3</sup> Critica ad Annal, Baronii [ ann. 109 ].

<sup>&#</sup>x27; [Voy. plus haut, tome H, p. 213.]

<sup>10</sup> Lib. X, ep. xix.

d'Asia Fosco e Feroce, cogniti per le medaglie di quelle regioni, il primo dei quali dev' esserlo stato avanti l'857, perchè Traiano in quei nummi non prende il titolo di Dacico; mentre il secondo essendo stato console sul cadere dell' 853, pel legale impedimento del quinquennio prescritto fra l'onore e la provincia, non potè certamente venirci, auche al più presto, se non dopo l'858. Ma tornando a meditare con maggior posatezza su quella mia congettura mi accorgo da una parte, che stando alla lettera del testo, Nimfidio deve aver militato prima sotto Feroce, poscia sotto Fosco, e considero dall'altra che niente ci obbliga a tenere ch'egli sia stato di guarnigione permanente nel medesimo paese. Per lo che persistendo nel mio divisamento riguardo a Fosco, penso ora piuttosto che quel Nimfidio innanzi di venire nell' Asia abbia portato le armi sotto Feroce in qualche altro governo, che precedentemente al proconsolato si sarà da lui secondo il solito conseguito. Ed a farmi poi cangiare di avviso sulla presente controversia ha non poco contribuito la più esatta rappresentazione, che dagli antichi testimoni di vista ci ha dato poco fa il ch. prof. Aldini degli avanzi della celebrata iscrizione di Plinio adoperati nel sarcolago del re Lotario, per cui può portarsi un più equo giudizio sugli occorrenti ristauri:

C.PLINIVS.L.F.OVF.CAECILIVS.secundus.cux P.19 AVGVR·LEGAT·PROPR·PROVINCIAE·PONti·et·bitkyniac CONSVLARI · POTESTAI·IN·EAM · PROVINCIAM · Extra · ordinem · ab IMP · CAESAR · NERVA · Tralano · AVG · GERMANico · decico · missus 5. CVRATOR·ALVEI·TIBERIS·ET·RIPARVM·Et·cloacarum·urbis PRAEF · AERARI · SATVINI · PRAEF · AERARI · MILITURI i a · pr · tr · pl · OVAESTOR · IMP · SEVIR · EOVITVM · r · m · a · n · r · m TRIB · MILIT·LEG·iii · GALLICA · z v i r s m · s ! l i TIB-IVDICAND THERM as ex iis. . . . . . A D I E C T I S . I N 10. ORNATVM · HS CCC · et · statuis · ampLIVS · IN · TVTELAm amplime . eme . et . LIBERTOR . SVORVM . NOMINA HS · CC · T · F · I · HS · [XVIII] LXVI DCLXVI · REIp = bl · d a d i t · q = a r = m · i = c REMENT · POSTEA · AD · EPVLVM · pl EB. VRBAN. VOLVIT. PERTINETE ANNUE . F. vdc . es . amplias DEDIT. IN . ALIMENT. PVEROR ET-PVELLAR PLEB-VRBAN - H5 - d - item - bybliothocam - ot - 1N - T V T EL A M - BY BLIOT IIı 5.

<sup>1</sup> Marmi Comenci, p. 107. [M. Mommon de meilleurs documents; voy. Annali dell' a depuis restitué cette inscription d'après Institute di currispondenza archeologica di

La formola testamento fieri iussit mette fuori di contesa, che questa lapide fu incisa dopo la morte del testatore, come la mancanza in Traiano del cognome OPTIMO innanzi l'AVG ci presta garanzia, che ciò fu prima dell' anno 8681. Ora osservo che questo marmo esclude, che se gli attribuiscano altre dignità oltre quelle che dalle sue lettere sappiamo aver ottenute, ed anzi ci fa fede che la legazione Bitinica fu l'ultima ch'egli ebbe, per cui siamo certi non essergli toccato nè il proconsolato pretorio, nè il proconsolato consolare, ai quali aveva diritto, il che desta una gagliardissima presunzione che morisse non molto dopo il suo ritorno, e innanzi che giungesse il turno della sua sorte. Infatti l'estrema memoria che si abbia della sua vita è dell'auno 8602, in cui era nella villa Alsiense in Etruria. Chè se col Mazocchi 2 e Noris il suo viaggio dovesse credersi posteriore, un altro gravissimo inconveniente ne nascerebbe, quello cioè che dai suoi scritti non apparirebbe cosa avesse fatto nei due anni precedenti. Ma chi può supporre che quel Plinio, il quale ha avuto tanta cura di tramandare ai posteri le più minute particolarità che lo risguardavano, abbia poi taciuto di sè, quando fu maggiormente in fiore; o chi potrà persuadersi che in quel tempo nulla avesse operato degno di memoria o nel foro, o nel senato, o nel consiglio del principe, mentre Traiano era in Roma, ed egli era sempre più avanti nella sua buona grazia 3 Tutto ciò considerando veggo infine necessario di unirmi al parere dei suoi biografi, e

Roma, 1854, p. 49. C'est sa restitution que nous donnous ici, en mettan l. d'après son invitation, à la troisième ligne, Extra ordines au lieu de Extra sortem, qui ne va pas bien à un légat impérial. Cette restitution d'ailleurs ne change rien aux raisonnements de Borghesi. L. REMER.]

<sup>1</sup> [C'est en effet, suivant Dion, ibb, LAVIII. 2. Jan., et Zonaros, Annal. lib. XI. c. xxi. à la fin de l'an 867, après la première campagne de Trajan en Mésopotamie, que le Sénat lui décerna le surrom d'Oprissus; voy. Exhèl, D. N. V. t. VI. p. 550, et Borghesi, dans son mémoire sur deux inscriptions découvertes à Fuligno. Annali dell'Instituto di corrispondenza arch. di Roma, tom. XVIII.

- 1846, p. 33 t. L. RESIER.]

  Lib. VI. ep. x.
  - De Kal. Neap.
- Epist. cost. p. 60.

  Les lettres de Pline ayant été publiées de son vivant, il est possible et même probable qu'elles l'ont été quelques années avant sa mort; il n'y a done pas lieu de s'étonner qu'il ne s'y trouve aucune mention relative aux dernières années de sa vie. Ts. Monsusz.)

di tenere dietro la scorta del Tillemont, che la sua missione in Bitinia debba onninamente collocarsi nell'intervallo fra la prima e la seconda guerra Dacica1. Intanto dopo le cose scritte dal Fabretti2 e dall' Eckhel2. per correggere nei fasti l'errore di un anno, e dopo la conferma che se n'è avuta dall' insigne diploma del Lysons a riprodotto fra noi dai cli. Labus e Gazzera , è ora scoperto, che Traiano partito per la Dacia nell' 854 non ne tornò la prima volta se non che poco innanzi l'ingresso dell' anno 857, ossia 104 di Cristo, al cui principio assunse e ritenne per brevissimo tempo il quinto consolato, compartendo in premio lo stesso onore per la seconda volta ai due generali, che si erano maggiormente segnalati in quella guerra, cioè a Laberio Massimo e a Glitio Agricola. E anzi si ha grandissimo fondamento per credere ch'egli ne menasse il primo trionfo nello stesso giorno delle calende di gennaro, in cui prese possesso dei fasci, vedendosi che le medaglie coniate per quell' occasione, e che ce lo rappresentano sul carro trionfale col ramoscello di lauro in mano, portano l'epigrafe P · M · TR · P · COS · V · P · P 7, o pure DACICVS · COS · V · P · P 9, o meglio

1 Des monuments découverts depuis ont engagé Borghesi à modifier l'opinion qu'il émet ici. Voici ce qu'il m'écrivait à la date du 3 juin 1853 : «Il ritardo del consolato di - Afranio Destro (vovez Arneth, Militardi-\*plom. pl. XV et XVI; Henzen, n. 6857). reli è uno dei cardini della cronologia Pli-»niana, vietando che la legazione Bitinica - più s' interponga fra le due guerre Daci--ehe, secondo l'opinione ch' io pure aveva - seguita nel mio Burbuleio, esige ehe questa si procrastini o sino all'860 col Mazorchi. -o meglio sino all' 863 col Noris, essendo -poi certo, che infin che l'linio fu in Roma -o nella provincia, Traiano non andò nell' "Oriente. " C. Cavedon. - Il est en effet certain aujourd'hni que Pline ne ful envoyé en Bithynie qu'après la deuxième guerre contre les Duces; voyez, dans le tome III du Corp. inser. Lat. mon commentaire sur la grande inscription d'Athènes relative à l'empereur Hadrien, Tu. Mousses, l

- <sup>1</sup> Col. Trainn. p. 274.
- D. N. V. tom. VI. p. 415.
  Reliquine Britannico-Romanae, tom. 1.
- p. tv, tab. 2.

  <sup>6</sup> Ara antica scoperta in Hainburgo, p. 33
  e seg. [Voy. plos haut, tome III. p. 69 et suivantes.]
- Notizia di alcuni mori diplomi [p. 41;
   cf. Henzen, n. 5442].
- Gaylus, Numismata Regis Christianies, n. 28h; Vaillant, Numismata procest. Paris, 1692. part. 11, p. 125. [Coheu. Méd. imp. tome 11, p. 28, n. 162.]
- Mionnet, De la rureté et du prix des médailles romaines, p. e e g [ 3° éd. tome I, p. 177; voy. Cohen, Méd. imp. tome II, p. 15. n. 80].

TR · POT · VII · IMP · IIII · COS · V · P · P · eui è consono l'altro roveseio coll'ultima epigrafe, impresso aneli egli pel ritorno di Traiano alla capitale, in cui l'imperatore togato presenta una Vittoria a Roma sedente<sup>2</sup>. Il che si conferma osservando che il congiario solito a darsi in seguito del trionfo, e elte fu il secondo di quell'imperatore, dispensossi anch' egli dono entrato l' 8573, e elie sul principio dello stesso anno, per fede del diploma sovra citato, seguì pure il licenziamento delle milizie, eli era in uso di unire al congiario, come fu bene osservato dal Vernazza a.

L'età poi della seconda spedizione Dacica viene determinata da Sparzianos, ove e insegua ehe «Hadrianus tribunus plebis factus est - Candido et Quadrato iterum eoss. . . . . secunda expeditione Da-«ciea Trajanus eum primae legioni Minerviae praeposnit seeumque "duxit.... praetor factus est Sura bis Serviano iterum coss." da ciò risultando che non era ancora incominciata nell' 858, in cui Adriano fu fatto tribuno della plebe, e che viceversa era già ultimata all' aprirsi dell' 860, in cui divenne pretore 6. Intorno alla sua fine coincide l'autorità dei marmi, dai quali apparisce che la quinta salutazione imperiale, proveniente dalla vittoria che cagionò il secondo trionfo. fu ricevuta da Traiano sulla fine del tribunato nono, avendosi tre iscrizioni con TRIB · POT · VIIII · IMP · IIII <sup>2</sup> ed una sola con TRIB · POT · VIIII · IMP · V 3, il che vuol dire essersi da lui conseguita poco

Wed. imp. tome II, p. 86. n. 545.] 1 Mezzabarba, p. 159.

<sup>&#</sup>x27; Fabretti, Col. Traina. p. 275. | Cohen, Eckhel, D. N. V. tom. VI, p. 417.

<sup>\*</sup> Diploma d'Adrieno, p. 37.

<sup>&#</sup>x27; In Hodrian, c. 111.

<sup>\*</sup> M. Henzen a démontré depuis, dans son article sur la grande inscription d'Hadrien, Aunali dell' Instit, di corrispondenza archeologica di Roma, tome XXXIV, 1869, p. 151 et suivantes, que ce prince avait été préteur en 859 et non pas en 860. L. Revita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. p. s47, 1; Murat. p. 449, 4; Lysons, Reliquiae Britannico-Rommae, Lent. tab. I. [Cf. Henzen, n. 6857.]

<sup>1</sup> Grut, p. 162, 2. Orelli, n. 161. --Cette inscription a été revue depuis par M. Hübner, qui, au lieu de TRIB-POT-VIIII · IMP · V , y a lu TRIB · POTES · VIII · IMP · V (voyez son mémoire sur le pont d'Alcantara, Annali dell' Instituto di corrispondensa arch. di Roma, tome XXXV, p. 181). Elle présente évidemment une erreur provenant soit du graveur de lettres, soit de l'auteur de l'inscription; car si l'on adopte

prima che, nell' autunno i dell' 859, assumesse la decima pudesta tribunizia. Ma riguardo al suo principio conviene finora contentarsi di dircol Falretti's, che la nuova partenza dell'imperatore segui nell' 858 in tempo che la stagione era propizia a navigare per l'Adriatico, se questa volta preferi d'imbarcare per l'Illirico l'esercito che condussseco, siccome suggeriscono le scollure della sua coloma; per cui uni piacerchie di riportaria al secondo semestre di quell'anno, non vatdendo alcun' obbligo di affrettara di troppo, come altri hanno futber dar tempo alla costruzione del gran ponte sul Danubio, poiche io sono interamente dell'avviso del Dodwell, che lo crede fabbricato nell'interstizio fae le due guerre.<sup>2</sup>

Gió posto, se Traiano non torno la prima volta dalla Dacia se mus al finire dell' 856, e se Plinio l'aven già velulo reduce a Bonna' non più tardi del luglio, imperoschè navigava per la Bitinia in agosto quando spiravano i venti etsii¹, e dopo lungo ed incommodo tragitto vi pose il piede ai 1 y di settembre\*, il suo viaggio non potrà più ri-porsi nello stesso anno 856, ma dovrà forzatamente ritardarsi al prosinou souccessio. È certo ch' egli si ferno nella provincia alquanto più di un anno, perchè vi celebrò due volte il di natalitio di Traiano ai 18 di settembre?, e due volte pure l'anniversario del suo impero v. ossia il giorno in cui cambiava la tribunità podestà, il quale ricorreva poco dopo, benchè non siasi potuto ancora determinarlo precisamente, solo conoscendosi in genere, che cadeva anch' egli di an-

le nouveau chiffre des paissances tribusiciennes, il faudra retrareber une unité à celui des salutations impériales; voy, les inscriptions citées dans la note 7. Il est cependant singuiller que les anciens transcripteurs sient la VIIII s'il y avait réellement VIII sur le mouument; Ferrenr contraires sextaplus facté à comprendre. La Rissux.]

- Borghesi a démontré dans son article sur les deux inscriptions de Fuligno, Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica
- di Boma, tome AVIII. 1856, p. 327 et suiv. que Trajan renonvelait ses puissances tribuniciennes le 27 ou le 28 janvier, anniversaire de la mort de Nerva. L. Banza.]
  - <sup>2</sup> Col. Trains. p. 976. <sup>3</sup> Praelect. Camden. XI. 5 xviii
  - 4 Lib. VI., ep. XXXI.
  - 1 Lib. X, ep. xxvi.
    Lib. X, ep. xxviii.
  - 1 Lib. X, ер. хупп е гуулу.
  - 1 Lib. X, ep. 13 e cm.

16.

tunno. É poco più oltre dovette durare il suo governo perchè Celio Cleunente destinato a succedergli tosto che fosse scaduto dal consolato fin suffetto e non ordinario, onde non potendo riportarsi i suoi fasci al principio dell' 85g ingombrato da Commodo e da Gereale, restano per conseguenza ciroscutti entro F 858, sia ch' egli occupasse il nundino di settembre e di ottobre, sia quello di novembre e de-cembre. Così sarà non solo verissimo ma dimostrato, che al principio id-lla legazione di Plinio e se non per tutta, almeno per la massima parte della sua durata, Traiano risiedesse in Roma, siccome da più huotti del loro carteggio si è ritomoscituo tecessario<sup>2</sup>.

Dal fin qui detto ne proverrelhe, che la questura di Burbuleio non potesse farsi inominciare più tatti dell' 856, dovendo essere anteriore al cambiamento del governo nella Bitinia, e cadere nel tempo in cui fu provincia del seuato, giacche per la gravissima autorità del giu-risconsalto Gaio<sup>3</sup> e in provincias Cesarsio monito quaestores non mit-tuntur. 3 Ma io non ho per vero che quella mutazione accadesse definitivamente sotto Trainno, e parim ainzi che si debba attribuire al suo successore, da cui una commissione sonsigliante a quella di Plinio fu affidata a Ginlio Severo per attestato di Dione <sup>3</sup>: – Post hace Severum e misti tin Bithyniam quae non armis illa quidem, sed praeside justo, prudente et dignitate praedito indigebat; mam hace in illo erant onnia, la quidem in se gessiti resque corum privatas adque publicas

βουλή και τω κλήρω ή Παμθυλία άντι της

Biburius choon. Lib. LXIX. c. xiv.

<sup>&#</sup>x27; [Voyce plus bout, p. 191, note 3.]
' Lib. X, ep. 11. [Borghesi commet ici
se erreur, dans laquelle il a été entrainé
se france de la commet ici
se l'astit, lib. 1, c. 1, 5 6.

<sup>1</sup> d.h. X. ep. x. (Borghesi commet is incervery, dans hapshell at a été entratule par une muvaise leçon du teste de Pline qu'il avoit sous les yeux : «et units ét socraismes presentistes ut «ef faves consulteux Casilion Clemente în haze previocinsi mitté-res». Les mots ad fores consulteux conveniges in varie leçon est adjérens epixe, ««on parent, «Ce passique nous apprend documente de la belle-mère de Pline, « et il n'y est unité-mait question de comulet I. Yu. Mousures...]

Ποπό το Σουήρου έα Βεθυνίαν έπεμφεν, όπλον μέν ούδέν, άρχοντοι δε καί έπιστάτου καί δικαίου καί Φρονίμου καί έξειμα έχοντου δευρέτην» ' ά πέντα τό κελείνη ότι, Καί ό μέν διήγαγε καί διφικότε καί τέ έδια καί τὰ κοινά αύτών ούτων εδού ήνιβα καί έα δέγοο δεί αυτού μνημονιότεν. Τό δε δία δε δέγοο δεί αυτού μνημονιότεν. Τό δε δία

P. 95.

rita administravit ut nos ad hace usque tempora memoriam que crebris semonibus susrepems. Celerum senatui sortique Bildynise loco e tradita est Pamphylia. - L'ultimo inciso proviene dagli excerpi Peiresciani: ma calza così bene a questo luogo da esser difficile il credere, che il cambio della Bitinia colla Panfilia non avvenisse in tale occasione, bensi quarant' anni prima, come suppose il Marini. Infatti un grave argomento contro la sua opinione, ch' egli però non poteva conoscere, perchè venuto alla luce dopo la stampa della sua opera, viene somuinistrato dal seguente marmo edito dal Visconti¹, ch' io mi sono traseritto nel Musco Valiciano:

indicer-ET-LEC-X-FRET-LEG-FR-FR-FROV-LYCIAE et-pamphytlaE-LEG-LEG-V-MACEDONIC in-bello-decico-donis-MILITARIBVS-DONATO

È questi il Pompeo Falcone amico dello stesso Plinio, ma alquanto più giovane di lui, il quale gli donando, se credeva couveniente, ch' esercitando il tribunato della plebe continuasse a trattare le cause nel fore; a cui l'linio rispose proponendogli il proprio esempio quando fur rivestito della nedesima podestà. La lapide ci la sapere che, neutre Falcone era legato della legione V Macedonica, fu premiato coi doni militari; il che avvenne per cercto in una guerra Dacica, avendo già

Monumenti Gabini, p. 206, ed. Bonn. dont nous avons reproduit le texte. L. Revira.
[et plus exactement par M. Henzen, n. 5451,

 Lib. I., ep. xviii.

P. +5.

provato nella citata memoria sopra Salvio Liberale!, che questa legione dono espugnata Gerusalemme fu da Tito mandata di presidio nella Mesia, da cui per fede di Dione 2 passò nella Dacia, dopo che ne fu fatta la conquista. Ora qui non può parlarsi della guerra Dacica di Domiziano, sì perchè mostrai nello stesso luogo che a quel tempo questa legione era comandata da Calpurnio Giuliano, come perchè lo stesso tribunato della plebe di Plinio fu piuttosto posteriore che contemporanco alla fine di quella guerra. Resta adunque onninamente che vi si tratti di una delle due guerre Daciche di Traiano, alle quali prese effettivamente parte la legione V Macedonica, siccome ci attesta il marmo di Ti, Claudio Vitale3. Con ciò avremo stabilito un termine, al di là del quale converrà collocare il passaggio di Falcone dalla legazione militare a quella della provincia della Licia e della Panfilia. Egli adunque vi andò dopo la prima guerra Dacica, e abbiamo già veduto, che ciò non potè essere più presto dell'anno medesimo, in cui Plinio fu mandato nella Bitinia : o vero ottenue questa promozione dopo la seconda guerra, e allora Plinio n'era già ritornato. In qualunque dei due casi questa pietra smentisce sempre, che al tempo della missione Pliniana la Panfilia fosse ceduta al senato, vedendosi che si continuò a spedirvi un legato, quando se ciò fosse stato vero, vi si avrebbe dovuto mandare un proconsole.

lo non credo che aleuno vorrà insistere sulla formola LEG-PR-PR invece di LEG-AVG-PR-PR, per dedurue che costni non fu che l'assessore del praconsole in luogo di essere il legalo angustale della provincia. Lo atesso Marini, dopo aver distinto le diverse attribuzioni denotate da questi dine titoli, dovette però confessare, che i

PROMOTVS · ex · LEG ▼ MAC · in · leg · f · ITAL DONIS · D, etc. voy . Heuzen, p. 348, note sur le n. 355 h. Ce n est done pas la légion ¹ · Macédonique , c'est la l' Halique qui, suivant ce document, numit pris part à la première guerre de Trajan contre les Daces . Il. RxyLa.

<sup>1 [</sup>Voy. plus hant, tome III. p. 184.]

Lib. LV. c. xxm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Orelli, n. 3454. [Grut, p. 3g1, 5. Gelte inscription a été empruntée par Gruter au recueil de Masocchi, f. 581. Au lieu de PROMOTVS · IN · LEG · V · MAC · PHAL · DONIS · D. etc. il faut y lire

legati di Cesare usarono indistintamente dell' uno e dell'altro 1, lo che non portava allora confusione veruna, troppo noto essendo a quel tempo quali erano le provincie Cesaree, di cui era più proprio il secondo, e quali le senatorie, che non potevano usare se non che il primo. Nè la porta tampoco ai giorni nostri, se pongasi mente alla successione gerarchica degli uffizi. Certo che Falcone sarebbe proceduto nella sua carriera all'uso dei gamberi, se dopo aver avuto il comando in capo di una legione fosse passato ad un impiego subalterno in una provincia. In venticinque basi onorarie di tali legati proconsolari, che io conosco (escludo però sempre quelli delle due provincie maggiori, l'Africa e l'Asia, fra i quali s'incontrano anche nomini consolari), non trovo nè pure un esempio di alcuno di essi, che avesse ottenuto nrima la legazione legionaria; ma ne osservo molti al contrario, che o mediatamente, o immediatamente la conseguirono dopo. Molto più dovrebbe cagionare meraviglia una tale retrocessione in un uomo che aveva ben meritato coi suoi servigi militari. Nel nostro caso è poi evidente che l'ommissione dell'AVG procede dalla sazietà generata dall'aver prima ricordato tre volte nel debito modo l'ufficio medesimo, onde per brevità se ne accorciò poscia la formola: il che viene messo fuori di quistione dal successivo LEGatus LEGionis, ove non nasce dubbio, che interamente si sarebbe dovuto scrivere del pari LEG · AVG · PR · PR · LEG · V · MACEDONIC. Infine non si può tardare a concedere una provincia a questo personaggio, costando che l'aveva già ricevuta prima che spirasse il periodo entro cui furono scritte le lettere di Plinio, talchè potè dare il tribunato militare a Cornelio Minuciano da lui raccomandatogli 2.

Ora tornando al nostro proposito, se per le cose fin qui discorse rimane contradetto, che la Panfilia fosse permutata colla Bitinia, quando il governo di questa invece del consueto proconsole fu affidato ad un legato consolare nella persona dell'epistolografo, sarà ancora ragionevole l'ominione che la nuova sorte di eli ono fosse definitivamente stabilita

<sup>1</sup> Fr. Arrel, p. 750, note 109. - 1 Lib. VII., ep. 2211.

finchè il senato non n'ebbe avuto il compenso. Il perchè io m'immagino, che dopo essere stata regolata l'amministrazione di lei dai legati imperiali Plinio, Clemente e Cornuto, fosse restituita alla sortizione dei proconsoli, se non che essendosi rinnovati in appresso gli antichi disordini, bisognò alla fine risolversi di provvedere loro stabilmente, Chiamo in appoggio della mia opinione quest'altra lapide, che rimase ancli'essa ignota al Marini, trovata in più pezzi a Velleia, edita dal de Lama', e che io stesso ho veduta nel Museo Parmense :

> L.COELIO.FESTO COS · PRAETORI · PROCOS PROVINCIAE · PONTI · ET · BIT · IYN PRAEf · AERARI · SATVRNI 5. LEG · iMP · ANTONINI · AVG ASTURIAE · ET · CALLAECIAE PRAG FramENTI · DANDI · EX · S · C ADJect: INTER: TRIBVNICIOS RespubliCA · VELLEIAT 10.

## PATRONO

Se anche costui dovesse essere stato proconsole non più tardi dell' 856, come spiegare l'immenso intervallo di trentacinque anni, che sarebbero decorsi fra il suo governo Bitinico e quello dell' Asturia, ch'ei non potè conseguire prima dell' 8q1, in cui divenue imperatore Autonino Pio 2? All' opposto io osservo che Dione colloca la venuta di Giulio Severo nella Bitinia negli ultimi tempi di Adriano, ed io più abbasso avró motivo di determinarla circa l'anno 889, essendo che quello storico la fa succedere alla fine della guerra Giudaica. Dato adunque

connaître ce prince dans celui qui est désigné ici sous le nom d'ANTONINVS AVGustus, el à reporter sous son règne le proconsulat de L. Coelius Festus; voy. sa lettre à M. Marquardt, dans l'ouvrage de ce savant, intitulé ; Zur Statistik der rom. Prorinces, p. 5 et suiv. L. Remen.]

<sup>&#</sup>x27; Iscrizioni della scala Farnese, p. 71. n. xxIII. [Orelli, n. 77-]

<sup>1 [</sup>Une inscription découverte à Léon, en Espagne (voy. Henzen, n. 6914), ayant prouvé depuis que l'Asturie et la Gallécie ne furent érigées en province impériale que sous Caracalla, Borghesi a été amené à re-

che Goelio Festo fosse il suo antecessore, o ch'exiaudio reggosse qua mo o due prima di lui, starà egregiamente ciò che il suo marmo c'insegna; imperocchè se tornato a Roma vi consegui la prefettara dell'erario, ufficio che regolarmente durava un triennio, non potrebbe poi essere ripartito per la Spagna se son dopo ch'en surceduto nel truno il Pio Antonino. Il sunto di questo discorso sarà dunque, che noi resteremo in libertà di stabilire il questru di Burbulcio tanto innanzi la missione Pliniana nell' 83-7, quanto dopo spirati i cinque o sei anni, nci quali può reputarsi durato il governo straordinario dei tre legati consolari, che sono conosciuti. Ma la scelta da farsi più verusindimente fra queste due opinioni dipenderà dalle risultana che nascranno dal progredire nell'esame delle uteriori carriche sostenute da lui.

AED · PL · PR · CVRAT · VIAR · CLODIAE · CASSIAE · CIMINAE. Seguendo la disposizione di Augusto : « quum quaesturam et aedilitatem vel tribunatum plebis gesserint, annum aetatis trige--sinnum habentes praetores fiant1, - Burbuleio prese la via dell'edilità della plebe per giungere alla pretura, che regolarmente non può avere occupata se non cinque anni dopo ch'era stato questore. La consecuzione di lei lo rese idoneo alle dignità che non si conferivano se non che ad uomini pretorii, e la prima che ottenne fu la sovraintendenza ad alcune strade d'Italia. Si è già notato che il medesimo Augusto fin l'istitutore di unesta carica, annunziandoci Suetonio : « Nova officia excogitavit, curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei Ti-- beris, frumenti populo dividundi, - e si è anche avvertito per riguardo alle strade, che ciò avvenne nel 734, scrivendo corrispondentemente Dione in quell'anno : « Tunc autem ipse viarum, quae sunt circa Romam, curator constitutus miliarium anreum, quod vocatur, fecit, « quique viis muniendis praeessent praetorios viros, qui binis lictoribus

Dion. lib. LII, c. 11: [Ταμιευσαντές τε καὶ ἀγορανομήσαντες ἡ δημαρχήσαντες σ'ρατηγείτωσαν τριακοιτούται γενόμενοι.]

βρατηγείτωσαν τριακοντούται γενόμενοι.]
<sup>2</sup> În Aug. c. αιανιι.
<sup>3</sup> [Τότε δέ αύτός τε προσθάτης τών

περί την Ρώμην όδών αίρεθείε και τὰ χερσούν μέλου κεκλημένου έσθησε, καὶ όδοποιούε αύταϊε τα τῶν ἐσθρατηγηκοτων ράδούχοις δίο χρωμένους προσέταξεν. Lib. LIV. c. viii.

P. 29-

r uterentur, designavit, " Ma non si è badato, che questo fu evidentemente l'effetto del malcontento che provò quell'imperatore per la discordia e l'ignavia di Munazio Planco e di Paulo Lepido ultimi censori creati nel 732, ai quali spettava prima una tale incombenza, per cui spirati i dieciotto mesi concessi dalle antiche leggi alla durata della loro podestà egli prese il partito di mettere in obblivione quella carica un di così cospicua, e di dividerne le attribuzioni fra nuovi magistrati. Non occorre di spendere molte parole intorno a questi curatori delle strade d'Italia già illustrati dall'Ottone e dal Marini 2, il quale confessò tuttavia, che non si conosceva ancora bene quanti e quali si fossero. lo però non dubito che uno di loro fosse il curatore della via Clodia descritta nell'Itinerario di Antonino, osservando che la sua custodia trovasi come in Burbuleio affidata sempre nei marmi ad un nomo, che aveva esercitata la pretura 3.

L'autorità di lui non limitavasi però a questa sola via, che come la principale viene quasi sempre nominata per la prima; tanto il presente cippo, quanto due frammenti, l'uno del Grutero ', l'altro scorrettissimo del Donati<sup>5</sup>, annettendole la Cassia memorata da Tullio<sup>6</sup> e la Ciminia che riceveva il nome o dalla selva, o dal monte, o dal lago Cimino. Il gruppo di queste tre vie vedesi delineato nella tavola Peutingeriana, delle quali la Clodia per Sutri, Bolsena e Chiusi menava a Firenze, Pistoia e Lucca; la Cassia per Nepi, Faleri, Bettona e Perugia influiva a Chiusi nella Clodia; mentre la Ciminia partendo da Sutri

remarquer en outre que, tandis que dans cette inscription ce personnage est simplement qualifié de eurator vias Clodias prastorise, on lui donne, dans une inscription de Cirta (Ibid. n. 1839; Henzen, n. 6504). le titre plus complet de CVRATOR -VIARVM · CLODIAE · CASSIAE ·

De tutela viarum.

Fr. Areel. p. 760. 1 Cette voie est appelée VIA · CLO-DIA PRAETORIA, dans une inscription de Thamugas relative à P. Iunius Martialianus, qui fut légat impérial de Numidie sous Alexandre Sévère (Inscriptions de l'Algérie, n. 1505); mais ce ne peut être que par suite d'une erreur du graveur de lettres, la préture étant omise sur ce monument, où les outres titres de Martialianus sont d'ailleurs énumérés très-régulièrement. Il y a lieu de

ET · CIMINIAE. - L. RESUR. ]

<sup>1</sup> Pag. 1029, 13. 3 Pag. 188, 14.

<sup>\*</sup> Philippie. XII, e. 18, \$ 22. Cf. Grut. p. 156, 9.

portava per Bracciano a Toscanella : sulle quali vic mi rimetto a ciò che in correzione dei più antichi ha disputato il march. Polenti: A queste si aggiungevano l'Annia nota per altri marmi?, l'Amerina coi chiamata dalla città di Ameria e la nuova Traiana da non confondersi colla eclebre via Appia Traiana, ne coila Traiana frantasorama?; anzi pure tre Traiane, siccome consta dalle segmenti testimonianze: CVRATORI - VIAE - CLODIAE - ANNIAE - CASSIAE - CIMINIAE, CVRATORI - VIAE - CLODIAE - ANNIAE - CASSIAE - CIMINIAE, CVRATORI - VIAE - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CASSIAE - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CYRATORI - VIAE - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CYRATORI - VIAE - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CYRATORI - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CYRATORI - CLODIAE - CANINIAE - CASSIAE - CIMINIAE - CASSIAE -

' Nelle note a Frontino De aquis, | Les opinious de Poleni, adoptées ici avec trop de confiance par Borghesi, ont été rectifiées depuis longtemps par les géographes, qui font arriver la voie Cassia à Florence, par Sutrium, Volsinii et Clusium, la Clodia à Lucca, por Sabate et Sena, l'Annia à Falerii, par Nepete, et la Ciminia, de Sutrium, en passont à droite du loc Ciminus, aux Aquae Passeris, près de Viterbe; voy. Forbiger, Alte Geogr. tom. Ill., p. 706; Westphal. Campagna, p. 151 et suiv. et la Carte jointe à cet ouvrage: Nibby. Analisi della carta de' contorni di Roma, t. III, p. 577. Toul récemment, le P. Garrucci, dans un ouvrage intitulé Dissertazioni archeologiche di vario argomento (Roma, 1864, in-6°), a traité le même sujet, et est arrivé aux mêmes résultats. Il a eu tort cependant d'attribuer à Borghesi les erreurs de Poleni, que Borghesi n'a fait que suivre trop aveuglément, quoiqu'il faille reconnaître que ce n'est pas Polani qui fait alter la vole Ciminini de Satrima à Tossenella per Subate. Poleni parte un contraire d'une voie anonyme allant de Careine, par Sabate, veru Laconia, qu'il croit être Tossenella (p. 138); et c'est peut-être un simple lopsus colomi, ou une faute typographique de l'édition supatitaine, on il y en a tant, qui a substitué dens son texte Satrima à Carries, W. Haxxxx.

Murat. p. 480, 3; Grut. p. 149, 5.
[Orelli, n. 3310; ef. n. 3313.]

Murat, p. 1050, 7. [Orelli, n. 163. Cest une inscription fausse (vo. Monumeno. I. N. 785<sup>3</sup>), et il n'y a jamais eu de vie Trainna Frentanorum, car l'existence de cette voie ne s'oppuyait que sur ce document. L. RESTE.

- Grut. p. 399, 6.
- Grut. p. 1091, 8.
- Orelli, n. 822.
   Grut. p. 446, 4. | Orelli, n. 3306. |

ET · COHERENTium1. I curatori memorati in questi marmi sono A. Platorio Nepote e C. Oppio Sabino ambedue vissuti sotto Adriano, L. Aurelio Gallo, che apparisce della stessa età, C. Curzio Lollio Trogo dei tempi di Antonino Pio, e C. Luxilio Sabino Egnazio Proculo spettante all'impero del terzo Gordiano. Tengo che ognuno di loro sia posteriore a Burbuleio, imperocchè l'ommissione nel suo marmo della via nuova Traiana, che come di fresca costruzione non doveva ommettersi, se prosegui ad essere ricordata per tutto l'impero di Adriano, parmi che dia non lieve argomento per credere ch'egli occupasse quel posto mentre non era ancora aperta o compita, o almeno mentre la tutela di lei non era stata riunita per anche a quella delle altre strade contigue. Del resto consultando le iscrizioni, ed osservando quali furono le vie, delle quali non fu data la cura se non che ad nomini pretorii, io porto fiducia che non manchi maniera di conoscere eziandio quali furono gli altri curatori istituiti da Augusto. Per mio avviso furono otto, compreso quello della Clodia, cioè quelli dell'Appia, dell'Aurelia, dell' Emilia, della Flaminia, della Latina, della Salaria e della Valeria.

Non può cader dubbio su quelli dell' Appia, dei quali sono noti C, Giulio Severo 3, T. Geserio Stazio Quinziano de acedane Quinziano de e G. Giulio Aspro 1. L' turelia divisa in vecchia e nuova, cui erano amesse la Corachia e la Trionfale. In presieduta da M. Metilio Rufo 1., da C. Calpurnio Flacco 4, da C. Popilio Carro Pedone 7, da M. Messio Bustico Giulio Celso 1, da Umbrio Primo 8 e da C. Sallio Aristeneto 19, Ebbero enra dell' Emilia L. Funisalmo Vettoniano 1, G. Giulio

Olivieri, Marm. Pisaur. n. xxxvv. [Orelli, n. 3143.]
Grut, p. 495, 2. [Corp. inter. Gr. n. 4029.]

Marini, Fr. Areal. p. 18. [Henzen, n. 6502.]

Marini, Fr. Areal, p. 780 e 784.
 Murat, p. 722, 7. [Gori, Etr. tom. II,
 p. 642; Orelli, n. 2272.]

\* Marini, Fr. Areal. p. 747. [Corp. inser. Grace. n. 2638; voyez plus haut, tome llt. p. 386.] <sup>7</sup> Grut. p. 457, 6. [Kellermann, Vigil. Rom. n. 247; Henzen, n. 6501.]

Nom. n. 247; Henzen. n. 6501.]

Murat. p. 236, 4. e p. 320, 1. [Orelli.
n. 2369 et 2760.]

\* Grut. p. 491, 19. [Monimisen, I. N. 951.]

"Grut. p. 565, 4 e 6.

"Marini. Giornale di Pisa, tom. III.
p. 291. [Henzen, n. 5532; voy. plus heut.
tome III. p. 76.]

Cornuto Tertullo 1, Ser. Calpurnio Domizio Destro 1, e badarono alla Flaminia L. Emilio Caro 3, L. Ovinio Rustico Corneliano 4 e C. Vezzio Cossinio Rufino 5. Alla Latina toccarono in soprastanti Vittorio Marcellos, L. Annio Fabianos, T. Marcios, M. Anneo Saturninos, L. Mario Massimo 10 e C. Celio Censorino 11; mentre la Valeria, cui era ragionevolmente congiunta la Tiburtina, fu tutelata da L. Giulio Marino 12, da M. Servilio Fabiano Massimo 13, da C. Alfidio Gallo 14, da L. Ovinio Rustico Corneliano 13 e da Modesto Paulino 16. Resta per ultimo la Salaria raccomandata a Q. Licinio Modestino Labeone 17 e a L. Ranio Optato, che per inganno teso da una falsa lapide del Panvinio18 è stato malamente confuso col patricio Optato console ordinario nel 1087, mentre spetta pinttosto ai tempi in circa di Alessandro Severo, del quale si ha memoria in un marmo del Grutero 19, e in quest'altro nuovo dell' P. 3+. antica Nemauso 20:

P·RANIO·OPTATO·COS·PROCOs·pro VINC · NARB · C · V · LEG · AVG · IVRIDICO · ASTVRice · et · gel LECIAE · CVRATORI · VIAE · SALARIAE · CVRATori · civil VRBINATIS · MATAVRENSIS · LEG · DIOECESEOS....... PRAETORI . TRIB . PLEB . Q . PROVINC . SICILIAE . X vir att ind PRAESIDI: INTEGERRIMO: NEMAVSENSES: Publice

- ' Marini , Fr. Arost. p. 729. | Orelli ,
- n. 3659; voyez plus haut, p. 117.] Bullettino di corrisp. archeol, 1833.
- p. 64. [Henzen, n. 6503.] Grut. p. 1025, 2. [Henzen, n. 6049.]
  - Grut, p. 446, q.
- Murat. p. 373, 3. Orelli. n. 2285; Mommsen, I. N. 455o.]
- 4 Stat. Silv. lil. IV, c. IV, vs. 60. Grut. p. 354, 5.
- ' Fabretti , p. 702 , n. 234; Gud. p. 131.
- 6. | Henzen, n. 6020.] Kellermann, Vigil. Rom. n. 248.
- 10 Murst. p. 397. 4. [C. L. Visconti, Ast.
- lap. Guidiane, p. 38; Henzen, n. 550a.]

- 11 Murat. p. 1049, 8.
- 19 Marini, Fr. Arrel, p. caxxvii. 15 Kellermanu, Vigil, Rom. n. a 48.
- 14 Maffei, Mus. Veron, p. 416, g. Spon,
- Ant. de Lyon, nouv. éd. p. 195. 15 Grut. p. 446, q.
  - " Gud. p. 136, 5. Voyez plus loin,
- p. 136, n. 3, et Mommsen, I. N. 5491.] 17 Riccy, Storia di Albano, p. 103. | Henzen, n. 6019.]
- 14 Grut, p. 563, 3, I Vov. Montmsen, I. N. 333\*.
- 1º Pag. 463, 4.
- 29 La copie que Borghesi avait reçue de cette inscription était inexacte; celle par la-

Oltre queste non conosco se non che due altre strade, che abbiano avuto un curatore pretorio. La prima è la Labicana ricordata nell' unico sasso di P. Plozio Romano i, ma riflettendo alla sua brevità e alla scarsezza delle sue memorie, non posso persuadermi che fosse una delle vie privilegiate, e tengo piuttosto che per una qualche straordinaria circostanza fosse commessa ad un uomo di tale dignità, o meglio che sia menzionata in luogo della Latina, a cui doveva essere unita?, perchè in essa metteva capo, vedendo negli esempi sopra citati che anche la Tiburtina è stata messa talvolta in vece della Valeria. L'altra è poi la Traiana ricordata nella base di Q. Pompeo Falconc riferita poco fa, il quale ne fu curatore sotto Traiano medesimo. Io non oso decidere se questa sia la uuova Traiana congiunta più tardi alla nostra Clodia, la quale nella sua istituzione potè, come ho detto, venire affidata ad un particolare magistrato, o se anzi si abbia da credere la via Traiana delle medaglie3, per cui sotto tale denominazione si nasconda la vecchia Appia. Comunque sia, certo è, che la prima di queste due Traiane essendo stata aperta trent'anni più tardi, non può comprendersi fra le strade commesse da Augusto ai cessati pretori, come egualmente non poterono farne parte la Nomentana e la Prenestina, consi-

quelle je l'ai remplacée a été prise par moi sur le monument, qui existe encore, et j'en ai vérifié l'exactitude sur un estampage exécuté avec beaucoup de soin par M. Germer Durand. L'inscription est incomplète dans toute sa hauteur du côté droit, et non pas seulement dans les trois premières lignes. L'anteur de la copie envoyée à Borghesi avait In DIOCESEOS, au lieu de DIOECE-SEOS, et PRAET, an lieu de PRAE-TORI; il n'avait pas apercu, à la fin de la cinquième ligne, la moitié d'un X, qui s'y voit clairement, et qui était le commencement des sigles Xvir-stl-iud, ni à la fin de la sixième un P également visible, reste du mot Publice. La fracture de cette inscription est surtout regrettable parce qu'elle nous a

enlevé le nom du diocèse dont il est question à la fin de la quatrième ligne, et qui était un de ceux de la province d'Asie; voy. Grut. p. 463, 4. L. RENER.]

<sup>4</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 411, 353. [Orelli, n. 3044.]

<sup>7</sup> [En effet, ces deux voies sont réunies sons un même currateur dans une inscription que j'ei publiée dans mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 6470; mais il faut remarquer que ce curateur u'est pas de rang sénatorial. W. HESZES.]

Yoy. Eckhel, D.N. V. tom. VI., p. 491, et mon article dans le Bullettino archeologico Napolitano, muova serie, anno IV. p. 59-60. C. CAVEDONI. derando che coloro i quali le ebbero in guardia furono persone di molto minor affare'.

Infine giacchè si parla di questo ufficio non è da ommettersi l'osservazione, che a questi curatori delle strade si accrebbe in appresso un'altra incombenza, alla quale, per quanto so, alcuno non ha posto mente<sup>2</sup>. Dopo che Nerva e molto più Traiano ebbero assegnato delle generose somme per gli alimenti dei fanciulli d'Italia conoscevasi che la sopraintendenza di queste rendite era stata confidata ad alcuni procuratori, onde avevamo PROC · ALIM · VIAE · FLAM 3, PROC · ALIMENTORVM · PER · TRANSPADVM · HISTRIAM · ET · LIBVRNIAM\*, e PROC · AD · ALIMENTA.... BRVTT · CALABR · ET · APVL 3. Sapevasi pure che in appresso questa sorveglianza fu conferita ad nomini di più alta condizione, cambiando loro il titolo di procuratore in quello di prefetto, e se ne aveva l'esempio di Q. Sosio Prisco console nel 922, che nel suo marmo" dicesi PRAEFECTO · ALIMENTOR. Stupivasi poi come un tale incarico fosse stato diviso non secondo le diverse provincie o regioni d'Italia, ma secondo le strade che la percorrevano, onde s'incontrasse il consolare P. Mummio Sisenna Rutiliano PRAEF ALIMEN-TOR · PER · AEMILIAM in un marmo del 9257, C. Valerio Grato Sabiniano console nel 974 praef, #AM · ET · ALIM \*, e Balbino Massimo console nel 1006 PRAEF · ALIMENTOR · VIAE · FLA-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 29, 129 (Orelli, n. 208); Grut. p. 437, 2, et p. 1027, 4

<sup>[</sup>Orelin, n. 3 to].

' [Depais, co sujet a été truité d'une manière spéciale et avec tous les développements nécessaires par M. Henzen, dans son mémories ur la Tables dimentira Bachisnorum (Annait dell' Institute di corrige, arch d' Homa, tom. XVI., 1884, p. 1 à 111).

Voy. aussi Touvrage de M. Ern. Desjardina, inititulé De tololis ellimenteriis, Paris, 1854, in 45. R. Reyra

<sup>\*</sup> Marat. p. 756, h; Avellino, Opuse.

t. II., p. 13g. [Orelli, n. 3814; Mommsen. I. N. 3610.]

<sup>6</sup> Grut, p. 400, 4.

Grut. p. 411, 1. [Il faut suppléer: PROC · AD · ALIMENTA · per lacan · BRVTT · CALABR · ET · APVL; cf. Henzen, n. 693 n et n. 650 f. L. RESIER.]
Orelli, n. 2761.

<sup>7</sup> Orelli, n. 3933. [Henzen, n. 6499.;

Nel mio Franzento di fasti socerdotali, p. 190. [Voyez plus haut, tome III, p. 426.]

MINIAE¹. Ma cessa la meraviglia e si schiarisce la questione ped confronto colle lapidi sovraccitate di Ser. Calpurnio Domizio Destro console nel 978 CVR. VIAE¹ AEn¸ET¬ALIMENTORVM², del pretore Modesto Paulino CVR. VIARA TIB·VAL·ET¬ALIM², di C. Luxilio Sobino Egnazio Proculo CVR. VIARE TET¬RAER¬LORDIAE¹ ET¬COPERENT¹, non che di quella di un ignoto presso il Maffeià CVRATORI VIAE¸ ET¬ALIMENTOROM, Imperciocchè dal vicendevole paragone di tutte queste iscrizioni parmi risultarne evidentemente, che la tutela degli alimenti fu aggiunta all'ulficio di curatore delle strade, perthè disseuno l'eserciaise nei paesi pertinenti alla via che gli cra affidata. Al che presta nuovo fondamento l'osservaris che la cura degli alimenti e delle strade, la cura degli alimenti e delle strade, la cura degli alimenti e delle strade, la cura degli alimenti e delle strade trovasi congiunta

Marini, Fr. Arral. p. 672. Orelli, n. 3151=3183.

<sup>3</sup> Bullett, dell'Instit. di corr. arch. 1833, p. 65. [Le texte auquel renvoic Borghesi cioti inexact; M. Heuzen en a pubblé un meilleur dans les Annales de l'Institut de corresp. arch. 1849, p. 208, ct dans son Supplém. au recuel d'Orelli n. 6503. J. Ravus.

' Fra i moltissimi che banno stampato questa lapide, il Reinesio che fu uno dei primi (p. 453, 114) è stato l'unice ad avvertirci ch' ella è mozza della testa, dietro la qual notizia sach spianata l'intelligenza della prima linea CO-MODESTO-PAV-LINO, perchè così capiremo che manca il gentilizio, e che quel CO inestricabile è l'avvanzo di un altro cognome. Somma è poi la sarietà nella lezione della riga che ci risguarda. CVR · VIAR · TIB · VAL · ET · ALIM lessero il Gudio, p. 134, 5, e lo Spon (Mise, p. 190) che la tolse dal Febonio e dal Camarra, ai quali aderì il Corsignani (Reggia Marsicana, p. 126). VAL-ET · AlLIM sto nel citato Reinesio, che volle correggere AEMILine. Il Muratori, p. 1057. 1. stampò VAL · ET · FLAMinier e fu seguito dal Romanelli (Topogr. t. III. p. 191). Speravasi che fossero finite le incertezze dopo che si è saputo che questa pietra esiste tuttavia in casa del Sig. Melchiorri di Pescina, ma invece si sono accrescinte, perchè VAL-ET-ALIARem ci è stato dato nel t. VI degli Annali dell'Instit. di corrisp. archeol, p. 192, e VAL-ET-NO-Mentance pel Giorn, Arcad, del marzo 1835. p. 987. In tanto dissenso io sto coi primi . per due ragioni : l'una perchè essi ci diedero ciò che loro apparve nel marmo senza pretendere di spiegare quell'abbreviatura, ch' era per essi d'ignota significazione, mentre si ha gagliardo sospetto elie l'occluo degli altri sia stato guidato dalle rispettive congetture ; [ sitra perchè VAL-ET-ALIM vi trovò pure il mio amico Brocchi di chiarissima memoria, siccome veggo da un fascicolo d'iscrizioni da lui donatomi, ch'egli si era copiate dagli originali in un viaggio per quei paesi. [Voy. Mommsen, I. N. 5491. 4 Olivieri, Marm. Pisaur. n. 13331. Orelli.

a. 3:43.]

Mus. Ver. p. 449, 1. [Annali dell' Instit.
di corriep, arch. 1844, p. 52.]

auche nel resto dell' Italia uon soggetto ai curatori sistiuiti da Augusto, i quali non sembra ch' estendessero la loro autorità al di là dei limiti che aveva l'Italia al principio del regno di quell' imperatore, per cui abbiamo Ti. Nevio Firmo PROC - ALIMONia» · CVR · VIAR nel Muratori ·, e. V. crezio Italo CVR · VIAR · PRAEF - ALIMENT in un maruno di Aquileia riferito dal Marini?. E chi sa, che autore di questa innovazione non sia stato M. Aurelio, di cui scrisse Capitolino? : -de al'imentis publicis multa prudenter inventi.

CVR · REÍ · P. · NARBON · ITEM · ANCONITANOR · ITEM · TARRICIN . Non starò a injetere ciò che dei curatori delle icità è stato scritto dal Pancirolo ', dal Valesio ', dal Gottofredo ', dal Fontanini ' e dal Marini' . Noterò bensi non essere necessario di giudicare che Burbulcio avesse deposta la cura della via Clodia quando chbe quella delle tre città di Narbona, di Aucona e di Terracina, atteche quest ufficio non era incompatibile con altri; ed abbiamo in fatti l'esempio del più volte cittal Modesto Paulino, che fu CVR · REI · P. SPLENDIDISSIMAE · CIVITATIS · MARSorna · MARRurinarama · EODEM · TEMPORE · ET CVR · VIAR · TIB · VAL · ET · ALIM. Si era creduto che il primo a commettere ai senatori la cura elle città fosse stato M. Aurelio, di cui trovasi seritto ': e curatores · multis civitatibus, quo latius senatorias tenderet dignitates, a senatur · dedit, · ma io aveva già notato che non fece se non che ampliare quest'uso, citando che il console. C. Popilio Goro Pedone fu curatore quest'uso, citando che il console. C. Popilio Goro Pedone fu curatore quest'uso, citando che il console. C. Popilio Goro Pedone fu curatore quest'uso, citando che il console. C. Popilio Goro Pedone fu curatore quest'uso, citando che il console. C. Popilio Goro Pedone fu curatore

<sup>&#</sup>x27; Pag. 2024, 1. [Cest une inscription fausse; voyez Mommsen, I. N. 206". L. Re-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fr. Arral. p. 15g. [Orelli, n. 408a. — Cette inscription, consacrée à un serir guing, qui devient ensuite chevalier, préfet de flotte, puis préfet de cohorte, me paraît bien suspecte; qu'est-ee aussi qu'un curateur de l'Illgriewn et de l'Illistrie? W. Hazza.]

<sup>&#</sup>x27; [ In Marco, c. st.]

De magistratibus municip. c. M.

Ad Ammian, Marcell. lib, XIV. e. vii. 817.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ad Cod. Theodos. lib. XII. tit. 1. leg. 20. <sup>5</sup> De Antiquitatibus Hortas, lib. 1. c. m.

h. 10.

Fr. Areal. p. 780. [La question des curatores civitatium a été traitée depois avec lous les développements désirables et parfaitement éclairei par M. Hennen, dans un mémoire spécial, Annali dell'Instit di corrispondens arch. di Roma, 1851, p. 1 à 35. L. Rastan, J. Rastan.

<sup>6</sup> Capitol. in Marco, c. 11.

di Tivoli sotto Antonino Pio 1. Ora poi il nostro marmo ci mostrerà ad evidenza, che un tal costume era introdotto per lo meno fino dai tempi di Adriano 1. Però se come sembra indicare la lapide, Burbuleio ebbe contemporaneamente la tutela di quelle tre città, la distanza fra loro ci farà chiaro, ch'ei non potè soddisfare personalmente in tutti tre i luoghi a quest' incombenza. Quindi converrebbe dire che quando era conferita ad un senatore gli fosse permesso di avere nella città a lui raccomandata un vicario che l'adempiesse in suo nome, siccome realmente l'aveva col nome di prefetto, quando vi accettava l'ufficio di duumviro o di quinquennale secondo che il Marini 3 ha notato relativamente ai principi della casa Augusta, del che pure un bell'esempio ma riguardante un consolare ci porge il PRAEFectus · QVINQuennalis · T · STATILI · TAVRI · PATRIS del Muratori . Ma io penso piuttosto che quella carica non richiedesse residenza, perchè veggo da una lapide Gruteriana<sup>5</sup>, che un atto dei decurioni di Cere fu mandato al loro curatore Curiazio Cosano, che risiedeva in Amelia, da cui fu significata per lettera la sua approvazione. La varietà dell'ortografia TARRICINensium invece di Tarracinensium o di Terracinensium non è nnova, incontrandosi altresi nel titolo di C. Cesonio Macro Rufiniano presso lo stesso Grutero 6.

LEG·LEG·XVI-FL-FIRM. Secondo le massime politiche stabilite da Augusto, il consando di una legione, al quale fin attaccato il titolo di legatus Augusti, non fiu dato stabilmente se non a chi aveva accesso in senato. È ciò tanto vero, che nell' esercito di Corbolone il son genero isteso, perchè non cer a nuoro giunto all' età senatoria, non potè essere se uon che prolegato della legione V per attestato di Tactto", il quale nella guerra civile Vitelliana\* ci parla altresi di Placio Grifo - nuper a Vespissiano in senatorium ordinem addituma ca legioni

Grut, p. 457, 6. [Henzen, n. 6501.]

Voy. Henzen, mémoire cité, p. 20 et

<sup>3</sup> Fr. Areal. p. 175.

<sup>\*</sup> Pag. 746, 8. [Orelli, n. 5027.]

<sup>\*</sup> Pag. 215. [Orelli, n. 3787.]

Pag. 314. [Orem, n. 3707.]

Pag. 381, 1. [Marini, Fr. Arval. p. 793.]

Annel. lib. XV, c. xxvii.

<sup>\*</sup> Hist. lib. HI. c. 141.

P. 32.

r praepositum, r Quantunque perciò non occorresse se non che di essere stato questore, o almeno di essere stato annoverato fra i questorii per rescritto del principe, tuttavia fuori di poche eccezioni la pratica generale fu quella, che il reggimento di una legione non fosse dato se non che dopo la pretura, come veggiamo essere accaduto in Burbuleio, a cui toccò la decimasesta. Questa legione che pugnò sotto Cesare nella guerra Gallica, cognita per le medaglie di M. Antonio, e per un'altra rarissima di Augusto, sulla quale è da vedersi il Sestini', stanziava al principio dell' impero di Tiberio nella Germania Superiore 1, ma alla morte di Nerone era già discesa nell' Inferiore 3. Della permanenza di lei nella Germania ci fanno testimonianza le lapidi che la ricordano trovate a Magonza 4, o vicino all'antico Novesio 5, ma più chiaramente quella dei due fratelli Elii, i quali militarono LEGIONE·XVI·IN· GERMANIA\*, e l'altra di C. Sertorio VETERANVS·LEG·XVI· CVRATOR · CIVIVM · ROMANOrum · MOGONTIACI ?. II Graverol nell'illustrare un marmo di Nimes a, che ricorda un suo soldato il quale ottenne l'onesta missione al tempo di Tiberio, scrisse che ella aveva il sopranome di Valeria. Ma egli non ha detto, ed io non ho trovato su che si fondi questa sua asserzione, se non fosse sulla l'abrettiana" collo strano COM·LEG·FL·VALERIAE·P·F, che io ho per falsa onninamente, provenendo da colui che soggiunse alla Vita del Colucci una filza di lapidi apertamente apocrife. Più tardi ha sembrato prestarle appoggio un' altra iscrizione del Donali in con LEG · XVI · V ; ma scopertane infine la mala provenienza è stata anch' essa poro fa giustamente rigettata dal Kellermann 11. Il cognome che aveva la legione XVI

graphiques. J. B. nr Bossi.

Lettere, I. VIII. p. 146.

<sup>1</sup> Tacit. Annal. lib. t. c. xxxvn.

<sup>3</sup> Tacit. Hist. lib. L. c. Lv.

<sup>&#</sup>x27; Maffei, Mus. Ver. p. 450. 9.

<sup>5</sup> Grut. p. 538, 7.

<sup>6</sup> Grut, p. 516, 7.

<sup>1</sup> Orelli, p. 4976.

<sup>4</sup> Ap. Spon. Misc. p. 251.

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 607, 57. Cette inscrip-

tion provient des manuscrits de Ligorio. ainsi que la plupart de celles qui ont été aioutées à la Vie de Colucci, J. B. au Bossi, " Pag. 272, 4. [Orelli, n. 34qq.]

<sup>&</sup>quot; Vigil. Rose. p. 61. Cette inscription provient en effet des schedue du P. Galetti, qui avait, ainsi que je l'ai prouvé, une singulière prédilection pour les impostures épi-

P. 38.

al tempo di Claudio fu quello di Gallica, siccome ci mostrò un frammento del Muratori ', e ci ha poi confermato il bel cippo di C. Vedeunio Moderato del Museo Vaticano?. Una porzione di lei venne in Italia coll' esercito di Vitellio3, la quale impiegata nella guerra contro Vespasiano fu battuta nella pugna notturna di Cremona, e col resto dei vinti dispersa poi per l'Illirico . Intanto l'altra parte rimasta in Germania nella ribellione suscitata da Civile ed ingrossata da Classico essendosi unita al partito dei Gauli fu mandata a Treverio, ma sentendo avvicinarsi i soccorsi inviati a soffocare quella rivolta si ritirò a Melz, tornò a giurare fedeltà a Vespasiano e si congiunse a Cereale, da cui le fu concesso il perdono 6. Indebolita però com' cra per tante perdite. Vespasiano pensò a ristaurarnela, o niuttosto la coscrisse di nuovo, onde prese da lui la denominazione di Flavia. Non potendosi dubitare, ch' ella esistesse ai tempi di Severo, o di poco a lui posteriori, ai quali spettano le due colonnette illustrate dall' Orelli\*, che ne fanno ricordanza, quest' erudito si maravigliò come venisse ommessa nel catalogo di Dione. Ma egli non si ricordò che il testo di quello storico qual si trova nell'edizione del Reimaro?: Οὐεσπασιανός τό τε δεύτερον το έπικουρικόν το έν Παννονία τη κάτω και το τέταρτον το Φλαουίζιον τό ἐν Συρία, è stato riconosciuto mutilo, e che il Morelli bibliotecario della Marciana, nei suoi frammenti di Cassio Dione, che trasse da un codice del cardinal Bessarione, pubblicati nel 1798 a Bassano, e riprodotti nel 1800 a Parigi pei torchi del de Lance, così ha felicemente ristaurato quella lacuna : καὶ τὸ τέταρτον τὸ Φλαουθιον τὸ ἐν Μυσία τῷ ἄνω, τό τε ἐκκαιδέκατον τὸ Φλαουίειον τὸ ἐν Συρία.

Al cognome di Flavia il nostro marmo congiunge l'altro di Firma, che tutto steso si legge in un'altra lapide dello stesso Orelli 10, da cui apparisce che ne era già in possesso nell'impero di Nerva. Al tempo

Pag. 875, 4.

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 301. Hen-

zen, n. 6795.]

<sup>&</sup>quot; Tacit, Hist. lib. I, c. LXI, et lib. II, c. c.

<sup>&#</sup>x27; Tacit, Hist, lib, lll, c. xxII e xxxv.

<sup>&#</sup>x27; Tocit, Hist, lib. IV. c. xxvi e Lxu.

<sup>6</sup> Tarit. Hist, lib. IV. c. LXX e LXXII.

<sup>1</sup> Tocit, Hist, lib. IV, c. LAND. N. 3368 e 3360.

<sup>\*</sup> Lib. LV, c. xxiv. 10 N. 364.

di Antonino Pio invece di Firma viene chiamata Fidelis nell'iscrizione di L. Nerazio Proculo, che fu suo legato 1; ma ciò forse non procede se non che dall' uso il quale principiava ad introdursi, che tutte le legioni si denominassero Pie e Fedeli, su di che è da consultarsi l'Eckhel2. Quindi la precedenza del PIAE mi fa credere che piuttosto che Firmae debba interpretarsi Fidelis anche nel TRIB·LATIC·LEG·XVI·FL· PIAE·F della lapide di Elio Nevio Antonio Severo riportata dal Gudio3.

Il trasporto di questa legione nella Siria annunziato dal nuovo passo di Dione si conferma dal TRIB · LATICL · SYRIAE · LEG · XVI · FLA del Muratori e dalle molte iscrizioni trovate in quel paese, che ne fanno memoria 5. Ella vi era di già sotto l'impero di Traiano avendo partecipato alla guerra l'artica, del che ci fa fede un centurione LEG · XVIII · FIRM · DONIS · DONATO · A · DIVO · TRAIANO · IN · BELLO · PARTHIC, nella qual lapide del pari che in un'altra, in cui era corso il medesimo fallo di lezione da me esplorato ocularmente, il Kellermann ha già corretto ocularmente il Kellermann ha già corretto ocularmente. ciono LEG · XVI · FL · FIRM. E ciò con molta giustizia, imperocchè la legione XVIII non ebbe mai il secondo cognome, nè fu più rinnovata dopo essere stata tagliata a pezzi nella strage di Quintilio Varo nella Germania, siccome si è appreso dal celebre marmo del Bolognese M. Celio 7. La decima sesta continuava la sua dimora nella Siria ai tempi di L. Vero\*, e ci si manteneva tuttavia negli ultimi anni di M. Aurelio per fede di una lapide alzata in onore di M·AYPH-AYTOY · CEBACTωN, nella quale solo per disattenzione il ch. Letronne può aver creduto nominato L. Vero o, quando vi si parla apertamente di Commodo, sì perchè la cancellazione del nome e la qua-

<sup>&#</sup>x27; Grut. p. 441, h. Orelli, n. 33q3; Mommsen, I. N. 4934.

<sup>&#</sup>x27; D. N. V. t. VII. p. 404 , et. VIII , p. 492. ' Pag. 119, 9. [Orelli, n. 3046.]

<sup>\*</sup> Pag. 665, 3. [Henzen, n. 6019.]

Letronne, Recherches sur l'Égypte,

p. 413 e 431. Cf. Corpus inscriptionum

Graecarum, n. 4543, 4545, 4546, 4601. \* Vigil. Rom. p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Murat. p. 2030. Orelli, n. 621; Lersch. Centralmus, part. [1, n. 1.]

<sup>\*</sup> Orelli, n. 4998.

<sup>\*</sup> Recherches sur l'Égypte, p. 431. Voy. le Corp. inscr. Gr. n. 1601, où Franz aveil

lità di suo figlio non appartengono se non che al secondo, come perchè il legato Martio Vero ivi pure ricordato non ebbc il governo Siriaco se non dopo repressa la rivolta di Avidio Cassio 1. Da una delle iscrizioni di L. Fabio Cilone, l'aio di Caracalla, edite più diligentemente d'ogni altro dal Marini<sup>2</sup>, apparisce che circa questi tempi aveva i suoi alloggiamenti a Samosata metropoli della Commagene vicino all' Eufrate, ove pure l'Itinerario Autoniniano i riconosce la stanza di una legione : Samosata Leg. VII. Ma io ho grande sospetto che dietro la citata testimonianza il Leg. VII debba emendarsi in Leg. XVI1, apparendo da altre lapidi che in quell'età delle due legioni settime la Gemina o Galbiana era di guarnigione nella Spagna Tarragonese, e la Claudia nella Mesia Superiore. Stando adunque nella Siria quella legione avrà dovuto necessariamente seguire le parti di Pescennio, con che sarà resa ragione del perchè non si trovi fra quelle che aderirono a Settimio Severo ricordate nelle medaglie impresse sul principio del suo impero5, come sarà probabilissimo, che restasse distrutta quando per la prigionia di Valeriano mancò la dominazione romana in Oriente, e perciò non comparisca nè meno sulle monete di Gallieno 6.

LOGISTE-SYRIAE. Dal Pancirolo e da altri, fra i quali non è da tacersi il Mazocchi\*, ma in ultimo dal Marini\* è gii stato notato de colla denominazione di legista (20707iis) i Greci significavano lo stesso ufficio, di cui ho parlato poco fa, e che dai Latini chiamavasi curator rei publicae, o curator civitata. Le lapidi elleniche ridondano di memorio di questi logisti, ma convien confessare che loro non attribuiscono se non che l'amministrazione di una o di più separate città, e

commis la même erreur, qu'il a du reste rétractée dans les addenda du même re-

- cueil, tom. HI, p. 1181. L. RENIER. j
  - 1 Iscriz, Alb. p. 51.
  - <sup>3</sup> [Pag. 186, Wessel, ]
- 1 [Cette conjecture n'est pas admissible;
  nous avons plusieurs inscriptions d'Alep et
  de Khorgos, qui mentionnent des soldats

de la légion VII; voy. Corp. inser. Lat. n. 199.

- 194, 195. Tu. Monusex.]

  \* Eckhel, D. N. V. tom. VII., p. 168.
- <sup>6</sup> Eckhel, D. N. V. tom. VII, p. 4o3. [Borghesi a retiré depuis cette conjecture. dans son mémoire Salle iscrizioni romane del Reno, p. 165, \*4o. L. RENIEN.]
  <sup>9</sup> De Kalend, Neep.
  - \* Fr. Areal. p. 786.

che malgrado le mie ricerche mi è nuova del tutto la logistia di un' intera provincia. Solo qualche cosa di simile ci aveva offerto il Grutero 1 col CVRator REGionis TRANSPADanae nel marmo di C. Luxilio, che ho più volte citato, ma quello fu un errore giustamente corretto in IVRidicus dall' Olivieri 2. Peraltro se in Occidente non si ha alcun indizio di così estese curatele, nè si concepisce nè meno come potessero aver luogo, in Oriente al contrario si conosce un'istituzione, a cui è permesso di applicare l'ufficio esercitato da Burbuleio, Intendo parlare del commune, xorròr, della provincia, così noto sulle medaglie, e di cui hanno ampiamente trattato lo Spanemio se l' Eckhel s, ossia delle adunanze in cui, anche dopo essere state sottomesse all'impero, le città delle provincie specialmente asiatiche continuarono a convenire per trattarvi dei loro affari interni, delle legazioni da spedirsi agli Augusti, dell'elezione dei sacerdoti, e specialmente delle feste, dei sacrificii e dei giuochi, che in comune si celebravano<sup>5</sup>. Se dunque ebbero delle spese provinciali, ed anzi non picciole, perchè è noto il lusso dei Greci nei loro giuochi, e notissimo fra gli altri dai nummi di Siria è il certamen sacrum, periodonicum, oecumenicum, iselasticum 6, avranno avuto necessariamente delle entrate ed una cassa comune, e per conseguenza anche un logista comune : dallo stesso suo nome, e dalle cose raccolte dagli autori, che ho citati da principio, assai apparendo, che la cura

Pag. 433, 1.

Mem. Peaser, n. xxxx; [GC 0-th], n. 34.3.— Depuis, dean interription greeques, découverée à Ancyre par Hamilton (Ceps, inter. Gr. n. 46.35 et 40.35), et une interription latine de Constantine (Faser vander Edgérie, n. 18 vs.; Hensen, n. 6.183), ont permis à Benghoui de reconnaître la vériant antare des functions du legitais Syriane, et de démonstrer que ces functions édoient les mêmes que cebte qui sont indiquées dans demises que cebte qui sont indiquées dans destinations de la constantine de la constantine de destinations de la constantine de la constantine de destinations de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de service de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la constantine de la con

Ballett, dell'Instit, di corrisp. arch, di Roma, 1843, p. 196 et suiv. L. Besten,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De usu et praest, num, tom, 1, p. 655.

<sup>6</sup> D. N. V. tom, IV, p. 430.

<sup>[</sup>Les dietes provinciales, concilis on communis, n'étaient pas particulières aux provinces de D'orient; il yen avait assis en Engagne, dans la Gaule, dans la Darie, où fon trouve le nom de Concilina grove. Decisrum rimm, et même en Italie; voy, mon article sur une innerption de Chini; Amadi dell' Inait, di corrigo, erch di Reme, 1863. p. 85 et suiv. W. Herzars.]

<sup>\*</sup> Eckhel, D. N. V. tom. IV, p. 443.

principale del logista fu quella appunto di riscuotere e di amministrare le rendite che gli erano affidate. Ora la Siria ebbe certamente il suo commune, cognito essendo il KOINON CYPIAC sulle medaglie di Traiano, di Domna e di Caracalla : onde niuna meraviglia che debba esservi stato eziandio il logista Syriae. Consta di più che quella provincia ebbe realmente delle rendite proprie che si erogavano appunto nelle spese dei pubblici giuochi : imperocchè le conservava ancora ai tempi dell'imperatore Teodosio, il quale nell'anno di Cristo 393 scrisse al prefetto Aureliano : - Si quid Syriarchiae a senatoriis possessionibus annua conlatione confertur, jubemus aboleri 1, - colla qual legge se ne hanno da confrontare altre due2, consultando le dotte note del Gottofredo. Ora queste sono l'entrate, che opino facessero parte dell'amministrazione del logista, benchè da quella legge ne apparisca commessa la cura alla Siriarchia. lo non confonderò il Siriarca col logista, perchè il primo di essi, come suona il suo nome, e come si trae dal suo confronto col tanto più noto Asiarca3, col Liciarca, col Bitinarca, col Galatarca, col Cappadocarca e simili, dovette essere in origine il supremo sacerdote della Siria, com' era l'Agonoteta, o sia il direttore delle feste e dei giuochi. Ma parmi naturalissimo, che dopo il progresso della fede cristiana essendo venute meno le sue religiose funzioni, dai due impieghi se ne formasse uno solo tutto profano, incaricato tanto dell' amministrazione quanto dell' erogazione dei pubblici denari disposti pel divertimento del popolo. Certo che dopo le tante leggi promulgate contro i gentili, e segnatamente dopo quelle del 3914, con cui fu tolto affatto il culto degl' idoli, la Siriarchia riconosciuta tuttora dall'imperatore non poteva più essere come da principio un sacerdozio pagano. Quantunque abbia avuto motivo di sospettare di sopra, che i senatori potessero esercitare le funzioni di curatori delle città anche da lontano, tengo tuttavia per fermo, che Burbuleio adempisse in persona a quelle di logista, mentr' era nella Siria in qualità di legato

11, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Theod. lib. VI., tit. III., leg. 1.
<sup>2</sup> Cod. Throd. lib. Xtt. tit. 1., leg. 103. e
lib. XV. til. 1v. leg. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eckhel, D: N. V. tom. IV, p. 207. <sup>5</sup> Cod. Theod. lib. XVI, tit. x, leg. 10.

della legione XVI. Auche un maruno di Efeo riportato con più o meno scorrezioni dal Muratori', dall' Hesselio', dal Pococke', e dalle Novelle letterarie Fiorentine', ci mostra in Lucceo Torquato nello stesso tempo un φεΣΕΒΕΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙσίρατηΓΟΝ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟ-ΓΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.

PROCOS SICIL. La sortizione della provincia senatoria, che essendo stato pretore doveva al tempo deliito legittimamente toccargli, fu secondo ogni apparenza la ragione del ritorno di Burbuleio dalla Siria per venire a governare con autorità proconsolare la Sicilia, ch' era appunto una delle provincie pertinenti al senato. Nella mia memoria sopra Salvio Liberale esnosi 5, che quantunque per istituzione di Augusto chi cra stato console o pretore non fosse ampuesso a trarre a sorte la corrispondente provincia se non dopo scorso un guinguennio dall' esercitata magistratura, l' esperienza però ci mostrava, che da Tiberio in poi quest' intervallo superò generalmente il decennio. Ilo sempre più motivo di persistere in una tale osservazione; ma viceversa debbo pentirmi di un sospetto, che ivi pure avanzai, cioè che i pretori, i quali ricevevano il consolato prima che giungesse il turno della loro provincia, pel fatto istesso della loro promozione perdessero il diritto di più conseguirla, giacchè veniva in essi commutato nell'altro di aver poi la provincia consolare. Il motivo di così giudicare proveniva dal non essermi riuscito di rinvenire nè presso gli scrittori, nè in tanta moltitudine d'iscrizioni alcun esempio, da cui si mostrasse senza dubbiezza che un consolare avesse dopo i fasci amministrato una provincia pretoria. Imperocchè quello di Giulio Avito avolo dell' imperatore Elagabalo, che dono i governi dell'Asia e della Mesonotamia ebbe da Caracalla il proconsolato di Cipro\*, non era punto concludente, ciò essendo accaduto certamente extra ordinem, se ottenne la provincia pre-

Pag. 590, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Append, ad praefat, Gudii, n. 34.

inppendiction p

Pag. 35, 6.

Ann. 1757, p. 750. Voyez Corpus inser. Grace. n. 3767, et l'article de M. Uen-

zen, sur les curateurs des cités. Annah dell' Instit. di corrispond. archeol. di Roma, 1851. p. 96. L. Banta.

<sup>1 [</sup>Voyez plus haul, tome llt. p. 191.]

Dion. lib. LAXVIII. c. xxx.

toria di Cipro dopo la consolare dell' Asia. L'esempio però esisteva chiarissimo nella lanide di Cornuto Tertullo, che ho riportata suneriormente' parlando della questura di Burbuleio, ed io debbo confessare di non averlo allora saputo vedere, perchè preoccupato dalle false dottrine del Marini intorno a quella iscrizione. Ma dietro il lume che si è diffuso sopra di lei pel confronto che ne lio fatto colla lettera Pliniana, rimane evidente che in seguito del consolato egli chbe primieramente dalla libera collazione dell'imperatore l'Aquitania e la Bitinia, e quindi pel dritto di sortizione la Gallia Narbonese toccatagli come nomo pretorio, e l'Asia infine pervenutagli come consolare. Ora poi aggiungerò che in grazia della seconda base di A. Giulio Quadrato dataei dal Dallaway2, in eui i suoi uffici sono più regolarmente disposti che nell'altra del Muratori 3, si è conosciuto che anch' egli ebbe il proconsolato di Creta e della Cirenaica dopo la legazione consolare della Cappadocia. Così pure l'elogio PRAESIDI INTEGERRIMO, che i Nemausensi attribuiseono a L. Ranio Optato nella sua nuova iscrizione riferita anch' essa poeo fa 1, darà grande argomento per credere, ehe attualmente li governasse, e ehe pereiò il suo proconsolato della Narbonese sia posteriore ai suoi fasci non taciuti in quella pietra. Per rendere dunque ragione della rarità degli esempi, eh'io ricercava, invece di ricorrere ad una cessazione di dritto, converrà dire che in parte proviene dall'ineertezza, in cui ci lascia la frequente eollocazione del titolo di console da principio, per cui ignoriamo se cronologicamente si abbia da anteporre, o da posporre al proconsolato pretorio, come avviene nei marmi di C. Oppio Sabino<sup>5</sup>, di C. Giavoleno Calvino Scuppidio Vero , di P. Elio Coerano e di altri parecehi. Ma per un'altra parte questa scarsezza deve nascere dalle variazioni, ebe in appresso furono portate al sistema di Augusto. Imperocehè Dione

<sup>[</sup> Voyez plus haut, p. 117.] 1 Reise in die Levante, p. 364. [Corp. inser. Gr. n. 3539, voy. plus haut, tome II, p. 15,]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pag. 317, 1. [Corp. inser. Gr. n. 3548;

voy. plus haul, tome ll, p. 14.]

Voyez plus haut, p. 133.

<sup>6</sup> Orelli, n. 33o6. \* Marini, Fr. Arval. p. 331, not. 18.

Orelti, n. 2759.

<sup>&#</sup>x27; Marini, Fr. Arval. tav. LX e p. 779.

147

P. 65

dopo averci detto che per un tempo tutti quelli che ne avevano il gius, quantunque fossero in maggior numero delle provincie da darsi, concorrevano a tirare la loro sorte, ci avvisa poi che pei disordini occorsi cominciò a meschiarsene l'imperatore, il quale «jubet tot viros, "quot sunt provinciae, eosque quos voluerit sortem inire!. " Il che nosto, è ben naturale che i principi escludessero dalla sortizione pretoria quei consolari, dell'opera dei quali abbisognavano per la condotta degli eserciti, pel governo delle loro provincie, e per altri più importanti affari, onde così avvenga che i più illustri personaggi non ne abbiano partecipato se non che di rado. Tutto ciò sia detto per ritrattare un mio errore, non perchè molto giovi al nostro proposito. Imperocchè Burbuleio ebbe certamente la Sicilia innanzi di esser console, siccome si dimostra dal suo successivo passaggio alla prefettura dell' erario, che fu un officio proprio anch' esso dei pretori, siccome or ora vedremo. Bensi trarrò da questo una gravissima ragione per giudicare, ch'egli stentasse non poco per salire al massimo degli onori, se un decennio per lo meno s'interpose fra la sua pretura e la carica di cui ragioniamo. Del resto la storia della Sicilia è in questi tempi così oscura che poco si guadagna dalla presente scoperta per illustrarla, non conoscendosi durante il lungo impero di Adriano se non un altro solo dei suoi proconsoli nella persona di Q. Cecilio Marcello 2.

PRAEF-ÁER-SAT. I embiamenti occorsi nell' amministrazione del pubblico tessoro, dopo che Giulio Cessar l'ebbe tolta ai questorii per confidaria nel 708 a due prefetti dell'ordine pretorio-i, ci vengono sugosamente narrati da Tacito ': «Varie habita et saepe immutata ejus rei forma. Nam Augustus permisisi senatui deligere praefectos, doner ambitus suffisiorum asspecto sorte ducebantur en unmero preneforum qui pracessent. Neque id diu mansit, quia sors decerabat ad parum «idoneos. Tune Claudius quaestores rursum imposuit, iisque en metu offensionum segmius consulerent, extra ordinem honores permisti. Sed

Lib. Lill, c. xiv. [ Ισαρίθμους τε γάρ τοῖς έθνεσι καὶ obs άν ἐθελήση κληρούσθαι κελεύει.]

<sup>&#</sup>x27; Grut. p. 1025, 8. [Oretli, n. 3179.]
' Dion. lib. XLM, c. xLv e xLvm.

<sup>4</sup> Annal. lib. Xttt, c. xxix.

« decrat robur actatis enni primini magistratum capessentibus. Igitur «Nero praetura perfunctos experientia probatos delegit.» Con lui si accorda Dione, dal quale impariamo, che da prima Augusto ordinò nel 726 che i prefetti da trarsi dal ceto pretorio e da cambiarsi ogni anno fossero due", e che poi nel 731 avendo ridotto il numero dei pretori a dieci, volle che due di loro fossero annualmente addetti all' erario2. Una bella lapide del Grutero3 ci ha serbato memoria di una coppia di questi magistrati, di cui uno è l'avo dell'imperatore Ottone, i quali si denominavano praetores aerarii\*, o praetores ad aerarium 3. Lo stesso Dione così poi racconta la mutazione operata da Claudio nel 7976: \* Praetores, qui pecnniae publicae administrandae praefuissent, "abrogavit, quaestoribus eo munere, ut antiquitus institutum fuerat, mandato, sed ut duo iidem ad triennium toti ei negotio praeessent, - atque horum alii statim praetores deinde creabantur, alii salarium acrcipiebant, pro eo ac visi fuissent suum munus obiisse. » Niuno però si è accorto, che tutto ciò viene egregiamente confermato dal seguente frammento di sicuro e facil ristauro, spettante al padre di Domizia Decidiana moglie del celebre Giulio Agricola\*, come ben vide il Ruperto\*:

> 1 · doMITIO · T · F · VEL · DECIDIO iii · VIRO · CAPITALI adlecTO · A · TI · CLAVDIO · CAESARE augusTO · GERMANICO · QVI · PRIMVs quaesTOR · PER · TRIENNIVM · CITRA ordineM . PRAEESSET . AERARIO . SATVRNI PRAETORI

- 1 Lib. Lill , c. 16.
- 1 Lib. Lllt. c. xxxn. ' Pag. 200, 4. [ ttenzen, n. 6455.]
- ' Murat. p. 728, 1 [ttenzen, n. 6450]; Fabretti, p. 171. n. 316. [Orelli, n. 3128.]
- ' Grut, p. 45a, 5. [Orelli, n. 723.] Lib. LX, c. xxiv. Kal rois o'iparnγούς τούς έπε της διορρίστων καταλύσας
- τημίσιε αύτην κατά το άρχαϊον ἐπέτρεψεν

ούν ώσθε και έτησίους σθάς, όπερ έπι τε έκείτων πρότερον και έπι τῶν σΊρατηγῶν μετά ταύτα έγίγνετο, άρχειν, άλλ' οἱ δύο οί πύτοι τρία όλα έτη πύτην διώπουν, και οί μεν σίρατηγίας εύθύς έλάμδανου, οί δέ και μισθόν έθερος, όπως ποτέ καὶ έδοξαν άρξαι.

- ' Grut. p. 1103, s. [Hensen, n. 6456.] \* Tacit, Apric, c. vi.
- \* Epist. XXXIV ad Reinesium, p. 215.

La restituzione del primitivo sistema di Augusto fatta da Nerone seguì per fede di Tacito 1 nell' anno 809, e i nuovi magistrati presero il titolo di prefetti dell'erario di Saturno per distingnersi dai prefetti dell' erario militare, istituiti nell' intervallo in cui il primo era amministrato dai pretori. M. Aurelio crebbe alle loro incombenze quella di tenere il registro delle nascite dei figli ingenui<sup>2</sup>, la quale conservarono eziandio allorchè naeque Gordiano Africano ginniore 3, avendo essi durato fino alla declinazione dell'impero, quando crano già sorti i correttori delle provincie d'Italia, siccome costa dalla base di Giulio Eubulida, che ho veduta nel palazzo comunale di Terni '. Secondo il costume antico essi continuarono ad esser due, e tanti crano ai tempi di Plinio giuniore, da cui si ricava che nell'850 lo furono Vezzio Proculo e Publicio Certo 3, e che poco dopo lo fu egli medesimo instente con Cornuto Tertullo 6. Non sembra da dubitarsi che rimanesse in vigore la disposizione di Claudio che aveva estesa la durata delle loro funzioni a tre anni, attestando lo stesso Plinio 1, ch' egli e il collega non avevano ancor compito il biennio quando fu loro concesso il consolato; che l'ebbero prima di aver ricevuto i successori e innanzi che scadesse la fine della loro amministrazione. Dal che se ne deduce, che il termine n' era stabilito, restando tuttavolta libero al principe di accorciarlo, sia col promoverli in premio, sia col dimetterli in pena, come conosciamo essere avvenuto a Publicio Certo\*. Intanto può affermarsi con sieurezza, che secondo l'antica istituzione questa carica fu data sempre ad nomini pretorii non mai a consolari, benchè ordinariamente fosse l'ultimo gradino per giungere a quella dignità. Ciò ' risulta non tanto dall'esempio dei citati Plinio, Tertullo e Vezzio Proculo, i quali da questa prefettura salirono al consolato, quanto dalla consonante testimonianza dei marmi. Abbiamo da essi Q. Asconio

Annal, lib, XIII. c. xux.

<sup>1</sup> Capitol. in Marco, c. 11.

<sup>2</sup> Capitol, in Gord, c. 1v.

<sup>6</sup> Grot. p. 412, 1.

<sup>6</sup> Lib. IX, ep. xur.

<sup>&#</sup>x27; Lib, V, ep. 11.

<sup>7</sup> Panegyr. c. xci.

Plin. lib. 13, ep. xm. Voyez plus haut. tome ill, p. 195, note 3.

Gabinio Modesto 1 e Q. Mamilio Capitolino 2, ch' erano già prefetti, ma non consoli ancora, mentre tutti gli altri, dei quali si fa memoria sulle lapidi, conseguirono poscia quella somma dignità. Fra questi senza interposizione vi giunsero direttamente A. Egnazio Proculo3, L. Cestio Gallo 1, L. Aurelio Gallo 5, M. Servilio Fabiano Massimo 6. Sesto Pedio Hirruto 7, O. Licinio Modestino Labeone 8; e non dubiteremo che altrettanto facessero un ignoto, ch' io terrò in seguito pel Giulio Severo 9 legato della Brettagna di Dione, e i due P. Tullio Varrone10 e L. Dasumio Tullio Tusco provenuti dalle scoperte di Tarquinia11, essendo che si veggono subito dopo promossi ad uffici ipatici, cioè ad una delle legazioni della Germania, o alla cura del Tevere, il che prova che nel frammentre ricevettero i fasci. Siamo incerti se altrettanto facessero P. Plozio Romano18, che fu poscia legato dell' Arabia, perchè ignoriamo se quella nuova provincia fosse consolare o pretoria 13 : P. Mummio Sisenna Rutiliano 14, quindi prefetto dell' Emilia e degli alimenti, essendosi già conosciuto che la tutela delle strade fu data ad nomini tanto pretorii, quanto consolari: L. Albinio Saturnino 15 proconsole dell' Acaia, e il sopra riferito L. Coelio Festo 16 proconsole della Bitinia, atteso che, siccome si è detto, il proconsolato pretorio potè aversi così prima, come dopo i fasci : infine C. Popilio Caro Pedone 17

<sup>1</sup> Maffei, Mus. Veron. p. 116, 4.

<sup>1</sup> Murat. p. 716, 5. [Hobner, Monatebericht, der K. Akademie zu Berlin, 1861,

p. 899.] ' God, p. 122, 4.

<sup>4</sup> Gud. p. 120. 3. [ Mommsen , I. N. 3537.

<sup>4</sup> Grut. p. 1091, 8. \* Kellermann , Vigil, Ross. n. 248.

Bullett, dell' Instit, di corr, arch, di Roma, 1833. p. 64. [Henzen, n. 6489.] Biccy, Storia d'Albano, p. 103. [Hen-

zen, n. 601a. 1 <sup>9</sup> Archeologia della Società degli Antiquari di Londre, tom. III., p. 344. [Voy. plus

loin. p. 169.

<sup>&</sup>quot; Kellermann, Vigil. Rom. n. 250. [Henzen, n. 6497.

<sup>&</sup>quot; Kellermann, Vigil. Rom. n. 259. Henzen, n. 6051.

<sup>10</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 411, n. 353. [Orelli, n. 3044.]

<sup>13 [</sup>Gette question a été décidée depuis par la publication d'une inscription relative à un légat de cette province, qui n'avait pas été consul; voyez plus loin le mémoire Sulle iscrizioni del Reno, p. 171, 46. W. HENZES.]

<sup>&</sup>quot; Orelli, n. 3933. [Henzen, n. 6499.] 13 Murat. p. 365, 1, [Mommsen, I. N. 4033.]

<sup>14 [</sup>Voyez plus hant, p. 198.]

e M. Cuzio Prisco Giulio Celso<sup>1</sup>, che al pari del nostro Barbuleio dopo la prefettura dell' erario furono curatori delle opere pubbliche, trovandosi la medesima varietà nella collazione del secondo di quegli uffici, siccome vedremo nel paragrafo susseguente. All' opposto le stesse loro lapidi attestano, che i prefetti L. Punisulano Vettoniano<sup>2</sup> e M. Giuvenio Secondo<sup>3</sup> innanzi di assidersi sulla maggiore curile devettero passare per un' altra trafia, cio è pel curatorato dell' Emitia il primo, per un ignoto proconsolato e per la legazione dell' Aquitania il secondo. Dalle quali cose fin qui discorse se ne rizaverà adunque, che la prefettura dell' erario metera regolarmente, ma non sempre-sulle soglie del consolato, e che Burbuleio non l' avesa certamente conseguito ancura allorché occupara questa cariro.

CVR · OPER · LOCOR · Q · PVBLIC . Dal passo di Suetonio riferito quando si è parlato dei curatori delle strade abbiamo già appreso, che anche la cura delle opere pubbliche fu uno dei nuovi uffici istituiti da Augusto, dopo che fu da lui trascurata la censura, a cui prima apparteneva. Le lapidi ci mostrano, che di due persone al pari della prefettura dell'erario componevasi questo magistrato, di cui hanno trattato particolarmente il Reinesio e Monsig. della Torre . Nasce però il dubbio, se i curatori delle opere pubbliche siano sempre stati la stessa cosa coi curatori dei pubblici luoghi, i secondi dei quali non si avranno però mai da confondere coi CVRATORES·LOCO-RVM·PVBLICORVM·IVDICANDORVM, come saviamente fu avvertito dal Marini7. Nell'illustrare pochi anni sono due tessere gladiatorie nel Giornale Arcadico\* io raccolsi e dissi quel poco che si sapeva di questi ultimi, mostrando che formarono una magistratura passaggiera istituita come sembra da Tiberio, e terminata presso a poco con lui, composta di un consolare e di quattro senatori, incaricati di ri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marst. p. 320. 1.

<sup>\*</sup> Giornale di Piea, tom. III., p. 1931. [Heusen, n. 5431, Voy. plus haut, tom. III., p. 73.]

Orelli, p. 4910.

<sup>......</sup> 

Voy. plus bant, p. 128 et suiv.]
Syntogen. p. 571.

Mon. vet. Antii, c. vii e viii. Fr. Arvol. p. 773.

<sup>\* [</sup>Voy. plus haut, tom. III. p. 363 et suiv.]

vendicare i siti pubblici usurpati dai privati, di determinarne i giusti confini, e di giudicare delle controversie da ciò dipendenti. Le incombenze degli altri vengono schiarite dal CVR · sartorVM · TECTO-RVM · OPERVM · PVBL del Grutero 1, a cui rispondono due testimonianze benchè anteriori, una di Cicerone \*, «Sarta tecta aedium "sacrarum, locorumque communium tueri, " l'altra di Livio": "Cen-« sor, cui sarta tecta exigere sacris publicis et loca tuenda more ma-« jorum traditum est.» Non so infatti, che alcuno si sia mai avvisato di negare che la cura delle fabbriche sacre, e quella dei luoghi pubblici abbiano proseguito a restar commesse in Roma ad una medesima podestà anche dopo le innovazioni di Augusto. È vero che da una parte Mecio Bufo si chiania puramente CVRAT · AEDIVM in un marmo del Grutero i, il quale io ho molto più corretto dalle schede del Manuzio : che CVRATOR · AEDIVM · SACRARVM s' intitolano senza più Ti. Allieno Sicinio Quinziano 6, M. Servilio Fabiano Massimo 5 e C. Giulio Aspro 1: che Velio Fido dice soltanto di se CVM · AB · AEDIBVS · ESSEM °, e che viceversa Novellio Attico si contenta di nominarsi CVR · LOC · PVBL 10. Ma tuttavia non può contraddirsi. che tanto i tempii, quanto i pubblici luoghi fossero affidati da Augusto ad un medesimo magistrato, trovandosi che Q. Vario Gemino fu

<sup>1</sup> Pag. \$11. 1. [Sans nier que ce titre puisse servir à faire connaître les attributions de ces magistrats, nous devons cependant faire remarquer que Flavius Germanus, qui est mentionné dans cette inscription, n'était pas nn des curateurs sénatoriaux dont il est ici question : il avait au contraire parcouru la carrière des fonctions équestres, et, quoiqu'il ne semble pas qu'on puisse supposer un défaut de la pierre avant le titre CVR, an lieu duquel on aimerait mieux lire SVB-CVR (cf. tlenzen, n. 6513), il parett cependant probable que son emploi était subordonné à celui des curatores dont traile ici Borghesi, W. HEYEY.]

<sup>1</sup> Ad Fam. lib. XIII, ep. xt.

<sup>3</sup> Lib, XLII, c. m.

<sup>\*</sup> Pag. 1000, 12, Orelli, n. 875, ]

<sup>1 [</sup>Les schedae de Manuce, citées ici par Borghesi, sont celles du Cod. Vat. 5937. Ce sont les scules qui donnent (fol. 151) le vrai nom de Maccius Rufus, W. HENZEN.

<sup>4</sup> Grut. p. 198, 3.

<sup>&#</sup>x27; Kellermann, Figil. Rom. n. 248, Orelli. n. 2274.]

Marini, Fr. Areal. p. 785. | Orelli, n. ±367 == 3661.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> Grut. p. 607, 1. [Orelli, n. 6370.]

<sup>10</sup> Mural. p. 750. g. [Henzen. n. 6553.]

P. 51.

sotto di lui CVRATOR · AEDIVM · SACR · MONVMENTOR · QVE · PVBLIC · TVENDORVM 1, che alla fine dell'impero Neroniano Cn. Pinario Cornelio Clemente fu parimenti curator aedium SACRARVM·LOCORVMQ·PVBL2, e che la medesima intitolazione assumevano ai giorni di Antonino Pio, e precisamente nell'anno Varroniano 903, i due curatori Salvio Giuliano e Popilio Pedone 3. All' opposto il Marini<sup>4</sup>, dopo avere accuratamente additato in che differenziavano i luoghi pubblici dalle opere pubbliche, mostrò di credere che fosse separata la loro rispettiva tutela, avendo fatto le meraviglie nel trovarla riunita ai tempi di Adriano in P. Metilio Secondo Ponziano, che si dice CVRATOR · OPERVM · LOCO-RVMQ PVBLIC3. Ma quest' esempio non sarà più solo, accrescendosi ora sotto il medesimo impero quello del nostro Burbuleio, ed un altro avendone somministrato M. Claudio Frontone, che fiorì ai giorni di M. Aurelio 6. Per la qual cosa taluno potrebbe sospettare, che un' innovazione fosse accaduta sotto Adriano, e ch'ella fosse consistita in questo, ch'egli avesse staccato la cura dei pubblici luoghi da quella delle fabbriche sacre per unirla all'altra delle opere pubbliche. E certamente dovrei confessare ch'io non conosco altro esempio di chi siasi chiamato curator aedium sacrarum et operum publicorum, se non nel seguente frammento communicatomi dal ch. professore Bertologi, il quale però essendo stato trovato a Sarzana7 dovrà piutlosto riferirsi ad un ufficio municipale, e quindi non farebbe alcuna prova per Roma:

## ..... IBORIO · PROCVLO curat · aedium · saCRARVM · ET · OPERVM publicor.

- Marini, Frat. Areal. p. 53, Orelli, n. 3109; Mommsen, I. N. 5471.1
- ' Grut. p. 451, 6; Cavedoni, Dichiarazione di un diploma militare, p. 16. [Henzen, n. 5427.1
  - <sup>3</sup> Marini, Fr. Arrel. p. 220.
  - \* Fr. Areal. p. 771.
  - 5 [Orelli, n. 3382.]

- 4 Férussac. Bulletin des sciences, 1824. sect. VII., tom. I., p. 299. [Henzen., n. 5479.]
- 1 [Voy. Bertoloni, Giornale Ligustico di science, lett. ed arti, ann. III, fasc. VI, nov. et dec. 1829, p. 551-554; et la lettre de Borghesi au marquis Antaldi, ibid. p. 554-564. Fn. Reccm.]

P. 5s.

Ma se per questa parte tacciono i marmi, supplisce al bisogno Suetonio. Scrive egli che l'imperatore Vitellio dopo il proconsolato dell' Africa amministrò la cura delle opere pubbliche e che in questo uflizio urbano e dona atque ornamenta templorum surripuisse et commutasse - quaedam ferebatur, proque auro et argento stannum et auricalchum « supposuisse, » Se in tal carica potè egli derubare i tempii, avrà dunque avuto la cura tanto di essi, quanto dell'opere pubbliche e quindi queste due incombenze saranno state unite fino dai tempi di Nerone. Lo che essendo, conosceremo bene come sotto l'impero di Vespasiano Flavio Sabino, che s' intitola curatore delle seconde designasse il luogo per la costruzione di un tempio2, e lo stesso facessero più tardi per quello della Dea Opi e di Saturno gli altri curatori L. Munazio Vero e C. Terenzio Felice 3. Infine ogni controversia viene rimossa dal parallelo della lapide del Marini\*, in cui Popilio Pedone si chiama CVR: AEDIVM · SACRARVM · LOCORVMOVE · PVBLICORVM. coll'altra del Grutero s, in cui viceversa si denomina CVRATOR · OPER · PVBLICOR, e meglio dall'iscrizione di un tale, di cui la frattura del marmo ci ha rapito il nome, il quale completamente s'intitola CVR · AED · SACR · OPER · LOC · PVBLIC \*. Sarà dunque , io spero, dimostrato che queste tre tutele erano veramente raccomandate ad una sola magistratura, la cui intera denominazione era quella di curatores aedium sacrarum, locorum et operum publicorum tuendorum. Ma la lunghezza di questo titolo essendo troppo aliena dalla brevità delle lapidi si senti presto il bisogno di scorciarlo col menzionare una sola, o al più due delle incombenze di quell'ufficio, il quale più comunemente forse che in altro modo fu domandato CVR · OPERVM · PVBLICORVM 7. Così l'altra carica affine, che propriamente nomi-

In Vitell, c. v.

<sup>6</sup> Grut. p. 128, 2.

Grut. p. 26, 3,

<sup>\*</sup> Fr. Arval. p. 220.

Pag. 457, 6. [Henzen, n. 6501.]

<sup>6</sup> Grut. p. 131. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grut. p. 171, 7; Murat. p. 315, 3, e p. 320, 1; Donati, p. 166, 3; Fea, Framm. di fasti, p. 83; Kellermann, Vigil. Rom. n. 259; Fabretti, Inscript. dom. p. 689. n. 110; p. 700, n. 915; p. 719, n. 331.

navasi curator alvei et riparum Tiberis et cloacarum Urbis, trovasi abbreviata ora iu CVRATOR · RIPARVM · ET · ALVEI · TIBERIS · ora in CVR · ALV · TIB · ET · CLOAC · VRB2, ora in CVRATOR · TIB · ET · RIP 3, ora infine nel semplice CVR · ALVEI · TIBERIS 3.

Collo scopo ili averne qualche argomento per istringere fra più stretti confini el'ignoti fasci di Burbuleio mi sono rivolto ad indagare se la tutela delle opere pubbliche fosse carica consolare o pretoria, ma debbo confessare, che le mie ricerche non mi hanno condotto ad alcun certo risultato. Ilo veduto bensì, ch'ella non fu mai conferita se non dopo la pretura, e spesso come promozione da altri impieghi che richiedevano anch' essi il precedente conseguimento di quella dignità, il che mostra ch' era reputata un ufficio molto onorevole. Limitandomi ai soli curatori dei quali si può ragionare con sicurezza, osservo da una parte. che dagli stessi loro marmi risulta che Q. Vario Gemino e Torquato Navellio Attico o non furono consoli; che Flavio Sabino dopo aver presieduto all'opere pubbliche sotto Vespasiano 7 ebbe i fasci al principio dell'impero di Domiziano, di cui fu collega nell' 835; e che dal confronto fra loro delle molte sue basi " ne nasce pure che C. Giulio Galerio Aspro fu curatore innanzi d'essere console nel 965. All'opposto non potrà dubitarsi, che Vitellio fosse consolare da un tempo, attestandoci Suetonio, ch' era stato prima proconsole dell' Africa. Del pari il cippo di M. Servilio Fabiano Massimo o ci mostra che dalla maggiore curule egli passò a questa carica, e quello di L. Dasumio 10 ci fa certi che l'ebbe dopo le duc legazioni consolari della Germania Superiore e della Pannonia Superiore. Infine conosciamo che Lolliano Avito 11 e

11 Donati, p. 166, 3.

<sup>1</sup> Grut. p. 197, h; Marini, Fr. Areal. p. 807. [Nommsen, I. N. 5955.]

<sup>1</sup> Aldini, Marmi Comensi, p. 109; Marini, Fr. Arral, tav. LXXII. [Orelli, n. 304a.]

<sup>1</sup> Aldini, Marmi Comenzi, p. 110. Orelli, n. 9976. | Mommsen, I. N. 2211.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marini, Fr. Areal. p. 53. [Orelli.

n. 3109; Mommsen, J. N. 5471.

<sup>4</sup> Murat, p. 750, q. | Henzen, n. 6453.|

<sup>1</sup> Grut. p. 198, 9. \* Marini, Fr. Areal, p. 784.

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 948. | Orelli. n. 9974.

<sup>14</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 259. Henzen. n. 6051.]

<sup>10.</sup> 

P. 55.

Salvio Giuliano\* curatori nell'899 e nel 903 erano stati consoli ordinari due anui prima, nell'897 e nel 901. Dal che se ne trace che per questa carica a differenza di altre uon si chbe alcuna regola fissa; che a beneplacito degl'imperatori fu data indistintamente tanto a provetti pretoriri, quanto a consolari novelli; e che perciò ella uon può somministrare alcun dato sicuro sulla precedente o susseguente consecuzione de'fasci.

LEG · EIVSDEM (Antonini Pii) ET · DIVI · HADRIAN · PRO · PR · PROV · CAPPAD. Ecco un uflicio alla fine, che Burbuleio non potè occupare sicuramente se non dopo di essere stato console. Lasciando da banda quello che risguarda la Cappadocia dal punto in cui fu ridotta da Tiberio sotto il dominio romano, e fineliè fu amministrata da un cavaliere, su di che ponno consultarsi il Marini<sup>2</sup> e le Memorie dell' Accademia delle iscrizioni e delle belle lettere di Parigi<sup>3</sup>, a me hasterà di notare quando divenne provincia consolare. Ciò successe per testimonianza di Suetonio 4 ai tempi di Vespasiano, il quale « Cappae dociae propter assiduos barbarorum incursus legiones addidit, consularemque rectorem imposuit pro equite Romano. hafatti Tacito scrive all'anno 8295 : « Quidquid provinciarum adluitur mari, Asia ratque Achaia tenus, quantumque introrsus in Pontum et Armeniam " natescit, juravere : sed mermes legati regebant, nondum additis Cap-« padociae legionilius. » Perchè poi alla maggior dignità del governatore corrispondesse eziandio l'amniezza della provincia, ne furono anche dilatati i confini, all'antico regno di Archelao essendosi aggiunta la Galazia, siccome fu dottamente avvertito dall' Eckhel\*. Nè potrà dubitarsi che le spettasse eziandio una porzione del Ponto, e quello specialmente che appunto vien chiamato Cappadocieo da Tolomeo, costando da Arriano ', che Trapezunte era soggetta alla sua giurisdizione. Il che doveva hen sapersi da quel famoso filosofo non meno che

Marini, Fr. Areal. p. 220. Hist. tib. II, c. LXXXI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fr. Arval. p. 739.

<sup>\*</sup> Tom. XL, p. 194 e 137.

<sup>1</sup> In Vespas, c. vm.

<sup>\*</sup> D. N. V. tom. III, p. 190.

Perinl, Ponti Euxini.

istorico, essendo egli stato legato di quella provincia sicuramente dopo il suo consolato, del quale siamo assicurati dalla testimonianza di Suida1, e di cui opino col Marini2, che si faccia memoria in questi due tegoli editi dal Fabretti3:

SEVERO ET ARRIANO COS·EX FIGL DOM DOMIT

EX-F-IVL-STEP G O D PAED-L VP-SEVERO ET ARRIAN COS

Il secondo, ch' io ho veduto integro nel Vaticano, fu lavorato da Peduceo Lupulo nelle fornaci Geniane di Giulio Stefano. Il primo usci dalle figuline di Domizia di Domiziano, che il Fabretti credè la moglie dell'imperatore di questo nome. Ma quei tegoli non sono così antichi, nè la donna ch'essi ricordano è l'imperatrice, ma bensì una ricca matrona romana mentovata in parecchie iscrizioni a, le cui officine furono molto operose nell'anno 876 s, e ch'erano aperte tuttavia nell' anno 8796. Egualmente C. Giulio Stefano si ricorda nei mattoni degli anni 8767, 8781, 880° e 88310, mentre Peduceo Lupulo è un figulo già conosciuto per l'opera che prestò a Domizia Lucilla madre dell' imperatore M. Aurelio 11, ed a Rodino servo di Cesare 12. È dunque addimostrato che questo latercolo consolare ignoto ai fasti spetta onninamente all'impero di Adriano, ed io seguiterei a restare unito al Marini anche quando pensa, che nell' anno 873, il quale ebbe per consoli ordinari Catilio Severo ed Aurelio Fulvo, che fu poi l'imperatore Antonino Pio, Arriano fosse a Fulvo sostituito, se non mi facesse

<sup>1</sup> S. v. Appearor.

<sup>1</sup> Nella sua opera inedita sulle figuline. esistente nella Bibliot. Vaticana,

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 510. n. 147 e 148.

<sup>&#</sup>x27; Grut. p. 979, 7; Murat. p. 979, 9; Fabretti, Inscr. dom. p. q, n. 35.

<sup>5</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 512, n. 163; Murat. p. 322, 16; Vermiglioli. Iscriz.

Persyr. tom. II, p. 598, n. 31 et 32; Fea. Framm. di fasti, p. 16, B. 19.

<sup>\*</sup> Fea, Frammenti di fasti, p. 16, n. 13. ' Spreti, Iscriz. Rovens. tom. II., part. II.

p. 221, n. h.

<sup>1</sup> Fea, Framm. di fasti, p. 16, n. 21. \* Fea, Framm. di fasti, p. 17, n. 06.

<sup>10</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 503, n. 109. 11 Bollo inedito da me veduto presso l'avvocato Fea :

EX PR DOM LVC-OPVS-DOL-OFF-PEDV-LVP

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 506, n. 105.

grave difficoltà l' osservare, che in ambedue quegli embrici manea a Severo la nota dell'iterato consolato, rhe spettò certamente a Catilio. Ond'è rhe riflettendo all' uso grandissimo che si fece in questi tempi del rognome Severo, opino piuttosto, che i consoli enunitati in quei due tegoli siano ambedue sufficiti, i quali però procedessero presso a poco cirra il tempo supposto dal Marini, o meglio alquanto più tardi, ma sicuramente avanti il 884, in cui Arriano già tenure la legazione consolare della Cappadocia. Siamo debitori di questa notizia a Dione<sup>1</sup>, il quale c'insegna, ch' egli seppe far rispettare la sua provincia dagli Abbani o sia dai Massaggit, che volvano invaderda, e, che ciò avvenne poro prima che Adriano celebrasse la dedirazione in Atene del celebre tempio di Giove Olimpio, la quale sappiamo essersi da lui fatta nell' amou tezzo dell' olimpiade CCXXVII, ond' era già seguita nella sua XVI podestà tribunizia, siccome appare dal marmo dello Spon e da altri-citati dal ch. Borerkh<sup>2</sup>.

Sono entrato in queste discussioni sopra Arriano, perchè mi sembra, che si abbia molto fondamento per rrederlo l'immediato antecessore di Burbuleio nel governo della Cappadocia. La nostra base dicendoci, ch' egli fu legato propretore in quella provincia del divo Adriano e dell'imperatore Antonino Pio, ci somministra il dato sicuro, ch'egli trovavasi al reggimento di quel paese allorchè il primo di quei principi cessò di vivere a Baia, ai 10 di fuglio dell'891, e conferma insieme ciò che del serondo ha srritto Capitolino : "Factus imperator nulli - eorum quos Hadrianus provexerat, successorem dedit, fuitque ea « constantia, ut septenis et novenis annis in provincia bonos praesides «detineret. » Burbuleio dovette essere di questo numero, perchè lo troviamo premiato di poi colla più onorifica legazione della Siria, onde per poco che si supponga protratto il governo di Arriano al di là dell'884 si vedrà che non può esservi probabilmente luogo per un altro legato intermedio. Quantunque fosse commessa alla sua vigilanza una delle parti più gelose della frontiera romana, può accertarsi non

<sup>1</sup> Lib. LXIX. c. xv. -- 1 Corp. inser. Gr. n. 331 e 349. -- 2 In Pio, c. v.

di meno ch' egli fu non occupato da cure bellicose, niuna guerra essendovi stata allora coi Parti, e circa questi tempi essendo anzi venuto a Roma Farasuiane re degl'Iberi 1. Nulla può dirsi con sicurezza di chi gli succedesse, tacendo la storia intorno i presidi della Cappadocia fino a Severiano, che fu vinto ed ucciso quando risorse la guerra Partica sul principio del regno di M. Aurelio e di L. Vero. Penso tuttavia che in questo intervallo debba collocarsi L. Emilio Caro legato anch' egli di quella provincia, il quale sarebbe ignotissimo, se di lui pure non ci restasse un titolo onorario 2, da cui null'altro ricavasi se non che ottenne le dignità maggiori dopo Traiano, essendo stato legato della legione XXX Ulpia istituita da quel principe, e governatore dell' Arabia dal medesimo aggiunta all'impero. Egli dev'essere stato contemporaneo di Burbulcio, perchè anch' egli fu tribuno della legione IX, che superiormente abbiamo creduto distrutta ai tempi di Adriano. Difatti il Gudio 3 ha giudicato che fiorisse sotto di lui, o sotto Antonino Pio; ma la sua legazione Cappadocica venendo in oggi esclusa dalla fine dell'impero del primo, ed osservando che malgrado i suoi moltiplici impieghi militari egli non conseguì giammai premii gnerreschi, cosa difficile a supporsi se avesse combattuto nelle felici spedizioni di Traiano, alle quali intervenne la legione XXX, parmi più verisimile di tenere che la sua carriera si consumasse in tempi di piena pace, e perciò piuttosto che antecessore, sia stato successore del nostro preside.

LEG · IMP · ANTONINI · AVG · PII · PRO · PR · PROV · SVRIAE · IN · QVO · HONOR · DECESSIT. Dopo che Pompeo ebbe ridotta la Siria sotto la dominazione dei Romani, fu dessa considerata come la principale delle loro provincie, così per la sua ricchezza, come per la sua importanza, siccome quella ch' era l'antemurale dell'impero contro i suoi più formidabili nemici, i Parti. Rimasta da Augusto nel fausoso partaggio col senato fu sempre data da reggersi

¹ Capitol, in Pio, c. 12. — ¹ Kellermann, Figil. Rom. n. 243. [Henzen, n. 6049.] — ¹ Nelle note al Grutero, p. 1025, 2.

ad uomini consolari, e generalmente dopo che avevano dato esperimento di se in altri governi, per cui majoribus reservata viene detta di Tacito \(^1\). Accrescinta in seguito coll' unione della Giudea, della Commagene, della Calcidene e di altri pieroli principati, durd lungo tempo sotto il freno di un solo, finele per la ribellione degli Eleri Suno ne staccò la Giudea, dandole un legato particedare uella persona di Vespasiano. In appresso i suni sucerssori, come Tiberiano, Lusio Quieto, Mazzio Turbone, Tineio Rufo, Flavio Boeto preferirono di chiamansi legati della Palestina \(^1\), o anche della Siria Palestina, siccome C. Giulio Secrez\(^1\), mentri e rettori della provincia maggiore continuarono ad intitolarsi legati della Siria semplicemente. Alla qual differenza conviene por mente per uon restare imbarzatati dal simultaneo concerso di due presidi, e per uon merarigliarsi, se si travano in quei paesi dei legati, che non erano stati consoli ancora, qual sarebbe il C. Allio Fusciano di un iscrizione tele cunte Vidua.\(^1\)

Adriano irritato dalla mordacità e dalla petulanza degli Antiochem concepi il disegno di separare dalla Siria magna la Peucia, ene tot erivitatum metropolis Antiochia direretur<sup>2</sup>, ma il Tillemont sha protato assii bette, chi ci nou condusse ad effetto il suo divismento, e che 
ai tempi del geografo Toloneo, vale a dire sotto Antonino Pio, in quel 
tratto di paese non crano ancora se non due provincie, cio è la Siria 
la Palestina. Invece che il governo della prima fosse suddiviso, troviamo 
anzi che poco dopo le fu di tutovo riunita la seconda, il che avvenno 
anzi che poco dopo le fu di tutovo riunita la seconda, il che avvenno 
appendi della di L. vero, ilmorrecche M. Auretio per tenere in freuz 
i Parti ordinò che Avidio Cassio, il quale sappiamo da altra parte essere 
stato legato della Siria, presiedesse estandio a tutta l'Asia, siccoma 
attesta Dione<sup>2</sup>. Vero è che di Tillemont ha creduto che ud testo di 
testo di testo di 
testo di testo di 
testo di ceretto del testo di 
testo di 
testo di testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di 
testo di

Agricol, c. xz.

<sup>&</sup>quot; [La Judée conserva ce nom pendant nasez longtemps (voy. mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 5533; cf. Bullett. dell' lustit. 1848, p. 27); ce fut probablement Hadrien qui lui donna celui de Palestine. W. Hextex.]

<sup>1</sup> Murat. p. 33a, 1. | Corp. inser. Grace.

n. 4019.]

Tab. XXI. n. s.

Sport. in Hadrian. c. xm.
Histoire des Empereurs, notes 22 et 23

sur Adrien.

7 Lib. LXXI, c. m.

quello storico in vece di τῆs λσίας ἀπάσης si abbia da correggere τῆς άνατολης ἀπάσης, e ragionevolmente per quanto a me pare, imperocchè se si parla di tutti i possessi, che i Romani avevano in quella parte del mondo, il fatto non è vero certamente, indubitato essendo che per tutto il tempo, in cui Avidio Cassio resse la Siria, Marzio Vero governò la Cappadocia, nella quale era successo a Stazio Prisco. E nè meno sussiste, se vogliasi intendere della provincia detta propriamente l'Asia, dalle orazioni di Aristide constando di alquanti proconsoli, che ivi nella stessa età si successero. Al contrario starà egregiamente che vi si tratti di tutto l' Oriente, sotto il qual nome generico comprendevano i Romani l'ampia regione situata tra l'Eufrate e il monte Tauro, siccome apparisce da Ammiano Marcellino 1, conoscendosi dallo stesso Dione, da Vulcazio Gallicano e da altri, che il governo di Avidio confinava coll' Egitto, e quindi accorse a reprimere la sedizione dei Bucoli, il che non avrebbe potuto fare se non avesse avuto sotto la sua giurisdizione l'intermedia Palestina. Nel medesimo stato continuavano le cose ai tempi di Commodo e di Pertinace, onde Erodiano i ci dice che Pescennio Nigro e consulatum gesserat, ac tum Syriae praecrat universae, equi honos ea tempestate multo maximus erat, quippe etiam Phoe-"nice omnisque ad Euphratem regio Nigri suberat imperio. " Analogamente Sparziano a per addimostrarci la sua severità ci racconta: «Quum apud Aegyptum ab eo limitanei milites vinum peterent, re-« spondit : Nilum habetis et vinum quaeritis? Idem Palaestinis rogau-« tibus ut eorum censitio levaretur, idcirco quod esset gravata, respon-"dit: Vos terras vestras levari censitione vultis; ego vero etiam aerem " vestrum censeri vellem. " Dal che non pure apparisce, che la Palestina gli era soggetta, ma che il suo limite giungeva fino alla bocca Pelusiaca del Nilo. Per lo che a questo breve intervallo dall'impero di M. Au-

Lib, XIV, c. vm. 5.

Lib. II, c. vn. [ H̄ν δε ὸ Νέγρος τῶν μέν προ πολλού ὑπατευσάντων καθ' ὁν δέ καιρὸν τὰ προειρημένα ἐν Ρώμη ἐπράττετο, Συρίας ὑγεῖτο πάσης. Πολλη δὲ ἦν

καί μεγίσθη άρχη τότε, του δη Φοινίκων έθνους παντός καί της μέχρις Εύθρατου γης ύπό τη Νίγρου όντων έξουσία.

<sup>3</sup> In Pescen. c. vii.

relio a quello di Pescennio, e precisamente ai tempi di Commodo, in cui la Siria Palestina tornò ad essere congiunta alla Siria propria, credo io di riferire il M. Cornelio Nigrino Curiazio Materno LEG·AVG·PR· PR · PROVINC · MOESIAE · ET · CVNC · SYRIAE d' una lapide del Muratori 1. Chi ha preteso di correggere arbitrariamente il cunctae Suriae in Coelae Suriae non si è ricordato, ch' egli egregiamente confronta coll'universae Suriae del passo superiore di Erodiano. La divisione di questa provincia in Celesiria e in Sirofenicia fu opera di Settimio Severo dono ch' ebbe vinto Pescennio non tanto per punire gli Antiocheni del favore da essi prestato al suo rivale, quanto cred'io per la politica veduta di non lasciare più in mano di un solo tutte le forze dell'Oriente, onde non si avessero da rinnovare i pericolosi esempi dello stesso Pescennio e di Avidio Cassio. Di questa separazione ci fa testimonianza Tertulliano autore contemporaneo, allorchè scrive 2: "Damascus Arabiae retro deputabatur, antequam transcripta esset in «Syrophoenicem ex distinctione Syriarum, » Ella era già seguita nella VI tribunizia podestà di Severo, ossia nell'anno 951, facendone fede le colonne migliari fuori di Sidone, nelle quali Q. Venidio Rufo con nuova denominazione viene appellato LEG · AVGG · PR · PR · PRAE-SIDEM · PROVINC · SYRIAE · PHOENIC 3. Contemporaneamente sparisce il nudo titolo di legato della Siria, e succede nell'altra provincia quello di LEG · AVGG · PR · PR · PROVINC · SYRIAE · COELAE, che sotto gli stessi imperatori Severo e Caracalla si prende dallo storico L. Mario Massimo 4, o pure alla Greca SYRIAE . COELES usato da Simonio Proculo Giuliano, che io lio creduto vivente ai tempi di Gordiano Pio5, o anche di SYRIAE · MAIORIS attribuito a Q. Atrio Clouio che fiorì dall' età di Severo fino a quella

Pag. 343, 1.

<sup>2</sup> Ade, Judaeos, c. 11.

Spon. Misc. p. 270; Murat. p. 2009.
2 e 2; Donati, p. 464, 4; Mariti, Vinggio

a Gerusalemme, vol. 1. p. 184. [Orelli, n. 905.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat. p. 397, 4. [Henzen, n. 550s.

Voyez le mémoire spécial que Borghesi a consacré à l'histoire de ce personnage, dans le Giornale Arcadico, tome CXLIII. p. s

à 38. L. RESIER.]

Dichiarazione di una lapide Gruteriana,
p. 21. [Voyez plus haut, tome III. p. 482.]

di Alessandro figlio di Mammea 1. Conseguentemente Giulio Paulo 2 e più chiaramente Ulpiano 3, scrivendo ambedue sotto Caracalla, distinguono manifestamente la provincia della Siria Cele alla quale ascrivono Laodicea, dalla Siria Fenicia in cui comprendono Tiro, Berito, Eliopoli, Emesa ed anche Palmira. E quantunque dalle parole di Ulpiano ciò non emerga pienamente, non dubito però che a quei tempi la Palestina restasse annessa alla Fenicia, perchè osservo che Dione, enumerando le provincie de suoi tempi, « quae suum habent peculiarem « praefectum \*, \* non nomina se non che la Celesiria e la Fenicia. Impariamo infatti da Giovanni Malalaº essere stato Costantino Magno quello che τρίτην Παλαισίώνην ἐποίησεν ἐπαργίαν, il che non si ha già da intendere della suddivisione in tre Palestine, che si ha nella Notitia dignitatum6, avvenuta circa ai tempi di Arcadio, mentre a quelli di Ammiano Marcellino? era ancora una sola, ma si bene che Costantino fece di lei la terza provincia della Siria dandole un proprio rettore, il che ben si accorda colle memorie che di tali presidi ci rimangono. Per le quali cose io non so adattarmi alla spiegazione, che si è data dal Tillemont's all'altro passo di Ulpiano : "Quibusdani tamen praesidibus ut multis « provinciis interdicere possint indultum est, ut praesidibus Syriarum « et Daciarum, » ammettendo egli che malgrado la divisione di Severo la Celesiria e la Fenicia anche in appresso siano state governate da un solo. Na ciò si oppone alla separazione formale autenticata dal titolo diverso dei presidi, che ho esposto di sopra; ed anche ammessa la possibilità di una tale riunione per una speciale circostanza, come si è data talvolta per le due Germanie, per le due Pannonie, per la Pannonia e la Mesia Superiore, per la Bitinia e la Tracia, e per altre provincie ancora, un caso particolare e straordinario non saprebbe però essere

Grut. p. 365, 7, e. p. 1091, 5; Digest. tib. XXVI, tit. x, leg. 7; mio Franssento di Fasti sacerdotali nelle Memorie dell' Instituto di corrisp. arch. di Roma, p. 260

<sup>[</sup>voyez plus haut, tome III. p. 386].

Digest. lib. L., tit. sv. leg. 8.

Digest, lib. L. tit. xv, leg. 1.

Lih. Lill. c. xii. [Xupis exactor av-

Lib. XIII., p. 3+9 della nuova edizione di Bonna.

<sup>&#</sup>x27; [ Orient. c. 11, 5 1, p. 9. ed. Böcking.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Lib. XIV, c. vm, S 11.] <sup>2</sup> Digest. lib. XLVIII, tit. xxn, leg. 7.

soggetto di una legge pernamente. Quindi io interpreto che come nel secondo si parla manifestamente del preside delle tre Dacie, che furono seupre riuntie sotto il reggimento di un solo, così nel primo si allude a quello della Sirofenicia, alla quale per la disposizione di Severo era stata annessa la Siria Palestina, e poteva perciò bandire dai due territorii, sa cui teneva autorità.

Premessi questi cenni sulle variazioni del regime politico della Siria

sotto l'impero, intorno cui si è vagato in molta incertezza, e i quali spero conseguentemente non saranno del tutto inutili per determinare l'età delle lapidi che la risguardano, sarà omai tempo di assegnare a Burbuleio il posto che dovrà occupare fra i rettori di questa provincia dopo che vi fu traslatato dalla Cappadocia con regolare passaggio, di cui abbiamo altri esempi in Giulio Quadrato1, in Marzio Vero2 e in Atrio Clonio3. Amplissimo è il vacuo, che in questi tempi ci viene offerto dalla serie dei suoi presidi : imperocchè dopo L. Catilio Severo, che successe ad Adriano in quel governo, quando questi divenne imperatore nell' 870 ', e che poco lo ritenne vedendosi già tornato a Roma pel secondo consolato nell' 873, la storia non ci somministra alcun altro fino ad Altidio o Atridio Corneliano messo in fuga da Vologese sul principio della guerra Partica al tempo di M. Aurelio e di L. Vero 5. Egli vi esercitava certamente l'ufficio di legato Augustale nel 915, secondo che ci attesta una lapide veduta dal conte Vidua 6 fuori di Dmeir circa venticinque miglia lontano da Damasco, e che mi piace di riferire per notare alcuni piccoli falli di lezione, dalla facile emenda dei quali emerge più ricca di titoli la COHors · I · FLavia · CHALcidensis · · EQuitata · SAGittariorum, unicamente conosciuta nel PRAEF · COH · CHAL-CIDEN · IN · AFRICA del Fabretti e del Doni e, da aggiungersi

<sup>&#</sup>x27; [Voyez plus haut, tome il, p. 16.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dion. lib. LXXI, c. xxm e xxx. <sup>3</sup> Grul. p. 365, 7, e p. 1091, 5. [De

Dov. Finestres. vindicatus, p. 208.]

\* Spartian. in Hadr. c. v.

Capitol. in Marco, c. viii.

<sup>\*</sup> Inscriptiones antiquee, tab. XXV. | Hen-

zen, n. 5585; Corp. inser. Lat. tom. III., n. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Lisez Chalcidenorum; voy. Henzen, Annali dell' Instituto di corrisp. archeol. di Bona, 1857, p. 31. L. REVIEL.]

<sup>\*</sup> Inser. dom. p. 160, n. 169. \* Cl. V. n. 27. [Henzen, n. 6702.]

perciò all'eleuco delle coorti ausiliarie romane datoci dal sig. Cardinali 1 ed ampliato dal sig. ab. Cavedoni 2 :

> IMP · CAESARI · DIVI ANTONINI · FIL · DIVI HADRIANI · NEP · DIVI TRAIANI-PARH-PRONEP 5. L · AVRELIO VERO · AVG PONIF · MAX · TRIB · PoT · II COS · II · P · P · COH · I · FL · CHAIR EO · SAC · SVB · ATRIDIO CORNELIANO · LEG · AVG 10. PR · PR · PER · AELIVM HERCVLANVM · PRAEF

Spero tuttavia di poter colmare in parte questa vasta lacuna coll' introduzione di due nuovi presidi. Proviene il primo da una mia congettura, ed è Giulio Severo da non confondersi col C. Giulio Severo del Muratori<sup>3</sup>, marito di Caracilea<sup>4</sup>, oriundo, a quel che pare, dalla Galazia, e che fu legato della Siria Palestina, come ho accennato poco fa, troppa differenza essendovi negli uffici da loro occupati<sup>5</sup>. Di quello che ho in vista ho pure fatto motto per l'addietro parlando della Bitinia6, e viene ricordato da Dione7, il quale ci avvisa che per la nuova sollevazione degli Ebrei : « Hadrianus optimos quosque duces adversum « cos mittit, quorum primus fuit Julius Severus, qui ex Britannia, cui « praeerat, contra Judaeos missus est. » Controverso era il principio di questa furiosissima sedizione : ma dopo che l' Eckhel\* ha invittamente

<sup>1</sup> Mem, romane di antichità e di belle arti. vol. III. p. 915 et suiv. l

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Notizia e dichiarazione di un diploma militare, p. 19 et suiv.]

Pag. 331, 1. [Corp. inser. Gr. n. hong.] 1 Murat, 163,1. [Corp. inser. Gr.n. ho3o.]

<sup>1 [</sup>Voyez plus haut, tome III, p. 119 et sniv.l

<sup>&#</sup>x27; [Voyez plus baut, p. 126.]

Lib. LXIX, c. xiii. | Tore do rore rove κρατίστους των στρατηγών à Αδριανός έπ' πύτούε έπεμψεν, ών πρώτος ὁ Ιούλιος Ecouppos impoyer, and Boerlavius de hover tai rous loudatous ofakets. ]

<sup>\*</sup> D. N. V. tom. VI. p. 490.

fissato il viaggio di Adriano nell' Egitto al suo anno quindicesimo, rescrivittoriosa la sentenza, che determian un tale avvenimento all' anno Varroniano 885. Io penso che di questo generale si abbia memoria nel seguente frammento di un marmo Inglese', che pel confronto con altre lapidi analoghe di quel passe deve nell' ultima riga far menzione del legato, e che pel titolo pater patriare è posteriore all' 881, onde ottimamente conocorda noi tempi:

```
IMP CAESARI DIVI TRAIANI parthici f
DIVI NERVAE NEPOTI TRAIAno hadria
NO AVG PONTIFICI MAXimo tr pol
COS-III P-P-COH-IIII FI.
sub i iulio SEVero leg aug pr pr
```

Ma ritornando a Dione, prosegue egli a narrarci che Giulio Severo temendo la disperazione e la moltitudine dei Giudei non si arrischio mai di venire con essì a campale giornata, ma attaccandoli separatamente, come poteva farlo per la quantità dei capitani e dei soldati che avena, intercettando loro le vettovaglie, e stringendoli e rinserrandoli, con maggior tempo, ma con minor pericolo venne finalmente a capo di soggiogarli. E soggiunge poi che terminata quella guerra fu mandato a reggere la Bitnia, ove si diportò così prudentemente, che ne durava fino ai suoi giorni la memoria<sup>2</sup>.

Questa narrazione dello storico di Nicea a prima vista sembra fare a calci con ciò che riferiscono concordemente tutti coloro che hanno trattato delle cose giudaiche. Imperocchè Eusebio tanto nella cronaca,

Grut. p. 248, 3.

<sup>1 ()</sup> Δε πταιρος μέν οδιαμοθεί τόλη μοτο τοιε έπαιτείος συμβαλεία, να τα πλόθος και τον πάτργασον αυτών δρόν λαμεδακον δ δε έκαθους ακλήθει τόν σ'ήρατικούτο και τον επαίργον, και τοροβεί πάτργαν καί καταλείου, ηθενιήθη βραδίτερον μέν ακπι λυτότερον δε κατατρήθαι και έπεροχώσει και έκαθμα επότειο. ..... Το δε Σευνήρου

<sup>[</sup>ο διβριανό] ἐκ Βιθννίκα θπεριέφα, θαλου μέν οὐδέν, φρχοντου δέ και ἐπισθ'άτου και δικαίου καὶ θρουήκου καὶ ἀδιομα ἐχοντοι δοομέναν - ά συντα ἐκείνος ἢν. Καὶ ὁ μέν κλίγο χει καὶ διφίνησο καὶ τὰ ὁ δια καὶ τα κουνὰ αὐτόνο σύτων ἀσθ' ἡμάε καὶ ἐκ διέφο ἀεὶ ἀιτοῦ μυνηρονεύευν. Lib. LMX. c. xiii ct. xiv. ]

quanto nella storia ecdesiastica ', S. Girolamo ', Niedero Callista ', Giorgio Sincello ' ed altri citati dal Tillemont' si uniscono nell' attesare, ch' era allora legato della Palestina un Rufo, a cui attribuiscono il merito d' aver messo a morte Barcocheba capo di quella rivolta; conquistato dopo lungo assedio la città di Bether, e posto fine nel quarto auno alla guerra cui nimeusa strage dei Giudei, e coll' aver distrutto per la seconda volta Gerusalemme. Variano nel geutilizio, the gli attribuiscono, trovandosi da loro chiamato Tinio, Timo, T. Annio e Tarano; ma sembra certo che la vera lezione sia Tineio, cognita essendo in questi tempi quella famiglia ed nazi quel medesimo personaggio, ch' era stato prima legato della Tracia's.

Per una parte è difficile il negar fede a così concordi testimonianze, per l'altra non può supporsi che Giulio Severo militasse sotto gli ordini di Tineio Rufo, impedendolo così la sua dignità, come le parole di Dione, che gli attribuisce manifestamente un comando in capo. Agevole è però di concordare questo dissenso, offrendone il modo lo stesso storico, da cui si è detto che Severo fu il πρώτος de' duci impiegati in quella guerra; imperocchè attestandoci, che la continuò sino alla fine, non sarà stato nè il primo nè l'ultimo di loro in ordine di tempo, ma sibbene il primario. È poi impossibile il credere, che tauto incendio restasse circoscritto entro i limiti della sola Palestina, senza che si diffondesse fra gli Ehrei, dei quali abbondavano le provincie limitrofe. Ad una adunque di queste avrà presieduto Giulio Severo, posto che la Giudea si trova occupata da un altro, essendo totalmente contrario agli usi romani di affidare ad alcuno la condotta di una guerra senza dargli contemporaneamente il governo del paese, in cui si guerreggiava. Ora due sule provincie confinavano alla Giudea.

<sup>1</sup> Lib. IV, c. v<sub>1</sub>.
2 In Danielem, c. 1x, et In Zacharram,

c. vea.

2 Lib. III, c. axiv.

Pag. 660 della nuova edizione di rana.

Histoire des Empereurs, tom. 11, Ré-

voltes et malheurs des Juifs sous Trajon et sous Adrien.

Marini, Fr. Areal. p. 664, not. 101. — Au lieu de Tracia il y avait Dacia, par suite

<sup>[</sup>Au lieu de Tracia il y avait Docia, par suite d'une faute d'impression, dans le texte de Borghesi; voyez plus haut, tome III. p. 65.

L. REVIER.

l'Egitto cioè e la Siria; ma sarebbe inutile di pensare al primo, essendo inconcusso che per massima fondamentale di Augusto quel paese non fu mai retto non dirò da un consolare, ma nè meno da un senatore. È dunque necessariamente la seconda, che in quell'occasione sarà stata commessa a Giulio Severo. Così quella guerra sarà stata contemporaneamente amministrata da lui, come legato della Siria da una parte, e da Tineio Rufo legato della Palestina da un'altra, e giustamente da Dione saranno state date le prime parti a Severo per la maggior dignità così della persona come della provincia1. Comune è infatti nella storia romana di veder partecipare alla stessa spedizione indipendentemente l'uno dall'altro i presidi di due diverse regioni, come Cesennio Peto e Domizio Corbulone legati dell' Armenia e della Siria nella guerra Partica di Nerone; Annio Gallo e Petillio Cereale le-, gati delle due Germanie nella rivolta di Civile e di Classico sotto Vespasiano; Laberio Massimo e Glitio Agricola legati della Mesia e della Pannonia nella prima guerra Dacica di Traiano; Stazio Prisco ed Avidio Cassio legati della Cappadocia e della Siria nella guerra Partica di L. Vero. Aggiungasi che in questa mia opinione vengono esattamente osservate le regole della gerarchia politica dei Romani, apparendo da Tacito 2 che il passaggio dal governo della Brettagna a quello della Siria veniva considerato come una regolare promozione. Infine credo autenticata la mia congettura dalla seguente lapide acefala trovata nel 1770 a Coltuch vicino a Sing uella Dalmazia3, pubblicata nella seconda

I Jai trouvé en Delmatie une inscripcion incidie, qui nons dis conattre tous les nomies toute la terrière politique de Julius Scrieva, en finisanta pela torie provenementa de Bretagna, de Judée et de Syrie. Il sui obsensibilitation contrain que Julius Scrieva fini d'abord gouverneur de la Palestine, et la Vijrie. Ce changement se fit probablement pedida les guerres de la Palestine, de la Syrie. Ce changement se fit probablement pedida le guerre, de sorte que Titante fina, qui ini soccida, put ainsi presedre part la bédifiée de Barceleba, Tu. Monarez.)

Agricola, c. 13.

\*\*Cette inscription a été treuvée prebabement à l'urdreas, sur la Cettina, et non pas dans les crivrinas de Sing. Elle produir, et le texte de lorgetique déclair. Le constitution de la conpropaga, établis. la emilleur que nou est ayone, Mais le personnage nuquel elle a s'éconsecté n'est extrainent pas alfaires vervau, ainsi que le démonêre a comparsient vervau, ainsi que le démonêre a comparsient en est le moment cui fip has basti (notes 1), et qui ie rapporte indubitablement à lui. Ta, Monasex.17

edizione dei Marmi Macaresi<sup>1</sup>, dalla Società degli Antiquarj di Londra<sup>2</sup>, e da Giovanni Lovrich<sup>3</sup>:

> LEG · Aug · PR · PR PROVINC · SYRIAE LEG · AVG · PR · PR PROVINC · BRITANIAE 5. LEG·AVG·PR·PR·PRO VINCIAE · GERMANIAE INFERIORIS · PRAEF AERARI · SATVRNI LEG · LEG · XXX · VLPIAE 10. PRAETOR·TRIBVNO PLEBIS · Q VAESTORI AVG · TRIBVNO · LATI CLAVIO-LEG-X-FRETEN SIS . TRIVMVIRO A · A · A · F · F AEQVENSES MVN1CIPES

Questo marmo non può precedere i tempi di Traiano, proibendolo la menzione che vi si fa della legione trigesima Ulpia. Vieveresa deve essere anteriore a quelli di M. Aurelio, perche dopo sarebbe difficilissimo che o nella questura, o nelle ripetute legazioni non si fosse intampato in un tempo, in cui regnassero due Augusti. Intanto egli spetta manifestamente ad un personaggio, che dalla legazione Britannica passo alla Siricae, il quale dev'essere stato un esperto guerrien, tale addinostrandolo le provincie da lui rette, tutte tre esposte alle incursioni nemiche. Però le cose che in questa pietra si dicono, o pur che si tacciono, non si accordano con ciò che sappiamo di alcun altro dei presidi conosciuti in questi tempi nelle tre provincie in essa memorate, mentre all'opposto pel fin qui detto gregionanete convengono a

12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pag. 48, 1.
<sup>5</sup> Osservazioni sul viaggio di Fortus, p. 39.
<sup>5</sup> Archaeologia, tom. III. p. 345.
[Cf. Henzen, n. 5458.]

P. 60-

Giulio Severo, a cui perciò mi credo avere bastevole ragione per attribuirla. Lo che essendo avremo in lui un nnovo legato da introdursi nella serie della Siria cominciando dall' 885 fino all' 889, in cui finita la guerra Giudaica fu traslatato al governo della Bitinia.

L'altro preside da aggiungersi deriva da una medaglia di bronzo non molto rara spettante a Seleucia la Pieria, che posseggo ancor'io, riferita fra eli altri dal Mionnet e dal Sestini 2, il cui rovescio offre il tipo famigliare a quella città di un fulmine sopra una mensa coll' enigrafe CEΛΕΥΚΕΩΝ·THC·IEPAC·KAI·AYTONOMOY, mentre nel diritto si vede la testa turrita e velata della città medesima colla leggenda ETII · KOMOAOY · HTP. Totalmente ignoto alle zecche di questa provincia essendo l'uso di ricordare i magistrati municipali, non potrà dubitarsi che il Commodo qui ricordato sia un suo governatore, solito essendo di trovarli enunciati nello stesso modo, come nell' ETII MOYKIANOY, ΕΠΙ ΚΕΣΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΚΟΥΑΔΡΑΤΟΥ e simili. La determinazione però della sede a lui dovuta dipenderà dalla data cronologica HTTP corrispondente all'anno 188, che se gli assegna sul nummo. Il Sestini 3 giudicò che questo numero seguisse l'era Pompejana, che comincia dall'anno Varroniano 600, il che ci nortereblie all'anno 877 nell'impero di Adriano, e in tal caso costui potrebbe ben essere il L. Ceionio Commodo avolo dell'imperatore L. Vero, che fu console nell' 859. All' opposto l'Eckhel o preferì di riconoscervi l'era Azziaca, che ha il suo principio nel settembre del 723, per cui si discenderebbe fino al 910, o sia al declinare dell'impero di Antonino Pio. La serie dei presidi Siriaci, monca siccome l'ho annunziato, lascia liberi ambedue questi anni, e quindi non si può trarre da lei alcun sussidio sia in favore, sia in danno di alcuna delle due opinioni. Tuttavolta è da osservarsi che l'uso dell'era Pompeiana nella zecca di Seleucia è assai poco dimostrato. Le medaglie autonome citate a suo prò dal Sestini cogli anni q5, 158 e 180, e così pure l'altra aggiunta

<sup>1</sup> Med, antiques grecques el romaines, 1 Class. gen. p. 161, tom. V. p. 275, n. 878.

<sup>3</sup> Mus. Hederour, part. Ill., p. 64.

<sup>\*</sup> D. N. V. tom. III. p. 326 e 328.

dal Mionuet 1 col 166 ponno spettare indifferentemente all'una o all' altra di queste due epoche. Il nummo del Pellerin 2 col 190 è troppo frusto per fare alcuna autorità. Egli è stato giustamente oppugnato dall' Eckhel adducendo, ch' essendo consunta l' iscrizione del diritto non era punto sicuro, che la testa rappresentatavi fosse d'Antinoo : che anzi non doveva essere di lui, perchè l'anno notato precedeva la sua morte, e finchè fu vivo non si conosce che avesse l'onore di essere ritrattato sulle monete : infine perchè il viso di Pallade è straniero a questa zecca, ond' è assai dubbioso che la Seleucia la quale vi sembra nominata sia la Pieria, e non piuttosto un' altra e forse quella ad Calycadnum, che si pregiava appunto della protezione di Minerva. Aggiungasi che i dubbi su questa medaglia sono in oggi molto crescinti, perchè dovrebbe essere passata nel Museo di Francia, e si è poi veduta preterita dal Mionnet<sup>a</sup>. Fortissima sarebbe la prova dedotta dal medaglione di argento di Tiberio colle due epoche 131 e 544, se fosse vero come ha esposto il lodato Sestini, che il primo numero notasse l'era Pompeiana, il secondo l'Azziaca. Ma è evidente al primo confronto che quel mio amico di chiarissima memoria per disattenzione ha nominato in quel luogo l'era Pompeiana in luogo dell'altra più antica dell'autonomia, che vi aveva giustamente riconosciuta nella prima edizione delle Classi generalio, e che vi ha pure trovata il Sanclemente deducendola dall'anno Varroniano 646. Si conchiude adunque che l'unico appoggio dell'era di Pompeo sulle monete di Selencia della Siria si restringe alla semplice medaglia di Alessandro Severo coll'anno 289 2, che non va esente da ogni sospetto di mala lezione, essendo stata unicamente veduta dal Vaillant\*. All' opposto l' era Azziaca, oltre gli argomenti dedotti dal citato medaglione di Tiberio, e da altri

<sup>1</sup> Méd. antiques greeques et romaines, tom. V, p. 272, n. 845.

99.

<sup>1</sup> Mélanges, tom. II. p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [En effet cette médaille ne se trouve pas au cabinet de France, et il est même certain qu'elle n'y est jamais entrée. L. Rznua.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mionnel. Méd. antiques grecques et romaines, 10m. V. p. 276. n. 887.

<sup>3</sup> Part. H, p. 98.

Mus. Sauelem, tom. IV. p. 309.
Mionnet, Méd. antiques greeques et romaines, tom. V. p. 980, p. 914.

<sup>\*</sup> Numismata Gr. p. 139.

esempi recati dal Sestini e dall' Eckhel, vanta in suo favore la medaglia cull'anno 47 EIII ΣΙΛΑΝΟΥ , cui è analoga l'altra col nome dello stesso preside 2 in molte parti somigliante alla nostra, il quale anno risponde al Varroniano 769, in cui fu veramente legato della Siria O. Cecilio Cretico Silano per attestato di Tacito<sup>3</sup>. Laonde aderendo piuttosto all'opinione dell' Eckhel statuirò questo Commodo all' anno 910, il quale in tal modo potrebbe anch' essere l'immediato antecessore di Atridio Corneliano. Ma riportato a questi tempi non potrà più egli appartenere alla gente Ceionia, imperocchè dei due figli di L. Commodo, console nell' 85q, il primo chiamato anch' egli L. Ceionio Commodo, che per l'adozione di Adriano divenne L. Elio Cesare, cra già morto fino dall' 8q1, e l'altro oltre l'essere stato console in quest' anno medesimo q 1 o non cognominossi già Commodo, ma Civica Barbaro, e follia sarebbe in fine di pensare al giovinetto Cummodo, che fu poi l'Augusto Lucio Vero, comscendosi bene, che innanzi l'impero egli non si allontanò mai dalla capitale. Vi è però un altro personaggio dello stesso cognome da potersi facilmente confundere col nostro preside, che le medaglie di Auchialo e di Perinto' ci dimostrano aver comandato alla Tracia sotto il regno del medesimo Antonino Pio, e che dono quella legazione potrebbe ben aver avuto l'altra della Siria, In quei nummi vien detto HFEugros IOY ... KOM-MOΔOY, onde restiamo incerti a quale spettasse delle genti Giulia. Ginnia o Ginvenzia, niun' altra notizia essendoci pervenuta di lui. Fra questi due nuovi presidi Giulio Severo e Commodo dovrà dunque collocarsi il nostro Burbuleio, ma se il primo abbandonò il governo Siriaco innanzi la morte di Adriano, e se l'ultimo non vi si recò se non dopo che gli era successo Antonino, qualch' altro, che ancora ci resta iguoto5, si sarà interposto sicuramente fra loro due. E lo stesso sarà

Mionnet, Méd. antiques grecques et romaines, tom. V, p. 276, n. 886.

<sup>\*</sup> Mionnet, ibid. p. 275, n. 877.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annal, lib. Ill., c. 1v. <sup>5</sup> Mionnet, Méd. antiques grecques et ro-

maines, tom. I, p. 408, n. 270; Supplém. tom. II, p. 216, n. 65; p. 504, n. 1205

<sup>6 1305.

&</sup>lt;sup>3</sup> [Pout-être ce gouverneur inconnu de la Syrie est-il le Caesius Priscus qui est men-

probabilmente avvento fra Burbuleio e Commodo, essendo poro supponibile che durante i ventitre anni del lungo impero di Antonino Pio, la Siria abbia avuto tre presidi soli, tanto più daudosi luogo a sospettare che l'amministrazione di Burbuleio fosse di breve durata, se surpreso dalla norte non potè condurla a compinento.

SODAL·AVG, Con fino accorgimento i Romani alle dignità politiche e militari congiunsero le religiose, e sotto l'impero appena si ha esempio di alcun consolare, che se prima dei fasci non aveva già conseguito un sacerdozio, non ne fosse poco dopo provveduto. Il sacro sodalizio che toccò a Burbuleio fu fondato in onore della gente Giulia ', prendendone occasione dalla morte e dall'anoteosi di Angusto seguita nel 767, per cui si scrive da Tacito2: «Idem anuns novas caerimonias \*accepit addito sodalium Augustalium sacerdotio, ut quondam T. Ta-\* tius retinendis Sabinorum sacris sodales Titios instituerat. Sorte ducti «e primoribus civitatis unus et viginti; Tiberius Drususque et Clau-« dius et Germanicus adjiciuntur, » siccome parenti del nuovo Dio. Di questo nobilissimo collegio che fino dai suoi primordii fu pareggiato ai quattro maggiori, dei pontefici cioè, degli auguri, dei quindeceniviri dei sacrificii e dei settemviri epuloni, ho parlato altre volte3, e qui mi basterà di ricordare, che fu oggetto del suo culto tanta il Divo Giulio, quanto il Divo Augusto, benchè da lui solo prendesse il nome comunemente; ai quali più tardi fu aggiunto il Divo Clandio, perchè adottato anch' egli nella gente Giulia medesima. Alle prove che già se ne avevano, ed a quella in ispecie che citai del console P. Plozio Romano . una novella se n'è aggiunta dal marmo dell'altro console Q. Petronio Meliore 5, che v' è detto anch' egli SODALI · AVG · CLAVDIALI. Per lo che mi nasce ora l'opinione, che a non altro sodalizio che a

tionné dans une inscription de Séleucie, Corp. inscript. Grace. n. 4460; voy. Annali dell' Instit. di corrisp. archeol. di Boma, tome XIX, 1847, p. 163. C. CAVEDOVI.]

<sup>1</sup> Tocit. Hist. lib. Il, c. xcv.

Annal, lib. 1, c. LIV.

Osservazioni munism. dec. VII. oss. vu

<sup>[</sup>voy. plus haut, tome 1, p. 359 et suiv.]; Framm. di Fasti sacerdotali [voy. tome III. p. 397 et suiv.]. \* Fahretti, Inser. dom. p. 511. n. 353.

<sup>\*</sup> Fabrelli, Inser. dom. p. 011, n. 353 [Orelli, n. 3645.]

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Bom. n. 246. [Henzen, n. 6048.]

questo spettino i sodali Claudiali, dei fasti dei quali più di dicci auni sono furono Iroxati alcuni frammenti fra le rovine di Boville, resi di pubblica ragione dal sig. Cardinali '. Quindi nell'intestatura di uno di essi contenente la successione dei seviri, che li reggevano annualmente, parrai che si abbia da ristaturare 2:

La ragione potissima, che mi conduce in questo divisamento, procede dall'epoca dell'anno ducentesimo, che in quella pietra si lega al consolato IV di Caracalla e II di Balbino, di cui il ch. editore non è giunto a rintracciare la sorgeate, e che per me è quella della fondazione del collegio. Impercechè es, come si è detto, fu egli sistution el Varroniano

C 10 .....

Rome, a fait voir que la deuxième ligne doit être ainsi restituée :

## CLAVDIALIVM · Assess

et il a émis l'opinion que les magistri dont il s'agit étaient au nombre de trois et non pas de six comme le penseit Borghesi. M. Hensen a démontré depuis l'exactitude de cette opinion, en prouvant qu'il ne pouvait pas y avoir eu sur ce menument une seconde colonne

Mem. rom. di antichità e di belle arti, tom. II. p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Borghosi n'avait donné que les deux premières lignes de ce fregment; il nouperu nécessaire pour l'intelligence de ce qui suit de le reproduire tout entier. Le text que nous donnas est cleui de M. Henzen, n. 6046. — M. Mommsen, l'ayant collationné avec soin sur le monument, qui est conservé dans le jardin du palsis Golonna. à

767, l'anno 200 cadrà esattamente nel 966, a cui corrisponde quel consolato. Aggiungasi che la modula del registro di cooptazione apparente dal secondo frammento è quella medesima che trovasi in uso per gli altri collegi maggiori di Roma; e che i sei nomi rimasti nel primo hanno tutta l'apparenza di appartenere a personaggi cospicni. Imperocchè malgrado l'estrema oscurità di questi tempi, può assicurarsi tuttavia che C. Insteio Tertullo spetta ad una famiglia consolare, ed è probabilmente il senatore di questo nome ricordato in una lapide del Museo Mediceo , come il L. Valerio Peto si avrà forse da confondere col Valeriano Peto di Dione<sup>2</sup>, fatto uccidere da Elagabalo per sospetto che aspirasse all'impero, o almeno si dovrà reputare della stessa prosania di M. Valerio Peto Aquilino cooptato fra gli auguri nel principato di Settimio Severo3, e di Valerio Peto prefetto della flotta del Miseno sotto Antonino Pio<sup>4</sup>. L. Mantennio Sabino può essere quel medesimo che fu tribuno della coorte III Pretoria, ed aver occupato quell'officio in sua gioventù 5; nè dubito di assegnare alla casa di C. Fabio Luciliano il C. Fabius Rufinus Lucilius clarissimus puer di un titoletto del Muratori 6.

Non faccia poi meraviglia che questo collegio avesse la sua sede in un villaggio suburbano di Roma, ricordandosi che anelie i fratelli Arvali erano stabiliti nel bosco della Dea Dia cinque miglia loutano dalla città. Che se questi sodali erano propriamente i saccrdoti della gente Giulia, qual luogo anzi poteva essere loro più conveniente di Boville, ove fino dai prischi tempi esisteva il sacrario di quella famiglia, siccome ci ha confermato la vecchissima base ivi truvata! coll epigrafe da un lato VEDIOVEI PATREI I-GENTEILES. VILIEI, dall' altro LEEGE -ALBAANA DICATA! Il qual sa-

de noms, ce qui serail nécessaire pour que l'on pût admettre l'opinion de Borghesi; voy. Zeitschrift f. d. Alterthumum. 1845.

p. 513. et 1848, p. 190. L. REXIER.]
Fon, Frammenti di Fasti, p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. LXXIX. c. iv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fabretti. Inscr. dom. p. 494, n. 188,

Vernazza, Diploma di Adriano, p. 142.

Gardinali, Diplomi imperiali, tav. xix.)
\* Fabretti, Inser. dom. p. 133, n. 88.

 <sup>[</sup>Pag. 1673, a.]
 Orelli, u. 1287, [Corp. inser. Lat. tab.
 LVI s. et vol. 1, p. 207, n. 807.]

crario tre anni dono la creazione di questi collegiati, e verisimilmente per le loro cure, fu poi rifabbricato nello stesso luogo e dedicato insieme coll'immagine del Divo Augusto 1, dove pure si celebravano annualmente i giuochi circensi in onore della casa dei Giulii<sup>2</sup>, ai quali avranno essi presieduto come facevano gli Arvali nei loro. In fine se si ricorderà che l'istituzione dei sodali Augustali Claudiali non fu circoscritta alla sola capitale, ma che fu diffusa per molte altre città 3, non si troverà strano, che nel marmo supplito di sopra abbia supposto che per togliere ogni dubbiezza fosse aggiunta la denominazione di Bovillensi, la quale viene poi chiamata dall' avvanzo del sopranome Albanorum, di cui andavano fastosi gli abitanti di quel borgo per la loro pretensione di discendere da Alba Longa, annunziata da altre loro iscrizioni 4.

Del resto mi conviene rammentare, che nei titoli onorari, nei quali fuori dell'ordine cronologico il consolato trovasi notato dal bel principio, è di solito stile, che anche i sacerdozi stante la loro onorevolezza siano fuori del debito luogo per occupare il posto immediatamente susseguente. Questa osservazione fondata sopra molti esempi era stata già chiaramente autenticata da quello di Plinio giuniore, che sappiamo essere stato prima prefetto dell'erario, poi console, curatore del Tevere, augure e legato infine della Bitinia, ma che invece nelle sue lapidi disposte colla regola inversa appellasi console, augure, legato della Bitinia, curatore del Tevere e presetto dell' erario. Il nostro cippo se fosse di mestieri ne offrirebbe un'altra prova egualmente convincente : ma però questa prova ci reca lo svantaggio di privarci di ogni argomento per conoscere qual sede compete al sacerdozio Augustale di Burbuleio nella lista dei suoi onori.

<sup>1</sup> Tacit. Annal. lib. II, c. xu.

<sup>&#</sup>x27; Tacit. Annal. lib. XV. e. xxIII. 1 On sait maintenant que les Augus-

tales et les Claudiales municipaux n'avaient rien de commun avec les sodales Augustales Clandiales dont il s'agit ici. Voyez

M. Henzen, n. 708q, et son article sur les

Augustales, Zeitschr. f. d. Alterthumswissenschaft, 1848, p. 289, 290. L. RENIER. Orelli, n. 119 e n. 2252.

Aldini, Marmi Comenzi, p. 107. 109. 110.

Dopo aver favellato fin qui partitamente di loro, resta per ultimo, che dal complesso delle cose dette si tragga il profitto di raziocinare il più approssimativamente che sia possibile del tempo, in cui furono da lui conseguiti. Si è già veduto, che se giusta le opinioni del Marini attualmente vigenti la sua questura della Bitinia si avesse da reputare anteriore alla legazione di Plinio, non si potrebbe ad alcun patto ritardare al di là dell'856. Ora posto che secondo le leggi dopo cinque anni occupasse regolarmente la pretura, cadrebbe questa nell'861. e quindi pel già notato intervallo decennale fra la magistratura e la provincia sarebbe stato proconsole della Sicilia circa l'anno 871, cioè dopo incominciato l'impero di Adriano. In tal modo si spiegherebbe facilmente, come fra le strade delle quali gli fu commessa la sorveglianza non comparisca la nuova Traiana, che potrebbe credersi a quel tempo non ancora costruita. Ma viceversa in questa ipotesi quant' altre e molto maggiori scabrosità si rincontrano! Primieramente la sua legazione legionaria coinciderebbe colla gnerra Partica cominciata per lo meno nell' 868, alla quale senza fallo dovrebbe aver preso parte, essendovi concorsa come si è già osservato la sua legione. Ora come tenere che in una guerra feconda di tante vittorie, la quale produsse cinque volte a Traiano la salutazione imperiale, il comandante di una legione non ottenesse quei doni militari, di cui furono insigniti alcuni dei suoi legionarii, non potendosi poi imputare di mala condotta, la quale rimane esclusa dal luminoso proseguimento della sua carriera? Come conciliare in tal caso colle sue occupazioni bellicose, e coll' avanzamento dell' esercito al di là del Tigri l' esercizio della logistia della Siria? Qual vacuo poi si aprirebbe nella vita politica di Burbuleio collocando il suo proconsolato nell'871, e non potendo stabilire il suo governo della Cappadocia se non qualche anno dopo l' 884, nel quale si trova occupato da Arriano? Imperocchè non avremmo, per empiere questo spazio di quattordici o quindici anni almeno, se non il triennio della prefettura dell'erario, uno, due o anche tre anni della cura delle opere pubbliche, e tre o quattro mesi del consolato. Non minori difficoltà presenta in tale supposto la sua età. Egli non poteva essere più P. 75.

26.

P. 77.

giovine di venticinque anni quando divenne questore, onde ne avrebbe avuto per lo meno sessanta allorchè in tempo della morte di Adriano nell' 801 trovavasi alla testa della Cappadocia. Ciò non sarebbe impossibile, ma è ben poco probabile, che giunto essendo a quell'età, invece di dargli riposo secondo l'antico uso testificatori da Varrone1; ecum habebant sexaginta annos, tum denique erant a publicis nee gotiis liberi atque otiosi, e fosse poscia incaricato della tanto più vasta e più faticosa legazione della Siria. Per tutte queste ragioni stimo che si abbia piuttosto da differire di otto o dieci anni la sua questura, trasportandola dopo che spirati i governi dei legati consolari Plinio, Clemente e Tertullo, la Bitinia, come ho avvertito, dovette essere restituita ai proconsoli. Così ponendola circa l'865, sarebbe stato curatore della Clodia sul principio del regno di Adriano, e per conseguenza prima degli altri tre che lo furono nello stesso impero, e sotto i quali alla tutela di quella strada si costumò di annettere l'altra della nuova Traiana. Il che basta per schivare la proposta difficoltà, potendo supporsi che quell'unione non avesse luogo, se non dopo ch' egli ebbe abbandonato quell'ufficio. Per tal modo la sua legazione legionaria capiterà in tempi di profondissima pace, perchè il suo proconsolato Siciliano così discenderebbe alla metà in circa dell'impero Adrianeo. Ho già avvertito che la cura delle opere pubbliche fu data indistintameute e prima e dopo il consolato : ma ho fatto anche vedere che la prefettura dell'erario più spesso conduceva direttamente a questo massimo degli onori. Il perchè reputo più probabile che lo stesso avvenisse anche a Burbaleio, conchiudendo che i suoi fasci suffetti si avranno con buona apparenza da collocare circa il principio della legazione di Arriano nella Cappadocia, durante la quale egli avrà invece esercitato la magistratura urbana delle opere pubbliche.

De vita pop, Rom, lib. II., presso Nonio Marcello, c. xst, \$ 99, s. v. Sexagenarius.

ISCRIZIONI BOMANE DEL RENO.

## SULLE

## ISCRIZIONI ROMANE DEL RENO

DEL PROF. STEINER

## E SULLE LEGIONI

CHE STANZIARONO NELLE DUE GERMANIE

DA TIBERIO FINO A GALLIENO'.

Anche in Italia era diffusa la fama delle frequenti scoperte lapidarie, P. 125, 22, che da un tempo si venivano facendo nella dotta Germania: ma di queste iscrizioni disseminate in più libri e giornali, scritti per la massima parte nel patrio linguaggio, non molte erano quelle che fossero giunte fino a noi. Parecedie a dir vero ne furono riferite dal ch. Orelli, e fu questa una delle ragioni per cui la sua Collectio inacripionum latinarum selectarum ebbe dagli epigrafici di tutti i paesi così lieta accoglienza: ma la stessa natura del suo egregio lavoro dava a suspicare che molte più dovessero essere le da lui preterite. Ora a questo mil-

Extrai des Annol dell'Instituto di corispondenza nercheologica di Bona, tom. M. 183g., p. 128-180, .... Len nombremues inscriptions upi uni del del decouvertes sur les bondo da Bhiu. depuis la publication da livre qui a servi de base à ce mémoire; pourraient foruris matière à beaucoup d'additions; misnotre but n'est pas de présenter ei un travail complet sur les troupes romaines qui un éépormé autrési dans les daux Germaun éépormé autrési dans les daux Germanies; nous nous barnerous done, suivant lplan qui «64 adopté pour ces annotationes. A rectifire les creues de fait qui provionismes. A rectifire les creues de fait qui provionismes. soit de la négligence avec laquelle les noinements sont repundits dans frances interprétation du teste des auteurs, soit enfin de ce que logués ine pouvait connaître des inscriptions qui n'est été publice que postéricurement qui n'est été publice que postéricurement. versale desiderio, per ciò che risquarda le due autiche provincie romane della Germania Superiore ed Inferiore, ha completamente soddisfatto il ch. dott. Steiner, raccogliendo e pubblicando tutte le vetuste iscrizioni delle vicinanze del Reno, ascendenti al rispettabile numero di roco 3. Egli ha segunto l'ordine geografico dei loughi ove si trovano le pietre, delle quali ha notato diligentemente la collocazione, accompagnandone il testo colla relativa interpretazione latina, colla citazione lori fictigga, in lingua tedesca. Dodici indici coronano l'opera. Noi rerediano di no poter dare una migliore idae aldeli richezza da la aggiunte ai tesori lapidari, che coll accemare rapidamente le cosprincipali, in cui ci siamo incontratt; escludendo però generalmente cic che proviene dalle iscrizioni che avendo trovato posto nelle grandi raccolte, compresa quella dell' Orelli, sono già in potere degli studiosi di ogni nazione.

E incominciando dalle appartenenti alle divinità, nuova ampliazione rieree il numero delle dee locali distinte dall' appellativo dei paesi, di cui erano tutelari, e importantissime sotto quest'aspetto all' antico topografia. Sono perció notabili i marmi dedicati MATRI-MELIAE m. 36 o [23-2], MATRIBVS-BRITTIS n. 646, [23-2], MATRO-

Cotte merépitiones Bennavers Blenzbardiseit von Biorda ID Sémire : Dermstadt, 1837, a vol. in-8: — [M. Sémire en publiée ni 851, à Seligentatalt, une nouvelle édition, qui forme les deux premiers volumes de son Cate inseripioness Blenznavam Drambii et Blenz. Elle est considératement augmentée, mais réclique avec aussi peu de critique et aussi peu de connaissances épigenthespase que la première. Le troisiteme volume de en nouveau code comserve se de la consideration de la contra de la consideration de la contra Separation, a Aprime Dennimente; il le para à Seligentadt en 8/85 L. equatrieme publié à Gross-Selicheim en 1865. Le quatrieme les Inceriptiones Ractine primae, Bactine secuadae, Norici, Pannoniae primae. L'auteur ayant, dans ce nouvel ouvroge, changé l'ordre des inscriptions, nous en indiquerous entre crochets les numéros, à la anite de ceux qui sont cités par Borghesi d'après la première délition. W. Baxxes, l'a

§ [Cette inscription ex fousse, comme l's démontré M. Klein, Rhein, Iahrb. tom. XVII, p. 206. Cf. mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 5244. W. HEREEN.

<sup>3</sup> [Cette inscription n'était pes nouvelle; on la trouve déjà chez Muratori, p. 94, 7. W. Hexzey.]

NIS · CESATENIS ' n. 909 [1168], 715 [1207], 716 [1208], e MATRONIS · «HIAHENABVS n. 123 [808], Gli DIS · CASI-BVS n. 184 [775] non saranno probabilmente diversi dagli DIIS . CASSIBVS citati dall' Orelli3; ma tutto nuovo ci arriva il dio CISCNIO del n. 189 [786]3, Viceversa dal DEO MERCVRIO VISVCIO · ET · SAnCTE · VISVCIE n. 63 [14], impareremo ora chi sia il dio Visucio già conoscinto per una lapide Orelliana<sup>4</sup>. Nel P. 109, \*4. n. 758 si ha un incognito GENIO · TABVLARI·I·B : ma osservando che il dedicante è un librario sembra chiaro che non si sia curato il nesso di due lettere, e che si abbia da leggere GENIO · TA-BVLARI · LIBrariorum 5.

Più importanti sono le notizie provenienti dalle lapide che risguardano la parte istorica e cronologica. Il n. 269 [181]6, in cui tanto l'imperatore quanto suo figlio si domandano egualmente G·IVLIVS· VERVS · MAXSIMINVS, viene in difesa di Giulio Capitolino e di Anrelio Vittore, dai quali anche il secondo vien detto Maximinus innior. tuttochè sugli altri antichi monumenti sia sempre chiamato Maximus. Questo marmo smentirà l'opinione del Tillemont 7, il quale credè che gli si fosse scorciato il nome quando fu dichiarato Cesare; per cui la differenza si avrà piuttosto da ripetere dalla poca attenzione che prestava il popolo alla varia uscita di somiglianti cognomi : onde per esempio

<sup>&#</sup>x27; [ ]] paraît que la vraie forme de ce noni est Gesahenae; voy, Steiner, u. 1919, d'après Lersch, Rhein. Inhrb. tom. IV, p. 182, et tom, XII. p. 56, pl. 1, II. 1, Si l'on a eru voir dans une autre inscription (n. 1207) Geeaienae, cela peut provenir d'une combinaison des lettres H et E, FE, dans laquelle la ligne horizontale aurait été peu apparente. Dans tous les cas, l'analogie d'autres noms de divinités en heuse ou sense semble s'opposer à la forme en tenar, ordinairement adoptée dans les recueils épigraphiques. W. HEYZEN.

<sup>\*</sup> N. 1979. [La nouvelle édition porte en

effet CASSIBVS, d'après une copie de M. Jäger de Spire. W. HENZEN.]

<sup>3 [</sup>M. Steiner explique ce nom par Cinonisa, et il paralt avoir raison; voy, les tablede mon Supplément au recueil d'Orelli, aux mots Cisconius et Mercurius, W. HENZEN.

<sup>4</sup> N. 2067.

Dans sa nouvelle édition, M. Steiner. adopte la conjecture de Borghesi, qui a été confirmée par la gravure de Dorow, tom. II. pl. zn., n. 3, et par une lettre de M. Götz à M. Lersch, W. HENZEN.]

<sup>6 [</sup>Henzen, n. 5526.]

<sup>1</sup> Hist. des Emper. art. 1 sur Maximin.

MESSALA e MESSALINVS trovasi detto egualmente il console del 751; SILVA e SILVANVS, SVRA e SVRANVS quelli dell' 834 e dell'855; CLEMENS, CLEMENTINVS e CLEMENTIANVS quello del 983. - Prezioso è il marmo 185 [777]1, non tanto perch' è l' unico monumento apparso finora che segni il nome dei due Deci consoli nel 1004, quanto perchè ci dimostra ch' Etrusco Decio, associato all'impero dal padre nel decorso di quell'anno, non godeva ancora di un tale onore circa il principio di giugno. - La questione trattata dal Noris e dall' Eckhel 2, se il vecchio Licinio sia mai stato Gesare, accresce merito alla colonna migliare 199 [753]3, in cui si legge : IM-PERATORI · CAESARI · VALERIO · LICINIANO · LICINIO · NOBILISSIMO · CAESARI. Imperocchè ella ci mostrerà che la sentenza portata da quei dotti contro l'autorità delle medaglie citate dal Bandurio va temperata in questo modo; cioè sussistere realmente che Licinio non fu Cesare colla semplice aspettazione dell'impero all'uso della maggior parte dei giovani principi a cui venne conferito quel nome : ma che lo fu come Tito, Trajano, Antonino Pio ed anche Valerio Severoa, i quali oltre il grado Cesareo ebbero anche il titolo imperiale; alla picuezza dell'autorità essendo solo mancata loro da principio la qualifica di Augusti, La qual differenza fra queste due qualità di Cesari viene benissimo avvertita da Sparziano nella vita del padre di L. Vero.

Ampia suppellettile a corredo della cronologia somministrano le iscrizioni portanti data consolare, le quali oltrepassano le ottanta, ignote per la maggior parte ai passati collettori dei fasti. Vi è da notare il niun riguardo che si ebbe in Germania ai suffetti ed insieme il poco conto in cui vi si teme la ripetzione della magistratura sovente non indicata. Nè mancano monumenti per crescere o schiarire la serie dei rettori romani di quelle provincie. Pel n. 786 [1o.68] e rasi saputo P. 150, \*5. 80 odal tempo del Crutero, che la Germania Inferiore fu governata

P. 130, \*5. Hno

 <sup>[</sup>Henzen, n. 5537.]
 D. N. V. I. VIII, p. 6a.
 [Henzen, n. 556g.]

<sup>4</sup> Mural, p. 1105. 1.

<sup>&#</sup>x27; [Grul. p. 103, 11; Orelli. n. 505.]

dal legato Flavio Apro Commodiano, ma se n' ignorava l' età, perchè appariva cancellato il nome dell'Augusto ch' era console a quel tempo. Ora per l'altro numero 651 [1265], in cui torna ad essere nominato nel 075, apprendiamo che ne tenne le redini sul princinio dell'impero di Alessandro Severo, il di cui nome andrà ristaurato sull' altra pietra più antica che spetterà perciò al 974; e conosceremo insieme, che costui fu un discendente del Flavio Apro console per la seconda volta nel 929. Una lapida di Grosskrotzenburg, n. 213 [618]1, e quindi della Germania Superiore, nomina un Q. AIACIVS.... DESTVS · CRESCENTIA. . . . LEG. . . , i di cui cognomi si dovranno ristaurare moDESTVS · CRESCENTIAnus sull'appoggio in parte di un tubo di piombo del Museo Kircheriano spettante certamente alla sua famiglia e prodotto dall' Odorico 2 e dal Marini 3, coi nomi Q: AIACI · CENSORINI · C · V e C · AIACI · MODESTI · C · V. II marmo commemora come Augusti Severo, Caracalla e Geta, per cui il governo di costui cadrà fra il 962, in cui Geta fu proclamato Augusto, e il 964, in cui mancò fra i vivi Severo. Solo potrebbe dubitarsi se egli fosse il legato di una legione, o il legato della provincia; ma in una copia di questa lapida comunicatami dall'amico Kellermann poco prima della sua morte, per me sempre acerbissima, leggevasi LEG. G..., la qual' ultima lettera doveva certamente interpretarsi Germamiae. Nè io neglierò di tenere quella copia per più corretta dell' esemplare dello Steiner, perchè insieme mi mostrava PRO · SALVTE etc. IMPP·CESS·L·SEPTIMI, lezione indubitatamente preferibile alla stampata IMPP · COSS · ET · SEPTIMI. Era noto che nel 970 gli era succeduto un Egnaziano, di cui non si era giunto a raccogliere il nome :

¹ [Dans la nouvelle chilton, M. Steiner aduet l'axactitude de la leçon dounée par Kellermann, mais il place des points entre LEG et G et il lit, après un nouvel intervalle, OIV, interprétant le tout LEG avolurio-Van, Pour trancher la question, il foudrait que l'inscripțion fut soumise à l'examen d'un répigraphiste : mais, en attendant, il vaut

mieux s'en rapporter à Kellermann. La variante n'a, d'ailleurs, aucune importance pour le sens. La leçon CAESS L au fieu de COSS ET a été admise tacitement par M. Steiner, W. Havzex, I

Sylloge, p. 209.
Giornale di Piea, t. VI.

ma lo Steiner, n. 483 [299]1, da quella lacuna avendone tratto C. MET, ne conchiuderemo ch'egli appartenne alla gente Mettia, o alla Metilia. Di un terzo preside tutto nuovo della stessa provincia fa ricordo il n. 35 [39], il quale si domandò Q. Cecilio Pudente e fu legato sotto un imperatore ed un Cesare, dei quali è stata rasata l'indicazione. Il nostro autore li crede Severo e Caracalla, ma la memoria di costoro riposti fra i divi fu constantemente rispettata, onde sarà meglio rivolgersi o a Macrino e Diadumeniano, o a Massimino e Massimo, o pinttosto ai due l'ilippi. E giacchè siamo sul discorso dei legati, troviamo nel n. 345 [335] un HERENNIVS-VICTORINVS-VIC-LEG-LEG · XXII (il Grutero 2 aveva semplicemente VIC · LEG · XXII), che lo Steiner interpreta VICarius LEGati LEGionis rigesimae secundae. Ma questa carica di vicario del legato essendo del tutto inaudita io temo assai non vi si avesse anzi da leggere V·C·LEG, cioè Vir Clarissimus LEGatus, con che avremo un altro nome da aggiungere al catalogo dei comandanti di quella legione.

P. 131, \*6,

Feconda di osservazioni e di scoperte sarebbe la parte geografica, sulla quale a bello studio trascorreremo, percib risguardando, nella più gran parte almeno, paesi Germaniei, è materia sulla quale non pouno degnamente parlare se non che i nazionali. Solo noteremo un fallo certissimo di lezione nel T·FL-VITALIS-AEL-AVO-MIL-LEG-XXII, n. 361 [88], ove quell'AVO, che non può stare ad alcun patto, dovis correggessi AVOS, e allora que soldato potrà esser nativo della città Jelia Juguste dei Vindelici, così chiamata altra volta presso l'Orelli.

Quindi passando alla classe degli ufficj, incontriamo al n. 300 [608]

mement incertaine. Voy. mon Supplément au recueil d'Orelli, p. 141, note sur le n. 1430. W. HENZEN, J

<sup>&#</sup>x27;Dust la nouvelle edition, M. Steiner est reveu à l'ancienne leçon (1992 Orthi, n. 1430), mais en en donnant une explication inadmissible. J'ai eru pouvoir supplére C-1kL1-EGNATIAN1; mais je conviens que pour une inscription qui n'existe plus et dout la copie est due à des auteurs il nue habiteté très-médiocre. La chose est extra-

Pag. 379, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [M. Steiner a adopté cette correction dans sa nouvelle édition.]

<sup>\*</sup> N. 493. \* [Hensen, n. 7220.]

un DOCTOR·ARTIS-CALCVLATVRAE, che sarà un maestro di conti, ossi ni CALCVLATOR, a cui l'editto di Diocleziano determina una provvisione mensuale di settantacinque deuari per ogni scolaro. L'Orelli era stato il primo, per quanto mi ricordo, a darci esempio lapidario del PRAGMATICVS, che noi diremmo curiale o procuratore; ma un altre ora ce ne porge il n. 451 [3-3] in C. Giulio Simplicio IIIIIIVIR·AVGVSTALI·C... VM·PRAGMATICO, ove altri vegga se quella lacenta possa supplieri CausarVM·PRAGMATICO. Nel PRAEFECTVS AQVE del n. 338 [256]; malgrade della mancana del dittongo finale, convença nache io di riconoscere un prefetto delle acque, atteso che quel maruno è dedicato alle Ninfe; quantunque chi aveva una tale incumbenza, piuttosto che prefetto, sossese chiamarsi curatore, come il curator aquarum di Bonna, il CV-RAT-AQVAE-TIBVRT del Muratori è, cil CVRATOR AQVAE-DVCTVS di una lariola di Avezano ne la Marsi.

E dagli ufliqi civili venendo ai militari, mi faro da quelli che ui sembrano non avere bastevole fondauento. Tal' è l' a rationibus armaturarum che si è creduto di ricavare dal C-IVL-MARINVS-ARA-ARMATVRA-LEG-XIII-G del n. 332 [55:1], ove io prendo quell' ARA per la patria del soldato, come nein. 29 [85:3] ed 83 [85:1], e in altri marmi presso il Kellermann', spiegando poi al solito armatura per miles. Nè ha forse maggior appoggio il tribunus armaturure, che sa-rebbe stransismo in luogo del ribunus armaturarum di Annianao Marcellinio', dedotto dall' ARMATVRAE... XXII del n. 473 [383]. ove probabilimente si avrà da leggere ARMATVRA Leg XXIII. Goi

- N. 4981.
- <sup>9</sup> [Voyez mon Supplément ou recueil d'Orelli, n. 7158, où j'ai pensé à un praefectus Aquensium, W. Hexzes.]
  - Pag. 1038, 7.
  - 4 [Mommsen, I. N. 563o.]
- <sup>o</sup> Vigit. Rom. n. 219 e 293. [Kellermann n'avait pas su découvrir le nom de la ville dont il est question dans ces inscriptions; c'est Cologne. l'Ara Ubierum de Tacite. An-

mel, lib. 1, e. xxxx et xxv; Hint, lib. IV, e. xx; la COlonia CLoudin ARA des dext inscription de Kellermann. la CLAudin ARA AGRIPPinensis d'une inscription de Lyon (Spon, Ant. de Lyon, noux, édit., p. 231), et enfin la Colonia Claudin Ara Agrispinensis des michailles (Eckhel, D. X.V. tom. 1, p. 74). Li Ryxxa. 1

\* [Lib. XIV, c. м, я 1; XV, с. v, 6; XXVII. с. н, б.]

24.

nel SANCTINVS · MM · COS del 358 [257], invece di MeMorialis, o Magister Memoriae COnSulis, di cui non si ha altro sentore, dubito assai o che manchi una lettera, o non si sia badato abbastanza alla maggiore elevazione della prima asta del M, per cui altro non sia se non che il solito IMMunis COnSulis, o COnSularis, Viceversa io scorgo un impiego nel T.FL. DVBITATVS. STRATEIVS, n. 788 [104a], ove non si era veduto se non che un appellativo, e dove interpreto l'ultima voce STRATor EIVS, cioè dell' ignoto preside della Germania Inferiore, a cui era dedicato quel frammento. Non mancherò poi di notare il M · GAVIO · PRIMO · A · MILITIS, vale a dire a militiis, del n. 874 [1121], da aggiungersi agli altri esempi raccolti dal Marini<sup>†</sup> e dall' P. 132, \*7. Orelli2, perchè si ha da tener conto di tutto, che può spargere alcun lume su quest'ufficio oscurissimo. Nel generale silenzio degli altri eruditi due sole opinioni, ch'io sappia, sono state prodotte fin ora. L'una nel lessico Forcelliniano alla voce militia, ove si è detto che questa formola « inter officia domus Augustae fortasse est adnumeranda et illum " videtur significare qui ad imperatorem ea referat, quae praesertim ad " militares expeditiones pertinebant, " Parmi chiaro che il dotto vocabolarista l'abbia creduta equipollente dell'altra A · COPIIS · MILI-TARIBVS, o A. COPIIS · CASTRensibus3, ufficio che fu certamente proprio della casa imperiale esercitato dai suoi liberti, o dai suoi servi, a cui non disconvengo che si adatti presso a poco la data definizione. Ma che questi fossero invece due impieghi diversi si dimostra dalla diversa condizione delle persone; imperocchè fra quelfi, che furono a militiis, s'incontrano al contrario cavalieri, decurioni e dunniviri, del che nuovo esempio ci porge il CEleRINIVS · AVGENDus... VIR · A · MILLitiis, se ad uno di loro spetta come pare l'iscrizione del Museo di Lione \*. E nuovo argomento ne deriva dalla diversa patria delle lapide, perchè se si trattasse ugualmente di ufficiali della corte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Arral. p. 635, not. 653.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. 356<sub>2</sub>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Su cui sono pure da vedersi il Marini nella nota citata, e l'Orelli al n. 2922.

<sup>\*</sup> Artaud. Notice des inscriptions antiques du musée de Lyon (1816). p. 44; [de Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon, p. 334. n. XXXI.]

siccome quelle colla formola A COPIIS provengono tutte da Roma, così dovrebbe accadere ugualmente delle altre, mentre invece fra queste se ne hanno delle derivanti dalla Pannonia, dalla Gallia ed ora dalla Germania. Il perchè più volentieri mi sottoscrivo alla seconda opinione, che è dell' Orelli', il quale gli ha sospettati qui delectibus harbutis praternati, e veramente se per tutta l'estensione dell' impero si facevano leve militari, e se anzi oltre le legioni vi erano nelle provincie tante ale e tante coorti da reclutare, starà bene che vi fossero per tutto magistrati e ciò diputati?

Una lapida di Magonza dell' anno 938 già data dall' Orelli è i aveva fatto conoscere un signifero della legione XXII col nuovo incario di OPTIO·NAVALIORVM, e aspendosi che l'OPTIO non fa sempre il luogotaenente, ma non di rado il principal soprastante a quella data cosa, si era creduto ch' egli fosse insieme il prefetto dell' arsenala anni alla prima, ci presenta un altro investito dell unedesimo uflicio, ma il singolare si è che anch' egli era signifero della stessa legione. Una tale congiuntura è ella accidentale, o pure si ha da dire, che quella presidenza fosse in Magonza aderente ai signiferi?

Cognitissimo è l'exactor, o riscotitore, ma strano riesce il MIL· LEG VIIII EXACTVS COS del n. 386 [385] , tanto più che non

N. 356a.

On peut consulter maintenant, sur les tires a militie se al III militie i., Benier. Mélanges d'rijgrespière, p. 203 et suiv. mo supplement su recent d'Ordin. p. 500 et 521, note sur le n. 6589, et mon sricie ann le flattitude d'Essibissé d'autrespières aerdendigére di Bissui. 1856. p. 194 et contrait d'une choixe en utilitie. Le tribunait d'une cohorte autilitie. Le tribunait d'une cohorte de la cohorte d'une de la cohorte d'une de la cohorte d'une de la cohorte d'une de la cohorte d'une de la cohorte d'une de la cohorte d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'un

a IIII suilitiis celui qui a exercé successivement les quatre grades, W. Henzen,

<sup>3</sup> N. 3627.

<sup>[</sup>Veye: mon Supplishment an recent of Orelli, n. 566; L. laired 'careste considerie vicini pas nouveau; on en avait déjà un exemple ches Orelli, n. 3 (3), et depais un exemple dattres caresti; par exemple, un caretue leirassini vir, chez l. Beniete, Isace m. de l'Algérie, n. 1166 (in carestus leirassini et al. 116), et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, et al. 116, e

si può temere di errore, essendosi da poeo avuto notizia di un altro MILitis · Legionis · XXX · EXACTI · PROCuratoris · Provinciae · Lugudup. 133. · · · · nonsis nominato nell' iserizione superiormente eitata del Museo di Lione.

Lo Steiner pensa ad un equivalente di emeatua, ma non conosco esempio per cui si dinostri che uei secoli augustali aleun altro avesse I antorità di escera all' infuori dell' imperatore. Io lo credo più presto un corrispondente dell' immunia consularia, e del tauto più frequente lenafricirus consularia, prosfecti, tribuni, e auche procuratoris come nel fruttero, i quali furono coloro che per henchico di aleuna autorità varabant militiae muneribus. Il perchè sottintendo EXACTVS beneficio COnSularia; e veramente uno dei principali sensi del verbo exigo fu nuello di extra que el ci deno?

É più singolare che un altro soldato della legione XX nel n. 884, 1 (aog) le si dire PEQVARIVS, ufficio che il nostro autore per ridurlo militare vorrebbe convertire in specularius e quindi in speculator; uno ognuno vede quanto gravi siano le difficoltà che s'incontrano in tante trasmigrazioni. Teneudonii stretto alla lezione del maruno io piuttosto osserverò chi egli non può essere posteriore al principio dell' impero di Claudio per ciò che divò in appresso della legione XX: per

Pag. 130, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [M. Mommsen a donné depuis la véritable explication du titre d'exectae, qui est pour ob actis, ex actis, ou ad acto, et signific une sorte de greffier ou de chancelier. Yoy. Annali dell' Itsati. di corrisp. arch. di Bonne, 1853. p. 73-75. L. REMEN.]

Henzen, n. 6811.

<sup>&#</sup>x27; Specialmente per l'Orelliana n. 4929.

<sup>&#</sup>x27;[Voyez, dans mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 6736, nae inscription qui

a été trouvée en Angleterre et dans laquelle il est question d'une basefica (sic) equatris accretisteris, construite par la colova prima Arlia Hispanorum militaria equitata. Je pense que c'est d'une basilique sensibiles qu'il est ici question; on conçoit, en effet, que dans les pays septentirionaut les troupes romaines aient en des latiments destinés à leurs exercien. W. Huzza. ]

<sup>\* [</sup>Henzen, n. 6825.]

lo che se si ascende ai tempi di Druso e di Tiberio, in cui le guarnigioni romane essendo poste in mezzo a paesi o sosnetti o nemici dovevano pensare ad assicurarsi le sussistenze, non farà meraviglia, se risparmiando le prede e le somministrazioni, come nelle città minacciate di assedio, così nei loro campi avessero un armento, alla cura del quale presiedesse un soldato detto per questo pecuarius.

Ma che ne faremo di un terzo del n. 665 [1275]2 chiamato CES-SORINIVS · AMMAVSIVS · VRSARIVS · LEG · XXX · V · V · S · A ? È comodo il dire che quell' VRSARIVS è un agnome : che ora si conoscono molti esempi nei quali sottintendesi il miles rettore della LEGionis : e tutto ciò starà dentro i confini delle leggi enigrafiche. Ma però la spiegazione apparirà sempre forzata, perchè il chiaro andamento della lapida richiede, che nell'ursarius si riconosca alcun che appartenesse alla legione. La voce è nuova, ma essendo foggiata sulla stampa appunto del pecuarius, dell' elephantarius, del taurarius, del bestiarius, non sembra ammettere altra interpretazione se non se o di custode degli orsi, o di chi combatte con essi. Badandosi però che l' iscrizione fu scolpita sotto Alessandro, ed è posteriore per conseguenza a Settimio Severo ed a suo figlio, che rilasciarono la disciplina militare, siccome attestano Erodiano<sup>a</sup> e Dione<sup>a</sup>, e ricordandosi che sotto Caracalla i soldati delle coorti dei Vigili e della flotta Miscnate recitavano nei giuochi scenici 6, e che sotto Gordiano Pio, oltre il custos virarii cohortium praeto- P. 135, 40. riarum et urbanarum, troviamo fra i renatores due soldati della coorte VI pretoria 7, non sarà più tanto strano il supporre che a quei tempi anche la legione XXX desse talvolta le sue caccie di orsi, ne avesse per conseguenza un serraglio, e perciò polesse chiamarsi suo ursario il nostro Cessorinio.

<sup>1</sup> On trouve d'autres exemples de ce titre dans les inscriptions d'Afrique, Voy. L. Renier, Inser. rom. de l'Algérie, n. 129 et 523. W. HEYZEN. ]

<sup>1</sup> Orelli, 3395.

<sup>&#</sup>x27;On pourrait plutôt penser à trois individus appelés, l'un Cessorineus, l'autre Am-

maurius, le troisième Ernerius, Tu, Monn-SEN.

<sup>1</sup> Lib. III. c. ev. 5 Lib. LXXIII. e. vvvi.

<sup>\*</sup> Mural, p. 876, 3; p. 877, 1; Reines. Suntagm, el. VIII. n. 35.

<sup>7</sup> Orelli, n. ss.

Pressochè negletta dai passati eruditi era stata la mitizia ausiliaria, linchè richiamo l'attenzione del ch. Cardinali, il quale pel primo ci offerse un diligente elenco delle ale e delle coorti sociali desunto dalle antiche iscrizioni i, e che dietro il supplimento datone dal ch. ab. Cavedoni i, altre cure le ha poi consecrato nella sua opera dei Diplomi imurriali. Nivoi lumi e nuova anoredice ora ne mostra lo Steiner.

Per riguardo alle ale, eraci stato detto da Tacito<sup>3</sup>, ch' al principio dell'impero di Vespasiano militava in Germania l'ala Picentina, e ce lo aveva poi confermato un diploma dello stesso imperatore, ch'è il sesto fra quelli del Cardinali<sup>a</sup>, con cui quattro anni dopo le concesse il diritto di cittadinanza e di connubio, chiamandola con lieve differenza Picentiana. Di due marmi in oggi l'arrichisce il nostro autore, n. 307 [383], e 344 [249]5, il secondo dei quali segue la lezione dello storico. Non credo però che si componesse di Piceni delle nostre Marche, a di Picenti del Salernitano, sì perchè i corpi ausiliari non si reclutavano in Italia, come perchè una tale terminazione non suole indicare la nazione dei soldati, ma il nome di un personaggio. Spiegheranno meglio il mio concetto gli esempi di ALA · II · GALLORVM · SEBO-SIANA, di ALA PANNONIORVM TAMPIANA, di ALA I · TVNGRORVM · FRONTONiana. Il Reinesio e credè che questo fosse il nome del loro attnale prefetto, ma s'ingannò, giacchè per esempio Furio Vittore 7, Popilio Albino 8 e Claudio Prudente Considiano furono tutti prefetti dell' ala Frontoniana. Quindi sarebbe forse meglio di reputarlo il generale o il legato della provincia che la instituì. Del resto tanto il gentilizio Picentius, quanto il cognome Picens non sono stranieri alla nomenclatura romana, anzi del secondo si valse M. Erennio console suffetto nel 72010. Alla stessa classe spetta l'ALA:

- Memorie romane di antichità e belle arti,
- vol. 111, p. 215.

  Notiz. e dichiaraz. di un diploma, p. 18.
- <sup>3</sup> Hist. lib. IV, c. exu.
  <sup>4</sup> [Diplomi imperiali, p. xxIII; cf. Cavedoni, Notizia e dichiarazione di un diploma, et Henzen, p. 5418.]
- ' [Henzen, n. 67a4.]
  ' Syntagm. el, VIII. n. LVII.
- Syntagm. el, VIII. n. Lv Grut. p. 414, 8.
- Grut. p. 1099, 5.
   Grut. p. 537, 7.
- 10 Orelli, n. 110.

RVSONIS del n. 440 [342], ch' era ignota, non avendo saputo legger quel nome chi ne mandò copia al Maffei 2. Lo Steiner cita opportunamente l'Abudio Rusone, che fu appunto legato di una legione in Germania ai tempi di Tiberio, benchè sia cognito anche Calvisio Rusone console suffetto nell' 814. E sarà pure da aggiungersi ai cataloghi di questa milizia l' ALA · NORICORVM assicurata da quattro iscrizioni 3.

Dalle ale passando alle coorti, ecco quali meritano osservazione. P. 135, \*10.

COH · III · AQuitanorum. Fece conoscerla pel primo il Cavedoni, che la trasse dal diploma di Vespasiano qui sopra citato, da cui si seppe, che militava appunto in Germania. Tre figuline se ne hanno dallo Steiner, ognuna delle quali le accresce un nuovo titolo, Imperocchè il n. 160 [705] la dice semplicemente COH III · AQ, il n. 159 [706] la chiama COH · III · Equitata AQuitanorum, e il n. 114 [909] COH · III · AQVIT · EQuitata · Civium · Romanorum.

COH·IIII·AQ: C·R. Sbagliò il Grutero o nelle ultime lettere leggendo C·P, che vengono ora corrette dal nostro autore, ripetendo il medesimo marmo n. 170 [717], ed aggiungendone un altro n. 160 [716], che ricorda un medico di quella coorte.

COH · ASTVRum. Sono note fino a sei coorti di Asturi, ma in origine convien credere che non ve ne fosse se non che una sola, trovandosi citata singolarmente nel > COH · ASTVRV dell' Orelli 6, ed auche quando è unita ad altri popoli, come nel TRIBuno MILitum CO-Hortis ASTVRum CALLAECorum ET · MAVRETanorum TINGI-Tanorum del Grutero7, che sembra del tempo di Traiano. Poco conto facendo del n. 14, che ci dà un MENSOR COHR ASTVRVM, il quale è nel resto troppo mal copiato per temere che anche in quel R superfluo possa nascondersi un numero, di egual natura diremo essere piuttosto l'IMaGINIFER · COH · ASTVRVM · P · F · D del n. 737

25

Henzen, n. 5234.]

Mus. Veron. p. 450, 8,

<sup>3</sup> N. 585 [1344], 586 [1340], 589 [1321], 702 [1181].

La qualification d'equitata placée avant

le nom du peuple est singulière; il serait à

désirer que cette inscription fût vérifiée par

un épigraphiste. W. HENZEN.]

<sup>9</sup> Pag. 14. 9. N. 4963.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pag. 402. 5.

[966]. Gran fastidio darebbe l'interpretazione di quelle tre sigle, se non ricorressero egualmente, come vedremo, in un'altra pietra della coorte seconda Cirium Romanorum P-F-D. Non ponno dunque significare alcuna particolarità, che spetti ristrettamente ad una data coorte. ma dev'esser cosa che a più di una possa convenire. Quindi sull'escupio delle due legioni, che da Claudio furono dette Piae Fidele Chaudiae, asoptetreci che anche queste due coorti ottenessero da Domiziano il titolo di Piae Fidele Domiziane, e certamente iu quel tempo non mancò una simile occasione in Germania nella rivolta di Antonio Saturnino. La condama degli alti e della memoria di quel prencipe renderà poi ragione bastevole, perchè una tale denominazione più non si trovi in appresso.

COH·II·BITVRICVM, n. 4o3 [389]<sup>2</sup>. Non si aveva se uon la I·BITVRICVM<sup>3</sup>, detta AQVITANORVM·BITVRICVM nel sesto diploma del Cardinali<sup>3</sup>, e stauziante in Germania.

COH·1·CYRENensium, n. 403 [389]. Finirà questo marmo di toglicre ogni dubbiezza nel supplemento della I·CY... nel diploma di Antonino Pio\*, sotto cui si trovava nei paesi nativi.

"Illorghesi a 6th induit on erveur per M. Science, qui in apse temn compté de la platée entre les most COH et ASTVRVM. Le cris pouvoir affirmer que la virai filmer que la virai en est celle ul Orelli, n. 34-p. Les lettres P· F· F- D in sont anter chone que PED and un perul-tire, à cause de l'analogie d'epsicial, PED inter, voge mon Supplément, per l'anter, le cause de l'analogie d'epsicial, PED inter, voge mon Supplément revouel d'Orelli, p. 358. Leroch, Cartalinason hechtalitatier fundriffen, puis n. 146, preposait dijà de lire PED/tram. W. Harsza, J. a'agit, dans mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 54 18. Quant à la cohorte I·CY... que Borghesi croit mentionnée dans le diplôme XVIII de Cardinali, je ferai observer que le fac-simile donné par Arneth. Militärdiplom. pl. IX, semble devoir être lu, non pes SCVT ET ICY... mais SCVTAT . CY... et que les noms des corps mentionnés dans ces diplômes étant ordinairement séparés par la conjonction ET, les lettres CY doivent être le commencement d'un surnom de la cohorte nommée précédemment, Borghesi se trompe encore lorsqu'il ajonte que cette cohorte était dans son pays natal, le diplome dont il s'agit appartenant non à la Cyrénaique, mais à la Dacie; voyez plus hant, t. III. p. 373, note 3. W. HENZEN.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Henzen, n. 6755.]

Grut, p. 382, q.

<sup>\*</sup> Diplomi imperiali, tav. VI. [Hensen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Le nom de cette cohorte devait être plutôt Cyrenaien; voyez le diplôme dont il

COHT-FL-DAMAS ∞ FQ. SAC, n. 98a [208]!. Leggo francamente COHora Î Flaria DAMASona miliaria Equitata SACititarioruma 3 ep la paragone colla COH-1-FL-CHALCidensia: FQ. SAG del coute Vidua 3, correggeudo cioè il T in un' unità colla trattina P. 134. 11. numerica sopra. È correggo egualmente il SAC in SAG, troppo ben conveuendo cie le coordi orientali fossero sigilarie, conoscendosi poi la COH-1III · SAGITTARIORVM del Grutero 1, e la ΣΠΕΙΡΑ Θ ΑΚΟΝτενίδον del Letronne 3. Auche il Grutero nomina 1 la COH-PRIMa · DAMASC enorum.

COH-1-F-D-PED, n. 998 [584]? Pel confronto colla superiore sottoscrivo pienamente allo Steiner, the supplisec COHors-1-Flaviar Domascenorum. PEDitum, dal che ne verrà, che si avevano due coorti di Damasceni, i' una composta interamente di pedoni, i' altra che aveva un quarto circa del suo nomero a cavallo, come a proposto delle coorti equitate e insegna Igino. Dietro questo nuovo esempio dubito assai dell'interpretazione PEDemontanorum, che si è data dal Cavedoni \*alla coorte 1-ALPENsium PED del Diploma XXIII del Cardinali, auche per lei non manacando il contrapposto della CHOR-1-ALP-EQ. \*9.

COH-1-CERmanorum. Tre memorie di questa coorte erano alla luce nell' Orelli", nell' Amaduzzi "è nel Kellermann"; na due altre pregevolissime se ne avranno dallo Steiner n. 28 [47] e 35 [39], dalla seconda delle quali impariamo, che nei tempi posteriori a Severo ella era aquartierata nella Germania Superiore.

- 1 [Orelli, n. 4979.]
- '[Au lieu de Damascena, lisez Damascenorum, et au lieu de coh. 1 Fl. Chalcidensis, lisez Chalcidenorum; voy. Annali dell' Inst. di corrisp. arch. di Roma, 1857. p. 6 et 31.
- W. HENZEN.]

  \* Inscript. antiquae, tah. XXV.
  - Pag. 439, 5.
- ' Recherches sur l'Égypte, p. 477. [Corpus inser. Gr. n. 5104. Voyez aussi, dans mes Inser. de l'Algérie, n. 1639, un PALmyrenus SAGittarius ) MAXIMI; c'est

iens 11 AL- 11

ainsi en effet qu'il faut lire, an lieu de SA-Cerdos, etc. L. RENER, — Cf. Eckhel. D.

N. V. L. III., p. 718-719. G. CAVEDOVI.]

\* Pag. 396, 8. [Orelli, n. 65.]

' [Henzen, 68:8.]
' [De munit, castror, \$ :5.]

Notizia e dichiarazione di un diploma, p. 19. note 8.]

Grut. p. 540, 5; Murat. p. 757, 5.
 N. 125.

18 Anecdota litter. t. III., p. 459, n. 15.
19 Vigil. Rom. n. 174.

25.

COH I · HELvetiorum. Ai due marmi dati fra gli altri dall'Orelli i, il primo dei quali è dell'anno 901, si accresce ora una figulina di Ochringen n. 22[55].

COH·II... HISPanorum, n. 157 [703]. La frattura di questo marmo ci toglie di sapere precisamente, s' egli spetti alla seconda o alla terza coorte. Ambedue sono però conoscinte.

COH-I-TRIMCH, n. 99 [886]. Il mostro autore supplisce Trimochorum, e vi crede ricordato un popolo della Mesia, appellandosi a Plinio. Mi permetta di essere di mi opinione diversa dalla sua. Primieramente la mancanza dell'A intermedio è troppo sostanziale, perchè si abbia da credere fortuita: dipoi lo stesso nome Trimachi è corrotto e giustamente emendato Timachi dall'Arduino, si perchè la loro città si disse Tigazze da Tolomeo, come perchè il loro fiume due righe più a hasso si chiama egualmente Timachiu dallo stesso Plinio. Per me credo, che si abbiano da staccare dal resto del nome le quattro lettere IMCH, e vi si abbia da trovare l'afficio esercisto da quel soldato. Non deciderò per altro, s' egli fasse Ilmunii CoHoris, o come meglio mi piacerebbe Ilmaginifer CoHoris, ambedue le spiegazioni potendo egualmente sontenersi. Ma tolta quella coda inopportuna leggerei po Uchar Il Trecerorum anaponariadomi al PEDies Numeri TREVE-

P. 137. \*12. COHors I TReverorum appoggiandomi al PEDites Numeri TREVE-RORVM dello stesso Steiner n. 254 [693] \*2, all' altro n. 258 [695], e all' ala Treverorum due volte ricordata da Tacito \*6.

COH·III·TR, n. 256 [697]. Anche questa sarà una nuova coorte di Treveri da aggiungersi al catalogo del Cardinali. Se fosse stata dei Traci, come pensa il nostro autore, si sarebbe scritto al solito THR.

p. 156.

N. 477 e 478.

L' una per la Gruteriana, p. 355, 6 (Henxen, n. 6944), corretta dall' Artaud, Notice des inscriptions antiques du museé de Lyon, p. 69; l'altra per un marmo della Nuosa raccolta del Calogerà, tom. VII.

<sup>&#</sup>x27; Lib. III, c. xxv1, \$ 149.

Veggasi Kellermann, Vigil. Row. p. 19

e p. 64, nota 225. [M. Steiner a conservé la fausse leçon dans sa nonvelle édition. W. Havzex.]

La nouvelle édition donne PEDA-Tera TREVERORVM (voy. mon Suppl. au recueil d'Orelli, n. 674o, cf. n. 6939 et n. 6741), ce qui ne change rien à l'argumentation de Borghesi, W. Haxass.

<sup>\*</sup> Hist. lib. 1. e. xıv; lib. IV. e. av.

COH·III·VINDelicorum « COH·IIII·VINDelicorum». Sembra che da prima i Vindelici militassero insieme cei loro linitrofi i Reti, onde abbiamo COHors RAETorum ET VINDelicorum in un fraumento del Donati, ripetuto dal nostro autore, n. 638 [448]. Acersecndosi il umero delle militie ausiliarie fecero in appresso corpo da sè, ei Muratori ci aveva già data la COH·I·MIL·VINDELICOR. Alcune figuline n. 218 [639], 219 [630], 251 [701], 755 [959], aggiungono in oggi la terza e la quarta, la qual'ultima ci era pure stata scoperta dal diploma VI del Cardinafi, assicurandoci che sotto Vespasiano dimorrava nella Germania ?

COH.T.C.R. II. 256 [187], e VEXILLATIO.COHORTIS. T · C · R, n. 744 [980]. Lo Steiner ha interpretato COHORTIS Thracum Civium Romanorum, ma sapendosi che le coorti dei Traci furono molte, mi fa qualche impressione il vederne quivi preterito il numero distintivo, e me ne fa poi grandissima l'abbreviatura T in luogo di THR o di THRAC, della quale non conosco altro esempio. Viceversa osservo che nei marmi renani la trattina numerica sovrapposta all'unità è stata generalmente presa come formante la lettera T, per cui in questo luogo ed in altri restituisco con molta fiducia COH·I· C.R. Il Marini ha tenuto lungo discorso delle coorti civium Romanorum, delle voluntariorum, delle voluntariorum civium Romanorum, delle Italicorum voluntariorum, delle ingenuorum e delle ingenuorum civium Romanorum, ma senza stringerne altra cosa, se non che furono diverse dalle urbane e dalle pretoriane. Oggidi per le molte scoperte sopravvenute si può assicurare, che le coorti dei cittadini romani, così dette assolutamente senza indicare la provincia a cui spettano, sono sempre di volontari, e che viceversa i volontari sono insieme cittadini romani. Per lo che più ardito del Marini credo di poter asserire, che tutte quelle diverse espressioni denotano le medesime coorti, che con intera deno-

<sup>&#</sup>x27; Pag. 283, g. [On y lit CoHOrs au lieu de COHors.]

<sup>1</sup> Pag. 816, 7

<sup>3 [</sup>Sur le grand nombre des monuments

laissés sur les bords du Rhin par la quatrième cohorie des Vindelici, voy. Rossel, Militàrdiplom Kaiser Trajans, p. 49. W. HEXEN.

Fr. Areal. p. 435.

minazione furono domandate COHORTES ITALICAE CIVIVM · ROMANORVM · VOLVNTARIORVM come appresso il Kellermann 1, benchè al solito delle frasi troppo lunghe se ne scorciasse in appresso l'appellazione, ora in un modo, ora in un altro. E realmente dopo che Augusto per un tratto di astuta politica ebbe assoluta l'Italia dall' obbligo del servigio militare, siccome c'insegna Erodiano<sup>a</sup>, sta bene che gl'Italiani, i quali ciò non ostante seguirono il mestiere dell'armi, P. 138. \*13. fossero e si chiamassero volontari. Quindi « nullus idoneus respondit, » allorehè Nerone « tribus urbanas ad saeramentum vocavit 3, » e quando Vitellio volle fare altrettanto, a delectum ea conditione in Urbe egit, ut « voluntariis non modo missionem post victoriam, sed etiam veterano-"rum instacque militiae commoda polliceretur", "Di tali coorti se ne conoscono fino a trentadue, e al nostro scopo importa di notare, che la prima fu effettivamente in Germania, per la testimonianza che ce ne rende T. Flavio Secolare PRAEF · COH · PRIMAE · EQVITATAE · CIV · ROMAN · IN · GERM · INFERIORE ».

> COH. TIC. R. P. F. D., n. 738 [963]. Il nestro autore supplisce COH · TICinensium senza impegnarsi alla spiegazione delle altre sigle. Spero però che le ragioni già addotte bastino, senza più altre che non mancherebbero, per leggere invece COHors II Civium Romanorum Piorum Fidelium Domitianorum®.

> Proseguendo alle altre, la figulina COH·IIII·VO, n. 170 [719]. sarà il primo monumento che avremo della quarta, mentre ai già noti della XXIV dovranno aggiungersi i n. 70 [1], 278 [?] e 115 [917], eh'è il medesimo del n. 80, ma meglio trascritto7, Così alla XXVI si accresceranno i n. 77 [858] e 78 [859], ed alla XXXII il n. 237 [649].

> Restano i numeri, voce ambigua, che tanto si adatta alle ale, quanto alle coorti

- Vigil. Rom. n. 269.
- 2 Lib. H. c. x1: lib. Hl. c. vu.
- 1 Sucton, in Ner. c. xLIV.
- 1 Sueton. in Vitell, c. xv.
- ' Grut. p. 1108, 5. [Orelli, n. 3398.]
- \* [Lersch, qui avait vu cette inscription, en a donné, dans le Centralmuseum, part, III.
- n. 146, une copie plus exacte, on y lit COH-II-C-R-PEDitum, W. HENZEN.] 7 [Orelli, n. 4971.]

Nel n. 756 [949]\*, difficile a rettamente interpretarsi, parmi nondimeno di poter leggere sul principio IDVS·OCTOBra·GilNiO (per genio) · HORreorum · Numeri · BRITTONVM sull' esempio di tre Gruteriane.

Il Numerus BRITTONum TRIPVTIENsium, n. 175 [721], su cui è da vedersi l'Orelli<sup>3</sup>, riceve ora maggiore illustrazione dal n. 94 [904]<sup>6</sup>.

Novo è il N-BRIT-CAL, n. 23 [56], che lo Steiner interpreta Numerus BRITtonum CALedoniorum. Nel Muratori è i trova la COH-I-CAL, ma deve essere altra cosa, perchè dal luogo in cui esistesa quella pietra sembra che si abbia da supplire piuttosto CALlacorum, come ha fatto i Cavedoni e.

Da un marmo dell' anno 978, n. 369 [259]¹, abbiamo il Nuoreus CADDARENSIVM, che il nostro autore ragionevolmente crecte unu diverso dal Nunerus CATHARENSIVM di un' altra lapida di Magonza n. 504 [349], già data dal Muratori¹; e solo resterà da sapere quale delle due sia la lezione da preferire. Lo Steiner peusa a Gaddara nota città della Decapoli, o a Gadda dell' Arabia, in cui secondo la Notizia aveva sede un corpo di sagittari indigeni. Ma in questo caso sembra che Gaddensi non Gaddarensi si fossero dovuti denominare. Per me senza andarli a cercare così da lontano, non so partirmi di Numerus Catarianensium, o come aveva il codice dell'Ursino Catarinesium, che secondo la stessa Notizia dipendeva dal conte dell'Ulfrico', e seguo l'opinione del Farlanetto", che li crede provenienti dai Cattari sominati da l'inivio "Ira i posolo della Pannonia."

NEER.

4 Pag. 859, 7.

lettre D, qui se rencontre quelquefois dons

les inscriptions gauloises, paralt s'être pro-

noncée à peu près comme le TH. - L. Rz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [ Plus correcte chez Lersch , Centralnus, part. III , n. 101.]

<sup>&#</sup>x27; Pag. 109, 6 e 7; p. 75, 1.

N. 1627.

<sup>&#</sup>x27; [Voy. Henzen, n. 6787.]

Pag. 793, 8.

 <sup>[</sup>Notizin e dichiarazione di un diploma,
 p. 20, nota 11.]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Voy. Henzen, 5971. On lit sur le monument CA<del>DD</del>ARENSIVM; or la

Occident, c. vii, S. i. A. 23, [p. 35. ed. Boecking.]

\*\*Forcellinianum lexicon, s. v. Catus-

nensis.
" Lib. III., c. 339, \$ 148.

p. 13g. 11. Barissima sui marmi è la menzione degli esploratori, ma di qui ne abbiamo il Numerus BRITonum · ET · EXPLORATorum · NEMANINGenzium n. 161 [768], e così pure il NVMERVS · EXPLORATORYM · DIVITIESIVM · ANTONINIANORYM n. 434 [274]?, che sarà probabilmente la memoria più antica che si abbia dei Divitensi, il eui castro si ricorda nei n. 838 e 859 [1163], e dei quali favellano Ammiano Marcellino, la Notizia e parecchie iscrizioni.

Ma il pregio maggiore della collezione dello Steiner proviene dalla quantità delle sue lapide appartenenti alle legioni. Le rive del Beno offrirono il campo di battaglia forse il più frequentato durante l'impero romano, per cui egli riunendo ai marmi già noti i novellamente scoperti, ei ha offerto le memorie, che in diversi tempi vi hanno lasciato ventiquattro di esse. Il che non è da dire quanto sussidio avrebbe offerto alla loro storia, di cui ci aveva messo in isperanza il Bimard, e che ninno dopo di lui per la vastità dell'argomento si è attentato di realizzare. Aggiungasi che da lui ei vengono proposti monumenti irrefragabili di un'altra legione, che è la XV Primigenia, finora o non avvertita, o almeno non ben distinta da un' altra dello stesso numero, senza la piena conoscenza della quale era vana per conseguenza la presunzione di definire il vero stato della milizia legionaria sotto gl'imperatori dei primi secoli. Da questa parte adunque la raccolta del nostro autore offre un' ubertosa miniera di notizie così per conciliare gli storici, come per giudicare i loro commentatori, ed insiente per ragionare sull' età approssimativa di molte iscrizioni militari, che non presentano altro dato eronologico, se non quello della loro località. Noi senza pretendere di accostarei nè meno per ombra alla grand' opera immaginata

<sup>&#</sup>x27; [Voy. mon Suppl. au recueil d'Orelli, n. 6731. Le même corps est mentionné dans l'inscription n. 161 [708]. W. HENZEN.]

nscription n. 161 [708]. W. Hr:

[Henzen, n. 6730.]

C'est une scule et même inscription, interpolée peut-être d'après un monument

antique. Voyez Deycks, Rhein. Iahrbicher, tome XV, p. 1 et suiv. M. Steiner dans sa nouvelle édition, et mon Supplément au recueil d'Orelli p. 113, note sur les n. 1085 et 1086. W. Hanzen.]

dal Binard, avendo fra le mani questo riceo deposito non abbiano potuto temperarci dalla voglia di trarne qualche vantaggio, investigando alla sfuggita, e come semplice tentativo, in quali tempi le legioni ri-cordate in questi marmi hanno potuto stanziare in Germania. La nostra mira precipua è stata quella d'invogliare i dotti e laboriosi Alemanni a rissumere il lavoro dell'erudito Francese, nel quale ponno mettere a profitto un capitale non piecolo di nazionali ricchezze! Non fa d'uopo di avertire, che lo scopo propostoci escule de latte legioni, nelle quali militarono i soldati di queste lapide innanzi che venissero nelle due provincie di cui trattiamo, come niuno ci accuserà di aver tacciuto quelle, che provengono evidentemente da false lezioni.

E prendendo le mosse, com' è giusto, dalla legione prima, tre se ne ricordano con questo numero dalle iscritioni del Reno. Di una di loro, che non porta alcun predicato, citata nei quattro marmi ai n. 769 [1038], 776 [1039], 776 [1035], 910 [1559], ein una doppia figu-lina. n. 618 [2] e 78 [1037], ha discorso accuratamente il dotato [1040]. Pilana filana di Ricorda di Persone, che in quel frangente potò raccogliere, e come ricevette poi le insegne in Germania da Tiberio accorso a frenare il vittorioso nemico. Da quel tempo fino all' impero di Vespasiano ella fui presidio nella provincia Inferiore, o' ebbe i suoi quartieri prima apud arcan Uliorum, in seguito a Bonna, come si ricava da Tacito <sup>2</sup>, che ne fa frequente ricordanza. Coll' autorità di un singolare epitafio dell' anno 803, ch' è poi stato corretto dallo Champollion <sup>4</sup>, se le è assicurato il cognome di Germanica: el essendo stata sittiui da Ottaviano niente osterebbe, che insieme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [L'histoire des légions a été écrite depuis par M. Grotefend dans la Radencyclopadir de Pauly, tom. IV. p. 868 et auiv. Nons y renvoyons d'une manière générale cenx de nos lecteurs qui désireraisent faire plos ample connaissance avec ce sujet; mais nous ne citons son opinion que lorsqu'il combato un

modifie essentiellement celle de Borghesi. W. HENZEN.]

<sup>.</sup> rienzen. j <sup>3</sup> Ap. Murat. tom. I., p. gr. <sup>3</sup> Annol. lib. I. c. xxxvn e xxxix; Hist.

lib. IV, ε. xix e xxv.

<sup>a</sup> Antiquitée de Grenoble, μ. 143. [Cf. Orelli, n. 3389.]

avesse avuto anche quello di Augusta, se il sasso<sup>1</sup>, da cui unicamente le vieu dato, non derivasse dalle schede Vaticane del Manuzio spesso infette di Ligorianismo<sup>2</sup>. La LEG·I·AVG di una medaglia di Gallieno. come noteremo fra poco, deve provenire da un fallo di lezione, L'ultima memoria che si conosca di lei è dell'anno 8233, ed il Bimard ha giustamente osservato, che niuna delle noche lanidi che la ricordano porge indizio di essere posteriore all'impero dei Flavj. Certo è, che più non esisteva ai tempi di Settimio Severo e di Alessandro. Per lo che parmi poterci essere sospetto ch'ella fosse ridotta al verde ai tempi di Domiziano, nei quali Tacito accenna « tot exercitus in Germania Panno-"niaque temeritate, aut per ignaviam duenm amissos 4, " E questo sospetto si avvalora considerando che quell'imperatore, per attestato di Dione, istituì o rinnovò per l'appunto una legione prima, nel che potrebbe avere imitato l'esempio di suo padre, che anch' egli ristaurò le legioni IV e XVI, come vedremo.

Questa legione di Domiziano, dal nome della dea tutelare di lui, fu denominata Minervia, a cui corrisponde l'AOHNA dei marmi greci, che il Muratori volle correggere BOHOHNA, perchè non ne intese il significato. Due lapide Gruteriane 6 ci attestano che pugnò nelle guerre Daciche, e sappiamo anzi che nella seconda di Traiano era comandata da Adriano in qualità di legato?. Non conosco se non che una lapida sola, per cui possa sospettarsi, che abbia fatta una qualche dimora nella Pannonia Superiore , ma dai due elogi del suo legato M. Claudio Fron-

Dom, cl. VI, n. 108.

<sup>1</sup> Les schedar que Borghesi attribue ici à Manuce sont la grande coffection de Panvini, cod. Vat. 6o35, dans laquelle se trouve en effet cette inscription. On sait que ce recueil contient nne foule d'inscriptions ligoriennes, et il est certain que celle qui nous occupe est de ce nombre, car on la retrouve dans les volumes de Ligorio qui sont à Naples, et dans ses schedae (jadis Barberinianae) à la bibliothèque du Vatican. W. Havzes.

<sup>2</sup> Tacit. Hist, lib. IV, c. 153511.

Agricola, c. xu. [M. Grotefend pense que cette légion fut supprimée par Vespasien, à cause de ses nombreuses révoltes. W. HENZEN.

<sup>1</sup> Pag. 550, s. 4 Pag. 391, 4; p. 1101, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spartian, in Hadr, e. m. | Son témoiguage a été confirmé depuis par la belle inscription athénienne en l'honneur d'Adrien. Voy. Annali dell' Instit. di corrisp. archeol. 1869 , p. 139, W. HENZEN.]

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Rom. p. 19.

tone ' apprendiamo ch' egli la condusse alla guerra Partica di L. Vero. Dopo quella spedizione non può dubitarsi che venisse alla guardia della Germania Inferiore, siccome ci attestano Dione e parecchi marmi dello Steiner, uno dei quali appartiene al q 42 2, e dove rimase finchè fu re- P. 141, \*16. stituita dal tiranno Aureolo, se può prestarsi fede ad una sua medaglia presso il Bandurio3. Obbedi in appresso al magister militum per Illyricum3.

- 1 Férrassae, Bulletin des sciences, sect. VII. 1894, p. 999, e Mai, edizione romana di Frontone, p. xxu, [Cf. Henzen, n. 5478, 5479. - M. Grotefend prouve an moyen d'une inscription publiée par Kannegieter, Postum, p. 170, que cette légion avait séjourné dans la Germanie Supérieure avant la guerre contre les Parthes, W. HENZEN.
- 1 [Les inscriptions suivantes, Steiner, u. 651 [1965]; Lersch, Centralmus, part II. n. 20; Henzen, n. 6682, sout de dates plus récentes; elles apportiennent ou règne d'Alexandre Sévère. L'inscription n. 6637 de mon Supplément au recueil d'Orelli ponrrait bien être de la même époque, comme celle de Lersch, Centralmus, part. II. n. 10. qui est de l'an 252, W. Havzey, ]
- ° [ Elle est décidément fansse ; voy. Eckhel . D. V. V. t. VII. p. 464; Cohen. Med. imp. I. V. p. 79. C. CAVEDONI, ]
- \* [M. Grotefend a démoutré au moven d'une inscription trouvée probablement dans les entrières de la valtée de Brohl, près d'Andernach, et dans laquelle la leg. I Miservia est mentionnée avec la leg. VI Vietrix (Rhein. Inhrb. t. VII. p. 44, et plus correctenient t. XI. p. 77; Steiner, n. 967 de la nouv. éd.), que la première de ces légions tenait garnison dans la Germauie Inférieure avant que la seconde fût envoyée en Augleterre, c'est-àdire avant le règne d'Hadrien. Il anrait pu aller plus loin; ear il paralt certain que le légat mentionné dans cette inscription est le

consul de l'an 100, Acutius Nerva, qui dut être envoyé en Germanie peu de temps après l'expiration de son consulat. Le même légat est cité dans l'inscription du petit sanctuaire d'Herenie, tronvée il y a deux ans dans la même vallée de Brohl, et conservée aujourd'hui au musée de Cologne (Voy. Freudenberg, Das Denkmal des Hercules Saxanus im Brohlthal, Bonu, 1862, in-4"), inscription consacrée sous ses auspices par des soldats des mêmes légions, si ce n'est que la leg. I Minervia y est remplacée par la leg. XXII Primigenia, qui a laissé tant de monuments dans la Germanie Supérieure. On peut donc douter si cette dernière légion a remplacé la leg. I Minercia, ou si elle a été remplacée par elle dans les earrières de Brohl, et par conséquent dans l'armée de la Germanie Inférieure, M. Freudenberg s'est décidé pour la seconde hypothèse; mais il ne s'est pas souvenu d'un autre monument consacré à Cologne aux Metronee Aufaniae, par un soldat de la leg. I Minercia, lequel en avait fait le vœu od Alutum flumen seeus montem Caucasi; voy. mon Supplément au recueil d'Orelli, nº 593o. C'est à M. Urlichs, savant professeur de Warzhourg, que l'on doit l'application très-heureuse de ce document à la question qui nous oceape. Il en a déduit avec beaucoup de probabilité, Rhein. lahrbücher, t. XXXVI, p. 102 et suiv, que le soldat qui avait fait ce vœu à des divinités adorées en Germanie, lorsqu'il se trouvait sur le

96

La terza delle legioni prime, di cui si hanno monumenti sul Reno. è l' Adiutrice già illustrata dal conte Guarnieri e dal ch. Cardinali 2. Essi ci hanno detto come fosse arrolata da Nerone fra i classiarii, e ricevesse l'aquila da Galba : come per la prima volta pugnasse sotto Otone, e da Vitellio fosse mandata in Ispagna : anzi il Guarnieri ha raccolto i marmi spagnuoli, che fanno rimembranza di lei. Il Bimard stimò che Muciano la richiamasse di là per combattere contro Civile nella Germania, fidandosi della falsa lezione tertia et prima, che si aveva in alcune edizioni di Tacito : ma è indubitato doversi preferire la volgata sexta et decima, che riceve piena conferma da ciò che poi ripete lo storico stesso<sup>a</sup>. Tuttavolta non può negarsi che sia stata anch' ella per qualche tempo nella provincia Superiore, richiedendolo troppo apertamente nove figuline e quattro lapide presso il nostro autore, che appariscono tutte di buona età. Laonde sospetto che si facesse venire dalla Spagna sul Reno un poco più tardi, cioè ai tempi delle guerre Germaniche di Domiziano o di Traiano. Imperocchè quando scriveva Tolomeo ella era già nella Pannonia, ove quel geografo ne stabilisce le stanze a Bregezio o Bregenzione, e dove le conservò lungo tempo, perchè la Notizia attesta che anche ai suoi giorni ve n'era alloggiata la quinta coorte. Il Casanbono pensò, che Capitolino parlasse di questa Adiutrice 7 quando scrisse che M. Aurelio «Pertinacem primae legioni regendae imposuit : statimque Rhav-

fleuve Alutus, c'est-à-dire au fond de la Dacie, y était venu avec sa légion pendant la première guerre de Trajan. Si cela est vrai, il s'ensuit que cette légion tint garnison en Germanie avant et après cette guerre, à moins cependant qu'on ne suppose qu'elle y envoya plus tard un détachement, nne vexillatio, pour quelque autre guerre. M. Urlichs pense que cette même leg. I Minervia tint ensuite garnison à Augst, près de Bâle; mais à cet égard je ne saurais être de son avis. La leçon et l'explication des inscriptions de tuiles publiées par M. Mommsen. Inser. Heleet. n. 345, sont trop incertaines.

- et l'épitaphe d'un seul signifer (Ibid, n. 979) ne suffit pas pour établir que ce sous-officier était en garnison dans cette ville lorsqu'il y mongut, W. HEYZEN. ]
  - 1 Ara del Museo Nani.
  - Diplomi imper. p. 3q. Apud Maffei, Mus. Veron, p. 348.
  - 1 Hist. lib. IV, c. LXVIII. 6 Hist. lib. V. c. xIX.
- ° [Elle prit part cependant à la guerre contre les Suèves; voy. mon Supplém. au recueil d'Orelli, n. 543q; cf. Grotefend.
- p. 869. W. HEYZEN. 7 In Pertin. c. II.

atias et Noricum ab hostibus vindicavit, a E veramente si ha motivo di credere che questa legione fosse impiegata in quelle guerre, trovandosi che il console Cesonio Macro Rufiniano mentr'era suo tribuno fu oporato DONIS · MILITARIBVS · A · DIVO · MARCO ! Anche Dione determina la sua residenza nella Pannonia Inferiore, confermata da molte lapide di quei paesi riferite dallo Schoenwisner e da altri, la più antica delle quali con certa data è dell'anno 947, provenuta dalla Dalmazia 2. Il Chandler 3 trovò nella Siria una menuoria dell'anno 996, spettante a due beneficiari di un suo tribuno, la quale dà motivo di credere, che partecipasse della spedizione di Gordiano Pio in Oriente. Ma o ella non vi mandò se non che una vessillazione, o se vi andò dovette esserne di ritorno quando Filippo ricondusse l'esercito, perchè l'ara Nani dell'anno 998, la quale ricorda un altro suo beneficiario, fu trovata nella Dalmazia, e si sa che a quei tempi quella provincia e la Pannonia Inferiore solevano essere riunite sotto un preside solo, come di sè stesso testifica Dione 4. Si mantenne poi per lunga pezza. P. 162. \*17. vedendosi ricordata dagl' imperatori Constautino ed Anastasio in due loro rescritti 5.

Ommesso il n. 376°, troppo dubbiosa essendone l'aggiudicazione a motivo della sua frattura, abbiamo il marmo 315 [551] spettante alla legione seconda, e il frammento 377 [535], che memora la aeconda Adiutrice, nei quali eredo indicarsi due legioni diverse. La seconda, così detta

ήγεμονίαν το τε Δελματία, ής ποτέ καί

Grut. p. 381, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zanetti, Lettera al conte Polcastro.
<sup>3</sup> Inscr. Ant. p. 03. 8.

Lib. XLIX, c. xxxv. Borghesi commet ici une double erreur; d'abord Dion ne parle pas de la Pannonie Inférieure, mais de la Pannonie Supérieure; ensuite il ne dit pas upil sit gouvernée nu néme tempa ectie province et la Dalmatie, mais seulement qu'il de la gouvernée l'une et l'autre, en ajoutant que son père avait été comme lui légat de Dalmatie; ματί γέρ τον την êt τη λβορίκη.

δ απτήρ μου χρόνον τω λήρξε, καί τη ΙΙανονής τη δτω καλουμένη ωροστάχθην. On ne conçoit pas comment ce teste a pu induire Borghesi dans une erreur qui le met en contradiction avce les témoignages épigraphiques, et qui est d'ailleurs réfutée par ce qui y est dit du père de Dion. W. Haxara, 3° Cod. lib. XI, fit. xxxxx. legf. c; tit. tun,

leg. 3,

<sup>a</sup> [C'est la même inscription que le n° 314;
voyez dans la nouvelle édition le n° 313.
W. Hexzex.]

assolutamente, essendo la più antica delle altre quattro dello stesso numero, cioè l'Italica, l'Adiutrice, la Traiana e la Partica, fu anche denominata Augusta, ed era sull'alto Reno fino dal principio del principato di Tiberio 1. Per la conquista di Claudio fu trasportata in Inglilterra, mentre era suo legato Vespasiano2, ove tenne dipoi costante dimora3. Senz'anche curare le sue lanide, Tacito ce la ricorda sotto Nerone"; il geografo Tolomeo ai suoi tempi; l'itinerario di Antonino ci avvisa che aveva la stazione ad Iscam Silurum; Dione la colloca nella Brettagna Superiore, e la Notizia ne mette una parte a Rutupa, elnamandola in alcun luogo legio secunda Britannica. Non ne manca ricordo sui nummi di Carausio5, e perciò fa meraviglia di non incontrarla su quelli di Gallieno, tanto più che da essi si commemora la legione XX, ch' era alloggiata nella stessa provincia. Quindi io tengo per fermo, ch' esistesse realmente LEG·II·AVG nella medaglia di quel principe uniramente veduta dal Vaillant<sup>6</sup>, nella quale forse per difetto di conservazione egli lesse LEG·I·AVG, massimamente poi che questa legione prima Augusta è del resto affatto sconosciuta.

La seconda Adiurire a detto di Dione fu istituita da Vespasiano che le concesse un diploma di cittadinanza e di consubio nell' 80.3, da cui prese argomento di trattarne il Cardinali<sup>2</sup>: ma realmente ella era già stata coscritta fra i classiari da Vitellio. <sup>5</sup>. Muciano per la guerra di Cavile la mando in Germania<sup>2</sup>, veo per la prima volta stette in hatta-glia <sup>8</sup>, ed era suo tribuno Adriano quando sul cadere dell' impero di Domiziano <sup>18</sup> in trasferita nella Mesia, o vei inditti troviano che pugnio.

- <sup>1</sup> Tacit, Annal, lib. 1, c. xxxvii e axx. <sup>2</sup> Tacit, Hist, lib, III, c. xxiv; Sueton, in
- Fespas, v. tv.

  Solver, mon article dans le nouveou Rhein.
- Har. t. M., 1857, p. 5 et suiv. Cf. t. XIV. 1859. p. 347. E. Hibnes.]
  - Annal. lib. XIV, c. xxxvv.
    Tanini, p. 228. [Cohen, Méd, imp.
- t. V. p. 519. n. 125 ]

  \* Num. praest. t. II., p. 356; [dans in
- <sup>4</sup> Num. praest. t. II. p. 356; [dans in 9\* édit. (1699), t. II. p. 369.]

- Diplomi imp. p. 64.
- \* Tacit. Hist. lib. III., c. Lv. \* Tacit. Hist. lib. IV. c. Lvvm.
- 40 Tecit. Hist. lib. V, c. 331.
- <sup>11</sup> Spart. in Habr. e. n. [M. Grotefend a démontré, Rhein. Iadrè, vol. XXII., p. 77 et suiv. que cette légion tint garusson pendant quelque temps en Angleterre. Me fondant sur ce fail. je crois avoir prouvé que ce fut dans extet province qu'iladrien y exerça les fonctions de tribun. L'argument

nelle guerre Daeiche <sup>1</sup>. Quindi ebbe gli alloggiamenti ad Aquinco nella Pannonia Inferiore, ove la Iaseato molleplici memorie di sè, e dove perseverava al tempo di Claudio il Gotico, sotto cui fa pompa del nuovo titolo di Costante Claudiana<sup>3</sup>, ed anche dei successori di Teodosio, essendo allora soggetta al duea della Valeria Ripense. È ricordata da Caracalla nel codice Giustianae di

Auche la logione quarta ha trovato un egregio illustratore nel ch. p. 134.55.
Labus \*. Era da prima in Ispagna, ove la pongono una pietra del Grutero \*, alcune medaglie coniate in Saragozza da Augusto e da Tilverio \*,
non che altri monumenti citati dal Florez \*; e sembra poi che fosse
chianata alla spedizione di Claudion nell' Ingliturera \*. Presidiova certamente la Germania Superiore quando Galha fin elevato all'impero \*,
per cui nove volte si memora nella collezione dello Steiner. Di la
venne in Italia con Vitellio "s, ed occupò l'ala destra nella battaglia di
Cremona contro i Plaviani". Il Binnard non le volte ammettere il cogmome di Maccedonica ", ed anche al nostra outore è spesso piaciuto di
cambiargielo nell'altro di Maria Gemina : ma ambedue a torto. Imperocchè le viene dato apertamente da Tacto ", non che da molte

tiré du passage de Spartien pour démoutrer le séjour de cette légion dans la Mésie est insoutenable depuis la découverte de l'inscription du théâtre d'Athènes, qui fernit plutôt supposer qu'Hadrien se rendit dans cette province comme triban de la les. V Macedonica. Il me semble douteux que la leg. Il Adjutrix ait pris part aux guerres de Trajan contre les Daces, vu le peu de conlience que mérite l'inscription d'Orelli 799= 3o48, qui, quoique fausse à mon avis, est cependant admise comme authentique par Marini, Fr. Areal, p. 530. Sur l'inscription du théâtre d'Athènes, vovez mon article dans les Annali dell' Instituto di corrispond, archeolog. di Roma, 1862, p. 142-145. W. HEN-ZEN,

- Marini, Fr. Arval. p. 530.
- 1 Orelli, n. 1014 e 4985.
- <sup>5</sup> Lib. II, tit, 111, leg. 1. <sup>6</sup> Lettera al De Lama.
- <sup>3</sup> Pag. 525, 2. [Corp. inser. Lat. vol. 111. u. 303.1
- Eckhel, D. N. V. t. I, p. 37.
   Florez, Medallas de las colonias, municip.
- y pueblos antiguos de España, p. 191.

  \* Steiner, n. 564 [2237]; Orelli, n. 363.
- [Mommsen, Inser. Helvet. n. 179-]
  - \* Tacit, Hist, lib. 1, c. 1x e Lv.

    10 Tacit, Hist, lib. II, c. c.
  - " Tacit. Hist. lib. III., c. xxn.
  - <sup>19</sup> Apud Mnrst, p. 852, 2.
    <sup>11</sup> Hiet, lib. III, c. xxe.

lapidi del Grutero 1, del Fabretti 2, del Muratori 3, dell' Orelli 4, della nuova raccolta del Calogerà<sup>5</sup>, e segnatamente dall' Ughelliana riprodotta dall' Orellie, di C. Vibio Publiliano TR · MIL · LEG · IIII · MACE-DONICAE · ET · XI · RAPACIS · IN · GERMANIA. E le è poi stato confermato dal marmo, ehe fu soggetto dello seritto del Labus, e da due altri da lui e dall' Amaduzzi 7 prodotti eon maggior diligenza, che dallo Steiner n. 380 [528] e 381 [529], il quale nell'abbreviatura MC ha negletto il nesso delle prime due lettere, e convertito la terza in un G, per cui ha equivocato nell'interpretazione. Si sbagliò il Reimaro \* confondendola colla quarta Scitica, che già godeva di quel nome fino dai tempi di Tiberio°, e che mentre si combattevano le due guerre Vitelliane era nella Siria 10, e faceva parte delle quattro legioni di Muciano 11.

Gli avvanzi della Macedonica rimasti in Germania vengono citati nella guerra di Civile e di Classico 12, dopo di che se ne perde ogni memoria. Quindi mi persuado, ch' essendo debilitata dalle tante perdite sofferte in Italia e in Germania, insieme colla XVI fosse poco dopo restituita da Vespasiano, per cui lasciatesi da ambedue le vecchie denominazioni, ricevessero dal ristauratore quella di Flavie.

È stata una disattenzione del ch. Orelli 13 l'aver chiamata Firma o Fidelis questa nuova quarta Flavia, mentre è più che provato 14 ch' ella si disse Flavia Felix. Ed ho già notato nella mia memoria sopra Burbuleio 15 esser mutilo il testo di Dione presso il Reimaro, in cui si favella di lei 16, P. 153, \*19. felicemente supplito dall'ab. Morelli coll' autorità di un codice della Biblioteca Marciana di Venezia: Οὐεσπασιανός... τὸ τέταοτον τὸ

- 1 Pag. 557, 3; 1110, 8.
- 1 Inser. dom. p. 668, n. 529.
- 3 Pag. 859, 2;1109, 6.
- N. 232.
- 5 Tom. VII. p. 156.
- \* N. 1549.
- ' Anecdota litter. t. III, p. 370.
- \* Ad Dion. lib. LV, c. xx111. nota 179.
- 9 Murel, p. 223, 4.

- 10 Tacit. Annal. lib. XV, c. xxvi.
- " Tacit, Hist, lib. II. c. IV.
- " Tacit, Hist. lib. IV, c. xxxvII. 13 Tom. II, p. 535.
- " Grut. p. 543, 3; p. 445, q e 10; Mitrat. p. 1103. 7; Cardinali, Diplomi imper. n. 584.
- 11 [Voyes plus haut. p. 140.]

Φλανοίκου τό ἐν Morią; τῆ ἀνω, καὶ τό ἐκακαἰδιατον τό Φλανοίκου ἐν Σφέρ. Tuttavolta è molto probabile che, imanzi di passare nella Mesia, ai sia fermata nella Pamonia, troppe essendo le memoric che ha lasciale in quella provincia e nell' annessa Dalmazia, riferite da Sestini è, da Poccecke<sup>3</sup>, dal Grutero è, dal Zacaria è e dal Muratori è, a cui si avrà da aggiungere quest'altra, che credo imedita, comunicatami dal Kellermann e serbata dalla casa Ergovaz nella Gittà Vecchia in Dalmazia è :

> M · EVTNIVS · VIC TOR · A E Q VITIN A E TERTIAE · CONIVGI · ET L· MARIO · FORTVNATO FRATRI MIL· LEG · IIII · F · F ·

Ma fosse ella collocata da principio uella Paunonia, o nella Mesa, starisempre bene, che da una lapida dell' Orelli "e da un' altra del Muratori" se ne possa dedurre, che intervenisse alla guerra Sarmatica di Domiziano ed alle Daciche successive. Fra i marmi del nostro autore è unico il n. 177 [729] ad accusarci la presenza di questa legione sull'alto Reno, ricordando un suo soldato ACENS: EXPEDITIONE: CERMANIAE, a cui fa lucidissimo commento la Muratoriana" dellecata ad un altro suo militare DONIS: DON: AB-IMP: MARCO-AN. TONINO: 1N-BELLO: CERM-BIS. Pacificate poi le cose sarà venuta o tornata ai quartieri assegnatigli da Dione nella Mesia Superiore, ove gli ebbe a Singidano, siccone ricavasi dalla Notizia e da altre suo lapidi esistenti a Semendria" Nell' impero di Gordiano Pio, e preci-

|    | Viaggio di Valacchia, p. 283 e 285.     | Città Vecchia, où je l'ai vue et copiée. Il y |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Inser. ant. p. 191.                     | n à la dernière ligne : H S · S Tu. Monu-     |
| 3  | Pag. 536, 6.                            | SEX.                                          |
| 4  | Marmi Salonitani, p. 15. n. 13.         | 1 N. 3o4g.                                    |
| 5  | Murat. p. 812, 4,                       | 4 Murat. p. 768, 8,                           |
| ۰  | [Cette inscription existe encore à Spa- | * Pag. 730. 1.                                |
| do | dans le quartier connu sons le nom de   | 10 Murat n 863 o n 875 6                      |

samente nell'anno 993, concorse coll'altra legione Mesica, chi era la settima Claudia, alla fondazione della colonia di Viminacio nella stessa provincia, facendone fede le numerose medaglie di quella città1. Viene pure ricordata sulle medaglie nelle Gallie, o nella Germania, attesochè comparisce insieme su quelle di Vittorino e di Carausio<sup>1</sup>. Da tutti questi improuti apparisce che aveva per insegna un leone. Ma dopo la pace col secondo tiranno, o dopo la sua morte, si sarà restituita agli antichi quartieri, così volendo un'iscrizione di Belgrado dedicata al suo genio e posta da un suo antico prefetto, in cui si parla degl'impera-P. 165, \*20. tori Diocleziano e Massimiano 3, e così pure persuadendo il trovarla negli stessi paesi anche ai giorni in cui fu scritta la Notizia dei due imperj.

La legione quinta è la più antica di quante si conoscano aver soggiornato sul Reno, perchè perdè la sua aquila quando M. Lollio fu superato dai Germani nel 738 1. A questa sconfitta mostra di alludere il n. 663 [1270] del nostro autore, che io reputo falso per molte ragioni, ma precipuamente per la greca voce POLYANDRION troppo aliena da tempi di tanta purità nel linguaggio latino. Questa legione su una delle prime a tumultuare nella provincia Inferiore l'anno 7675, e nel 781 pugnò valorosamente coi Frisj 6, Il celebre elogio di Ti. Plauzio Eliano ' c' insegna che circa l' impero di Caligola egli era legato LE-Gionis · V · IN · GERMANIA, e Novellio Torquato Attico, celebre bevitore e proconsole della Narbonese sul finire del principato di Claudio s, era stato tribuno di un suo distaccamento e di quello delle tre altre legioni, che alla morte di Augusto guardavano la provincia luferiore 9, il che mostra che fino al suo tempo non era accaduto aucora alcun cambiamento in quelle guarnigioni. Di mala voglia prestò ginra-

<sup>&#</sup>x27; Sulle quali sono da vedersi il Neumann, Popul. et regum num. vet, ined. vol. 1, p. q1, e l' Eckhel , D. N. V. t. H. p. 8.

<sup>\*</sup> Eckhel, D. N. V. tom. VII., p. 451 [Cohen, Méd. imp. vol. V. p. 67, n. 37 |; tom. VIII. p. 46 [Cohen, Med. imp. vol. V. p. 520. n. 130, 131].

Mural, p. 1483, 15.

<sup>\*</sup> Vell. Paterc. lib. L. c. xcvit.

<sup>\*</sup> Tocil. Annal. lib. I, c. xxx. \* Tacit, Annal, lib. IV, c. LYXIII.

<sup>&#</sup>x27; Grut, p. 353. | Orelli. n. 750. | \* Plin. Hiet. not. lib. XIV, c. xxti (a8).

<sup>9</sup> Mural. p. 750. g. [Henzen, n. 6453.

mento a Galba i, e poscia una porzione di lei seguì la bandiera di Vitellio in Italia\*, finchè, battuta nella pugna notturna di Cremona, fu col resto dei vinti dispersa per l'Illirico 3 : l'altra parte rimasta in Germania essendo stata nell' 823 assediata da Civile nei suoi accampamenti di Xanten insieme cogli avanzi della XV, ascendenti in tutto a circa cinque mila uomini 4, furono costrette ambedue alla resa, e quindi contro la data fede trucidate, siccome narra diffusamente Tacito 5. Così mancarono queste due legioni, le cui aquile furono poi restituite a Vespasiano nell'anno seguente, secondo che ci ha mostrato un'insigne medaglia del Pellerin 6. Ma quanto è chiara la sua storia, e quanto è facile l'attribuirle le due figuline di Cleves e di Xanten date dal nostro autore al u. 611 [1306] e 623 [?] con LEG. V. e così pure le tre del Grutero' trovate anch' esse ad Castra Vetera, altrettanto è dubbioso il predicato con cui dovette distinguersi, e il determinare qual fosse delle quattro legioni quinte conosciute al principio dell' impero, cioè l' Urbana, la Macedonica, l' Augusta e l' Alauda, per cui non sarà inutile il soffermarsi alcun poco.

E in quanto alla quinta Úrbana, io nor ho da pentirmi di ciò che la publicato il mio antio Purlanetto nelle nole ai marni VII, XXI e XXII del suo Musco d' Este, perchè veramente ella sembra una legion-disciolta dopo la vittoria di Azzio per essere dedotta nelle colonie, onde uno può aver che fare con quest' altra tanto più a lungo superstite\*. Molto meno può essa confondersi colla quinta Macedonica venendone p. 1166, \*\*11.

Antiquamente discionata dal marno di Claudio Vitale\*, che ORDINEM.\*\*

Tacit. Hist. lib. t. e. Lv.

Tocit. Hist. lib. II, c. xlm e lxvm.
Tacit. Hist. lib. III, c. xxm e xxvv.

\* Tacit. Hist. lib. IV. c. xxu.

Hist. lib. IV, c. Lx.

Mélanges, tom. 1, p. 200.

<sup>9</sup> Pag. 154, n. 4, 9 e 10. <sup>8</sup> [Il est probable qu'il n'y a jamais eu de leg. V Urbana; voyez plus haut, p. 112,

note 4, et p. 113, note 1. L. RENIES.]

\* Grut. 391, 4. [Orelli, n. 3454. Le

présente quelques lozunes. le possage cidpar Borghesi doit probablement être sinsi restitué: ORDINEM - ACCEPIT - IN-LEG -V - mer : x - hast - POST - SVCCES-SONE - PROMOTVS - EX - LEC -V -MAC : in · leg · Î - ITAL , etc. c'est-à-dire, ordirem accepti în ligione V Maccelonica decimahautatus posterior, successione promotus ac · leg.

V Mac. in leg. I Ital. etc. Voy. plus haut.

p. 126, note 3. L. RENIER.]

texte de cette inscription est corrompu et

27.

ACCEPIT · IN · LEG · V · POST · SVCCESSIONE · PROMOTVS · IN·LEG·V·MACedonicam PHALangariam, come suppliva l'Hagenbuchio per relazione dell' Orelli 1. Al quale proposito io debbo ingenuamente ritrattare il mio errore di averla altre volte tenuta per istituita da Claudio, sedotto da un' ambigua frase di Tacito, mentre ho poi conosciuto ch' è molto più antica. Infatti serive Strabone 2: «Bery-«tus a Romanis instaurata, duabus legionibus ibi ab Agrippa colloca-« tis, » ed i numismatici si sono già accorti che ciò che Strabone dice di Berito fu comune alla poco discosta Elionoli. Le medaglie di queste due città ci mostrano che quelle legioni furono la V e l'VIII : ma alcune di Eliopoli le determinano più chiaramente chiamandole LEG-VIII · AVGusta, LEG · V · MACEDONica3, dal che resta provato che ambedne esistevano per lo meno fino dal 740, in cui accadde la riparazione di Berito ai conti del Noris 4. Pel già detto, e per ciò che diremo, consta pure che all'infuori della Macedonica niun' altra legione quinta mantenevasi più ai tempi di Antonino Pio, nei quali tesseva la sua storia Appiano Alessandrino : onde a lei sola può riferirsi ciò che narra dei soldati della quinta legione, i quali nella guerra di Giulio Cesare contro Scipione combatterono e vinsero un elefante, aggiungendo che in memoria di ciò anche ai suoi giorni l'usavano per insegna 5. Il medesimo fatto ci vien confermato dall'autore De Bello Africano 6 siccome avvenuto alla battaglia di Tapso, per cui non può dubitarsi che quella legione insieme colle altre Cesariane fosse poi trasportata dall' Africa nella Spagna, onde sia insieme la quinta che contribuì alla vittoria di Munda<sup>1</sup>. Per lo che sarà pure la quinta che pugnò successivamente cogli Asturi e coi Cantabri, talchè meritò che i suoi veterani

N. 1580, [II n'est pas plus question dans cette inscription, que dans la précéchente, d'une fay f. Mac. Phalangaria; les sigles LEG-V-M-P, qu'on y lit, doivent s'expliquer ainsi: legionie l' Maccdonicae posuit; vos Heuzen, p. 168. L. Rexus...]

Lib. XVI. c. u. \$ 19 : Bupvròs deshu26n di rūr ūno Pagaiar defagira dia

тауµата, а *(дръске Аур*іпнає фитаўба.] <sup>3</sup> Eckhel, D. N. V. tom. III. р. 335 е

<sup>1</sup> Cornotaph. Pisan. diss. 1, c. 11, p. +3.

Appian, De Bell, civil. lib. II. c. xcvi.
De Bello Africano, c. 1xxvi.

De Bello Hisp. c. xxx.

fossero premiati nella deduzione di alcune colonie, e segnatamente di quella di Emerita fondata nel 7311. Agrippa pose fine alla guerra Cantabrica nel 735, e nel 738 fu mandato in Oriente, onde non è improbabile ehe la richiamasse dalla Spagna, in eui non si aveva più bisogno di lei, e fattala venire nella Siria l'adoperasse poscia nella restituzione di Berito. Sta quindi bene ehe Dione la conti fra quelle ehe durarono dalla morte di Augusto fino ai suoi tempi. Per autorità di un marmo veduto dal Marsigli<sup>2</sup>, nella XXX podestà tribunizia di Tiberio ella era nella Mesia in compagnia della quarta Scitica, a cui pure viene associata da un altro sasso del Grutero3, e da un terzo4, dal quale apparisce che Marzio Macro era LEG · TI · CLAVDI · CAES · aug · pro · PR·MOESIAE · LEG · IV · SCYT · et · leg · V · MACED , talchè resterà chiaro essere queste le due legioni, a cui sotto Tiberio era affidata P. 187, \*22. quella provincia a detto di Tacito<sup>5</sup>. Da un' altra sua testimonianza apprendiamo 6, che nell' 815 fu chiamata dalla Mesia in Armenia per la gnerra di Tiridate, composta la quale fu inviata in Egitto?, Tito andò a prenderla in Alessandria per condurla in aiuto del padre alla guerra Giudaica\*, nella quale obbedì al legato Sesto Cereale\*, ed in cui ci consta che alcuni dei suoi guerrieri conseguirono i doni militari 10.

Dono aver cooperato all'espugnazione di Gerusalemme fu rimandata alle sue antiche stanze nella Mesia 11, ove la collocano dichiaratamente altri marmi 12. Il perchè essendo posta alla custodia della riva del Da-

<sup>&#</sup>x27; Eckhel, D. N. V. tom. I. p. 19; tom. VI.

P. 91. ' Murat, 223, 4, [J'ai vu à Vienne cette inscription; on v lit TR · POT · XXXV: elle est donc de l'an 33 ou de l'an 34 de noire ère. Tu, Mowasan,

<sup>5</sup> Pag. 13, 17.

Giorn. Arcadico, nov. 1826, p. 170; Gud. p. 188, 4, [M. Grotefend, Rhein, lahrb. vol. XXXII, p. 49, n'admet pas que l'on puisse citer l'inscription de Martius Macer comme preuve du séjour de cette légion dans la Mésie. C'est à tort, car les suppléments

proposés par Borghesi dans son mémoire sur deux inscriptions d'Urbisaglia (voy, plus haut, tome III, p. 183) sont tout à fait certains, W. Havary.

<sup>5</sup> Annal. lib. IV, c. xv.

<sup>\*</sup> Annal. lib. XV, e. vt.

<sup>2</sup> Tocit, Annal. lib. XV, e. v. xxvi, xxvii.

<sup>1</sup> Joseph. Bell. Jud. lib. 111, e. 1, \$ 3. " Joseph. Bell. Jud. lib. VI., e, 1v, S 3,

<sup>&</sup>quot; Orelli, n. 7 19; Kellermann , Vigil. Rom. n. 476.

<sup>11</sup> Joseph, Bell, Jud. lib. VII., c. v. § 3. " Grut. p. 481, 1, e p. 490, s.

nubio da quel lato, sarà naturalissimo che prendesse parte alle successive guerre Daciche, siccome ci afferina il seguente marmo di un suo tribuno esistente a Nimes, e comunicatomi dal ch. Millingen':

T-IVLIO-SEX-F-VOLT-MAXIMO-MA}.....

BROCCHO-SERVILIÁN-A-QVADRÓN io-vero (?)

L-SÉRVILIO-VATIAE-CASSIO-CAM pano
LÉG-AVG-LEG-IIII-FLÁVIAE-LÉG-AVG-LEG-II-ADIVI ricio-leg

IEG AVG LEG-IIII FLAVIA: LEG TARRACOÑEN'S PR. A jet eur q FROVINCIAE HISP-CITERIOR SAETICAE DON is donate BELLODACIO-CORONIS WAÂLI-ET-VALLAKE! jetem er g VEXILLO-TRIB MIL-LEG "WAĞLDONIC-SÉVIKO 'squisse ROM -TVRM 1-T X' VINC-STLITIBN'S 'IVDIC and is

CALAGVRRITÁNÍ EX: HISPÁNIA: CITERIÓRE: PATRONO

Sappiamo auzi che nella guerra Dacica di Domiziano fu sotto gli ordini del legalo Calpurnio Giuliano<sup>3</sup>, e in una di Traino sotto quelli di Pompeo Falcoue<sup>3</sup>. Ma dopo fino ai tempi di Severo ci mancano positive notizie sulla sua dimora, ed è in questo intervallo che converrà riporre la venuta di lei nella Germania Inferiore attestata da tre figuline presso lo Stiener<sup>4</sup>, e da un'altra presso il Grutero<sup>5</sup>, Certo de Con-

'I'voy, Henzen, n. 6.6p., Nillingen avait de collide la destine motifé de la enjoue motifé de la sincisen, et as copie dei d'allieurs trés-insacté de la sitieue, et as copie dei d'allieurs trés-insacté ava l'inscription à Nimes, et j'en ai sous les les vau l'inscription à Nimes, et j'en ai sous les leviquièmes figure, il y a hien PR. A et son ne des ciriquièmes figure, il y a hien PR. A et son ne par PR. A, et à la fin de la neuvrieur de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice

Murat. p. 64, 7. Dion. lib. LXVIII, c.x. <sup>a</sup> Visconti, Monumenti Gabini, p. 206. [Voyez plus baut, p. 125.]

N. 624 [1301], 625 [1300],779 [1587].

9 Pag. 514, 5. [M. Grotefend avait d'abord sontenn, dans la Realencyclopădie de Pauly, tom. IV, p. 881, l'opinion que la leg-V Maced. était la légion V' mentionnée par Tacite comme faisant partie de l'armée de Germanie, et la leg. V Alaudae, celle qui était stationnée en Mésie; mais depuis, dans le Rhein, Iahrb. t. XXXII, p. 48, il s'est rangé à l'avis de Borghesi, s'appuyant surtout sur le fait qu'ancune des briques mentionnées comme attestant la présence de la leg. V Maced. en Germanie n'a été retrouvée. Il en résulte que l'on doit aussi abandonner l'opinion de Borghesi, qui admettait nn séjour de cette légion dans la Germanie Inférieure entre les règnes de Domitien et de nel gás ella era nella Dacia i insieme colla legione XIII, ove la pone pure ai suoi tempi Dione, e dove ce la conferanno le monete di quella provincia per gl'imperj da Filippo a Gallieno i, sotto il quale ultimo principe ce ne fa anche ricordo un importante lapida di Torda, di cui ci fu dato il disegno dal Neunana. Abbandonata poi la vecebia Dacia da Aureliano, i fu richiamata di qua dal Danubio e posta di presidio nella Dacia Ripenes, siccome abbismo dalla Notizia, al tempo della quale una parte di lei militava altresì sotto il conte dell' Egitto, p. 165. \*33. ed un' altra sotto il magister militam per Orientem, Intulimente hanno questionato il Muratori è ci li Maffei s, se questa legione si chimasses Costante o Claudia, perchè il LEG V. M. C., che dava origine al loro dissenso altro non era che il solito MC, unite in nesso le due prime lettere, siccome ho veduto da una copia che mi è stata favorita da Vienna di quel marmo. Il che noto, perchè quel secondo cognome avera no poco contribuito al nis obaglio di crederal sittuita da Claudio.

La quinta Augunta non è cognita se non che per otto iscrinioni, delle quali, se un accurato esame se ne istituisea, si riconoscerà molto dubbia la fede, perchè sebbene quasi tutte si dirano romane, o delle viciuanze, pure non n'esiste alcuna, che io sappia, ai giorni nostri. Quella di Quarto Annio Saturnino, data dal Fabretti e dallo Spon', è già stata dichiarata falsa dall' Orelli', dal Kellermann' e dal Cardinali', che portò meritamente lo stesso giudizio anche della Muratoriana'i, o piuttosto Ligoriana, di Plausurnio Gallo. Ligoriane sono pure le altre due di L. Antonio Astonion's e di Caludio Aburio', non che la quinta di

Septime Sévère. Voyez mon article sur une tesseta gladiotoria dans les Annales de l'Inst. de corresp. archéol. 1859, p. 17, et celui de M. Hübner dans le Bulletin, 1869, p. 184. W. Hazars. 1

Orelli, p. o36.

\* Eckhel, D. N. V. t. II, p. 5 e 10.

Populorum et regum numism. vet. incd. L. I., p. 87.

\* Jornandes, De regn, et temp, successione.

\* Pag. 11, 9. \* Mus. Veros. p. 237, 3.

Mus. Feron. p. 237, 3.

7 [Inser. dom. p. 24, 108.]

\* [Misc. p. 203, 1.]

Vigil. Rom. p. 33.
Diplomi imp. p. 30s.

Pag. 84a. 5.
Murat. p. 780, 6.
Murat. p. 68q. q.

L. Abilio Acerimo<sup>1</sup>; e la stessa origine avrà pure avuta la sesta di M. Emilio Verconio 2 procedendo dalle schede del Langermann. Rifiutate tutte queste, io non ammisi altra volta se non il bollo doliare 3 con L·V·AVG, perchè riportato nell' Ercole Prodicio del Pighio, e ricevuto dal Marini tra le sue figuline, in grazia di cui mi mostrai più indulgente verso la Gruteriana a di C. Attio Vitaliano. Ma quel bollo affermandosi trovato ad Castra Vetera, mi fa ora meraviglia l'osservare come sia rimasto sconosciuto allo Steiner, il quale abbiamo veduto che viceversa altri ne riferisce provenienti dallo stesso luogo, ma appartenenti alla legione quinta Macedonica. Per lo che in oggi non dubito che il bollo del Pighio sia il medesimo dell'altro L.V.MAC, da cui non discordi che per una falsa lezione: e veramente supponendo il nesso MC colla trattina costitutiva dell' A fra le due gambe anteriori del M, per poco che ne fosse consunta o male impressa l'ultima gamba, sarà facilmente avvenuto di leggere A/C. Caduta con ciò l'autorità della figulina, cadrà egnalmente quella del marmo di C. Attio desunto dall' opera de civitate Romana del Panvinio, la più infetta d'ogni altra sna di merci adulterine, come ha ben notato l' Orelli. Ora quindi penso meglio, che niun riguardo si debba a questa legione derivata unicamente dai capricci del Ligorio<sup>5</sup>.

Resta l'Alauda 4, che si crede così denominata dalla cresta dell' elmo dei suio soldati, la quale richiamasse quella delle lodole\*, e P. 15-5, \*14. di di motisimo essere stata raccolta da Giulio Cesare nella Gallia Transalpina durante il suo proconsolato. Gi resta memoria di lei durante i primi Cesari in alquante iscrizioni, di cui le ultime di tempo sono quelle dei due fratelli Domizi Tollo e Lucano, che furono am-

dans les manuscrits de Ligorio, dont j'as les

copies entre les mains, W. HENZEN.]

<sup>4</sup> [M. Mommsen a prouvé, I. N. Index

Gud. p. 145. s.

Reines, Syntogia, et. I. n. 248.
Grut, p. 514, 3.

<sup>\*</sup> Pag. 524. 5.

<sup>`[</sup>Il est à peine nécessaire de noter que toutes les inscriptions reconnues ici comme fausses par Borghesi se retrouvent en effet

XVI, que le véritable nom de cette tégion était Alendae et non pas Alanda, W. HENZEN, ]

<sup>7</sup> Plin. Hist. nat. lib. M. c. xxxvii (44), 5 121.

bedue suoi tribuni<sup>1</sup>. Sono ben cogniti costoro per ciò che ne hanno scritto Plinio giuniore e Marziale, non meno che per la frequente menzione, che ne fanno le figuline romane<sup>2</sup>, onde può assicurarsi che ottennero quell' ufficio militare sotto Nerone. Lo che essendo parmi che si abbiano buoni motivi per reputare che la quinta Alanda non sia diversa dalla quinta senza conoscinto cognome, di cui abbiamo superiormente mostrato la sede nella Germania. Primieramente le memorie di ambedue cessano quasi nello stesso tempo, del che si avrà ottima spiegazione se si estinse al principio dell' impero di Vespasiano. Dipoi l'unico lume, che ci resti sulla stazione dell'Alanda, proviene da un frammento del Muratori<sup>3</sup>, da cui apprendiamo, che uno dei suoi tribuni ebbe i doni militari da Claudio, e per conseguenza nella guerra Britannica. È dumme necessario, ch' ella si trovasse in un paese non troppo lontano dall'Inghilterra, perchè potesse o farsene il trasporto, o inviarvisi una vessillazione nel breve tempo, in cui fu preparata quella spedizione, il che ottimamente conviene al Reno inferiore. Ma dopo essersi dimostrato ch' ella fu istituita da Ginfio Cesare, e che durava ancora sotto Nerone, la ragion principale sarà la seguente. Tacito descrivendo le forze dell' impero romano nel 776, determina il numero delle legioni allora esistenti a venticinque, che distribuisce nelle singole provincie 4. Fa altret-

ıv.

Marini, Fr. Arral. p. 756; Murat. p. 766, 5; Grut. p. 403, 1.

 <sup>[</sup>Voyez plus hau1, Iome iii. p. 44.]
 Pag. 880, 8. [Monusen, I. N. 603o.]

<sup>\*</sup>Ecco lo squarrio di Taclio, qual si riteva nd equ. y del lis I degli dancifi, culla denominazione delle rispattive legioni, ecelle citazioni corrispondendi i Praceipuma robar Illerama justa, comune in Germanus Gellouque molaritum, acta legione creat, ciole lea Germania Indirecce la II Augusta, In MII Genima: la NVI Genima e la NVI Galio, fice (Tecil. Annel. lis. I. e. xvvvvv), e nella Superiore la I Germanica, la V Alunda, la NV sileria e la NVI Repine.

lib. 1, c. AVI). Hispanian recens perdomitotribus habilentare, cli evano la IV Meedinica, la VI titrice e la N Geninia (dalle maduglie di Castranguata conisia esotto Augustoto Etherio, person DEAthel, B. N. F. Logardia, p. 28). Marusa Juha era exceptrat doman populi limania: cetera Africa per deus lagora, vale a dire la IV, Ispanica (Tacit, Austilib. IV, c. XIII) e la III Augusta (Ashlermann, 1952, Bom. n. 557); puripe marure Argyptas, In III Careniaca e la XIII Deinterian (Tacit, Hint, Ilb. V, c. XI; Gru, p. 555, v.), debia e initie ad Saria suque ad futura Explorata, quastam ingrai terrarum futura abbila, putate en figuidas correctios, felo futura Explorata, quastam ingrai terrarum

P. 150, \*s5. tanto Dione i circa l' anno 975, e comincia dal dire che ai suoi giorni non restavano che diciannove delle legioni lasciate da Augusto morto nel 767, delle quali sottopone il nome e la collocazione. Non ignoriamo l'errore che si rimprovera a Dione, e mostreremo anzi nel seguito su quale legione egli cada : ma questa non avendo punto che fare nella presente questione, non verrà per conseguenza da esso alcun pregindizio al nostro argomento. Fatto adunque il confronto fra i due scrittori, e scomputate le diciannove dell'uno dalle venticinque dell' altro, risulta, come meglio apparirà dalla tavola prima soggiunta a piedi di questo scritto, che le sei legioni venute meno secondo Dione nell' intervallo di que' due secoli furono le seguenti : la IV Macedonica, di cui si è trattato poco fa, e che da Tacito non viene citata nominatamente sotto Tiberio, perchè in quell' impero non ha avuto occasione di parlare delle legioni spagnuole; ed inoltre la IX Ispanica, la XV Gallica, la I Germanica, la XXI Rapace e la quinta anonima. Il che posto, o si avrà da ammettere, ehe l'accuratissimo Tacito si sia dimenticato della quinta Alauda, certamente esistente a quel tempo, o pure converrà necessariamente confessare, che queste due legioni quinte furono in effetto una sola.

Sciolici cost da queste brighe, e rimettendoci in via, due legioni si ebbero col numero VI, ambedue d'antica fondazione, cioè la Ferrata che risiedeva in Oriente, e quella ch'ebbe il soprannome di Vitrier non saprei dir quando, ma sieuramente innanzi Nerone. Una pietra corretta dal Kellermann è a parla di un suo centurione che dopo la spedizione Britannica di Claudio fu donato dei premj militari OB·RES-PROSPERE-GESTAS·CONTRA. ASTVRES, della qual guerra non travo altro sentore. Se le è data criandio i appellazione di Claudia,

furono la III Gallica (Tacit. Hist. lib. III. c. xxxv), la VI Perrata (lib. II. c. xxxv), la VI Perrata (lib. II. c. xxxv) e la XFretense (Annal. lib. III. c. xxvi) e la XII Folminata (Annal. lib. XV. c. xvi). Ripson Denserii legionum duae in Panuonia, cioè l'VIII Augusta e la XV. Apolinare (Annal. lib. 1, c. xxvii e axvvii); duae in

Mossia attinebant, la IV Scitica e la V Macedonica (Mural. p. 223, 5); totidem aput Delmatism locatis, la VII e l' XI poscia denominate Claudie (Donati, p. 211. 6: p. 263, 7).

100.7).

Lib. LV, c. xxm.
Vigil. Rom. n. 40. [Henzen, 6767.]

attribuendole tre iscrizioni che ricordano la LEG · VI · CLAVD · P · F 1. Ma uno di quei marmi era assai corroso, gli altri provengono da descrittori di poca autorità, per cui tengo che invece di VI si avesse dovuto leggervi o XI o VII · CLAVD, Quello dato due volte dal Muratori 2 con LEG · VI · G · P · F si accusa scautonato dal canto del numero. ond' è chiaro che spetta alla settima Gemina. Questa legione era da prima in Ispagna, ove le medaglie di Acci e di Saragozza la ricordano sotto Augusto e sotto Tiberio. Fu dessa che fece principe Galba 3, ed al cominciare dell'impero di Vespasiano fu fatta venire dalla Spagna in Germania per la ribellione di Civile 4. Otto figuline e quattro marmi P. 151, \*16. dello Steiner ci attestano, che si fermò nella provincia Inferiore, finchè ai tempi di Adriano fu trasportata in Inghilterra, siccome apprendiamo da un nobilissimo frammento del Grutero . Troviamo infatti che sotto Antonino Pio vi lavorava alla costruzione del vallo o, ed impariamo da Tolomeo e dall'Itinerario Antoniniano, che aveva i quartieri a York. nei quali perseverava quando Dione scriveva la sua storia, ed anche ai tempi del terzo Gordiano. Fa meraviglia come fin qui non si sia veduta memoria di lei sulle medaglie legionarie di Gallieno e di Carausio. sembrando che a quei tempi dovesse sussistere ancora, giacchè dalla Notizia si ricorda il « praefectus legionis sextae sub dispositione ducis « Brittanniarum. »

Duplice fu la *legione settima*: una più antica, poscia denominata Claudia, stanziante prima nella Dalmaria, quindi nile Menia, la quale on appartiene al nostro scopo: l'altra chiamata Genina Felice. Fu questa coscritta da Galba<sup>+</sup>, che le diede il nome di settima, forse per far seguito alla sesta, da cui cra stato cresto imperatore. Venne con lui a Roma;

Marini, Fr. Areal. p. 771 [Orelli, n. 3381]; Grut. p. 387.8 [Orell. n. 3465]; Murat. p. 695. 5. [Cette dernière inscription est Ligorienne. W. Hanne.]

Pag. 717, 5, e p. 2023, 3.

Treit. Hist. lib. V, c. xvi.

Tacit. Hist. lib. IV, c. axvm; lib. V, c. xvv.

<sup>\*</sup> Pag. 457, s. [Orelli, n. 3186.]

<sup>\*</sup> Orelli, n. 845.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [J'ai réuni les monuments qui attestent le séjour de cette légion en Angleterre, dans le nouveau Bheinisches Museum, 1857, vol. XI, p. 13 et suiv. E. Hünnen.]

Dion. lib. LV, c. xxv; Tacite, Hist. lib. III, c. xxv.

nella qual'occasione Tacito la chiama Hispanica dalla sua origine, come altra volta la dice Galbiana dall' istitutore \*, nel che gli fa eco nu' iscrizione Muratoriana 3. Fu da lui mandata a svernare nella Pannonia 3, e nella guerra civile susseguente seguì le parti di Ottone e di Vespasiano: ma dopo l'uccisione di Vitellio fu rimandata nei paesi nativia, Infatti un' insigne lapida del Grutero e ci assicura che nell' 832 era nella Lusitania sotto il comando del suo legato D. Cornelio Meciano, ove ne abbiamo ricordo anche nell' 883 7. I quartieri che occupava al tempo di Tolomeo, hanno dato l'origine e il nome alla presente città di Leon, e sotto i divi fratelli aveva sparse delle vessillazioni in altri luoghi della stessa provincia della Gallecia 5. Ma egli è precipuamente della Spagna Citeriore, che provengono le sue memorie, ove la pone dichiaratamente la base di Umbrio Primo console, come pare, circa i tempi di Severo, e tribuno LEG. VII. GEM. FELICIS. HISP. CITERIO-RIS?. Tarragona abbonda sopra ogni altra città delle sue lapide, che giungono fino ai giorni di Caracalla e di Alessandro 10, e giustamente, perchè era la capitale della provincia, che nei medesimi tempi le viene assegnata per stanza da Dione. È certo però, che fu anche sul Reno, attestandolo nel Fabretti i un altro tribuno LEG · VII · GERMINAE · FELICIS · IN · GERMANIA. Cinque volte si memora nella raccolta dello Steiner, ma in due sole si attesta la sua presenza, cioè nel n. 383 [300] di lezione controversa col Grutero 12, ed erronea, come jo stimo, presso ambedue 13, e nel n. 242 [684] 11, in cui apertamente s'intitola

Hist. lib. f. e. v.

<sup>1</sup> Hist, lib. II. c. LYXVI.

Pag. 819. A. [Cest une inscription fausse; voyez Mommsen, I. N. 120\*, W. Heyres.]

<sup>&#</sup>x27; Tacit. Hist. lib, fl , c. xt e Exxxvi.

<sup>5</sup> Tacit. Hist. lib. IV, c. vvix da paragonarsi col citato c. exvvv, lib. II.

<sup>\*</sup> Pag. 245. 2.

<sup>1</sup> Mural, p. 2037, 8.

<sup>\*</sup> Morat. p. 7, 7; p. 335, 2; p. 336, 3.

<sup>.</sup> Grut. 491, 12.

Orelli, n. 4815; Grut. p. 365, 7.
 Inser. dom. p. 140, n. 149.

<sup>13</sup> Pag. 101, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> [M. Steiner déclare en effet, dans sa deuxième édition, que le texte qu'il avait donné dans la première était inexact, et que, avant le chiffre II, on aperçoit des tracespresque effacées du chiffre XX. Ce serait donc de la légion XXII Primigenia qu'il serait

question dans cette inscription. W. Hexzx.]

16 [Cette inscription avait déjà été publiée
plus correctement par Orelli, n. 2059; de-

Alessandriana, Bisognerà dunque credere per le cose anzidette, che dippo P. identification di Dione o interamente o in parte fosse chiamata da Alessandro Severo in sussidio della guerra Germanica da lui impresa

pais elle a été reproduite dans les Inscriptiones Latinae in terris Nassoviensibus repertae (Aquis Mattiacis, 1855, in-4\*), n. 48, où se tronve confirmé le nom de la légion. Aussi je ne comprends pas pourquoi M. Grotefend. et M. Klein, Ueber die Legionen welche in Obergermanien standen (programme du gyninase de Mayence, 1853), p. 23, n. 27 (travail que je regrette de ne pas avoir à ma disposition), refusent d'accepter cette inscription comme une preuve du séjour de la légion sur les bords da Rhin, à moins que ce ne soit à cause de sa date assez récente, qui, si l'on admet avec M. Grotefend que la légion dont il s'agit était déjà dans ces contrées sous le règne d'Hadrien, ferait supposer qu'elle y resta très-longtemps. tandis que da petit nombre des monuments qu'elle y a laissés on doit conclure au contraire qu'elle n'y fit qu'un très-court séjour. Mais cette opinion de M. Grotefend se fonde uniquement sur sa théorie des vexillations légionnaires, suivant laquelle les troupes dont se composaient ces corps étaient toujours détachées de légions d'une seule province (Rhein, lakrbücker, tome XXVI, p. 195 et suiv.), En effet, l'inscription n. 5456 de mon Suppl. an recueil d'Orelli mentionnant une vexillation employée en Bretagne sous le règne d'Hadrien et composée de détachements des légious VII Gemina, VIII Augusta et XXII\* Primigenia, M. Grotefend en a conclu que ces deux dernières légions se trouvant alors en Germanie, il devait en être de même de la première, Mais la théorie sur laquelle se fonde ce raisonnement n'est rien moins que démontrée, et l'on

peut y faire de graves objections. Ainsi, par exemple, les vexillations formées de détachements des légions d'une seule province n'auraient pu former tout au plus que des corps de deux à trois mille honques; or peuton supposer qu'en mit choisi pour commander des corps d'une si faible importance d'aucieus préteurs, d'anrieus légats légionnaires, comme P. Inlius Geminius Marcionas (Benier, Inscript, de l'Algerie, n. 1818.; comme le célèbre Veratius Proculus (Orelli . n. 33q3); comme Fabins Cilo eufin. am avait été légat de Galatie et préfet de l'acrarium militare (Grut. p. hofi, 7; ho7, 11? Je rappellerai en outre l'inscription de Byllis (Annali dell' Instit, arch, 1863, p. 266), dans laquelle est mentionnée une vexillation formée de troupes détachées de six aileet de seize cohortes au moins, lesquelles n'étaient certainement pas stationnées dans la même province. Bien ne pronve douc que la légion VIII Gemino ait été envoyée eu Germanie dès le règne d'Hadrien, et je persiste à croire avec Borghesi qu'elle n'y vint que sous Alexandre Sévère et n'y resta que très-peu de temps, W. HENZEN. - Trois inscriptions tronvées, la première à Tarragone (Grut. p. 366, 7), la deuxième à Léon (Grut, p. 1103, 5; il la met par erreur en Portugal), la troisième à Astorga (je l'ai publiée dans les Monatsberichte de l'Acad. de Berlin, 1861, p. 826), donnent à cette lécion le surnom d'Alexandriana on de Sereriana Alexandriana, et de nombreuses tuites avec la marque L. VII · G. GOR · P · F. trouvées à Léon, Valladolid, Lugo et Astorga, prouvent qu'elle continua d'avoir sesnel 987. È bisognerà pure ammettere che nella divisione degli eserciti fra Valentiniano e Valentinua portione di lei o passase o rimanesse in Levante, ove sappiamo dalla Notizia che militava sotto il magiater mittuna per Orientena, mentre dalla medesima ci viene pure annunziato, che un praefectus legionis VII Geminao occupava contemporaneamente gli antichi alloggiamenti a Legione in provincia Illuspiania Gallaecia.

Se si avesse da prestar fede al Grutero, anche le lagioni otare sarebibero state due sotto l'impero, cinque lapide avendori egli date della legione VIII Gemina, o Gemina Felice. Ma all'infoori di una¹, che spetta alla XIII Gemina, le altre appartengono alla VII, di cui si è trattado qui sopra, come potrei provare con altre citazioni, se ciò importasse al mio assunto. Unica dunque di questo numero dopo Oltasinano fu la distinta col cognome di Augusta?, che lo già motto aver contribuito alla ristaurazione di Berito e di Eliopoli. Una rarissima medaglia ci fa sapere, che nel 733 cocupava la Girenaies sotto Pinario Scarpo, il quale dopo la hattaglia di Azzio rimise il comando de' suoi soldati a Cornelio Gallo, da cui furono spinti alla conquista dell' Egitto. Sta hene adunque che, quando M. Agrippa venne in Siria nel 738, la rinvenisse in quella provincia, o nelle vienanze. Alla morte di Augusto ella era nella Pannonia<sup>2</sup>, chiamatavi senza dubbio per la guerra Illirica di Tiberio, in cui si ebbe bisogno di quiudici legioni<sup>2</sup>. Ne dubito

quartiers on Equago, spreis le règne d'Alsandre-Sévire. Ces theirs pressven sui mois temps que, lère qu'un grand sombre d'inreptions relatires de voldats de celtre di saint été treutéra la Terragne, non quartier principals réalism à danc actet ville, mais bien à  $L/\infty$ , sille qui fat ensetraite sur l'emplarement de son augus et qui lai dat son son, sinsi que le remarque Borghosi. In déachement de cette légion dat, en outre, a tationné dans la Réique, à Inaliza, où fon trouve assui des lutiles portant un acchet et des inscriptions de ses soldate (vvy.  $G_{\rm PP}$ , surer, Let. vvil. Il. n. 1155, 1165 [5. Edin.

j'ai remarqué qu'elle ne porte le surnom de Pis que depuis le règne de Carnealla, ce qui fournit une dounée pour classer chronologiquement celles de ses inscriptions où elle ne porte pas de surnom tiré du nom de l'empereur régnant. E. Hérsus.

- mpereur régnant. E. Henses Pag. 476, 5.
- <sup>1</sup> Il primo marmo in cui se le dia è fin qui il Gruteriano, p. 4,6,1.
- <sup>3</sup> Eckhel, D. N. V. t. V. p. 272. [Voy. Cohen, Méd. cone. pl. XXXII, Pineria, 4.]
  - ' Dion. lib. LXI, c. 1x.
    ' Tacit. Annal. lib. I, c. xxIII.
  - 6 Sueton. in Tiber. c. xvi.

che fosse una delle tre veterane da Nerone sulla fine del suo principato scelte nella Brettagna, nella Germania e nell' Illirico per la guerra cli ei preparava alle porte Caspie 1, ed arrestate per viaggio da un contrordine cagionato dalla rivolta di Vindice, per cui si soffermasse nella Mesia, ove si trovava, quando scoppiò la prima guerra civile di Vitellio. In quella non giuuse a tempo di prender parte alla prima battaglia 2, ma nella seconda divise i lauri di Cremona 3. Intanto crescendo la fiamma accesa in Germania da Civile. Muciano pensò a mandarvi un esercito. per cui scrive Tacito\*, che vi furono tradotte «legiones victrices sexta et octava, Vitellianorum unaetvicesima, e recens conscriptis secunda. Di qui parecchi dei commentatori hanno preteso di dare l'epiteto di Vincitrice alla nostra legione; ma sicuramente a torto, ed è perciò che P. 153, \*2>. mi sarebbe gravissimamente sospetta la lapida del Donati o ch' è l'unica ad attribuirglielo, se non la giudicassi apertamente falsa a motivo della mala sorgente, da cui ci è stata trasmessa. Le legiones victrices di questo luogo non hanno senso diverso dal victricium legionum già nominate per innanzi7, cioè di Flaviane, per distinguere la loro provenienza da quella della vigesima prima Vitelliana, che fu una delle vinte.

Il nostro autore con una ricca serie di marmi ci dimostra che nou fu passaggiera la sua venuta, ma che si fernio nella provincia Superiore, siccome ci conferna il geografo Tolomeo\*. Da un'i scrizione del Fabretti\* ci era stato annanziato, che la LEGIO VIII - AVG-CVM-LIBERATA - ESSET - NOVIA - OBSIDIONE - LEGIO - PIA - FIB-CLIS - CONSTANS - COMMODA - COGNOMINATA - EST. Nel n. 27 [46] dell'anno 93º non fa ancor pompa di questi nuovi titoli, dei quali però si adorna nel n. 165 [77] dell'anno 94º, per cui si conchiuderà che quel fatto di cui tace la storia, avenne in quell'inter-

Tecit. Hist. lib. 1, c. v1; Sueton. in Ner. c. x1x; Plin. Hist. net. lib. VI, c. x111; Dion. lib. LXIII, c. v111.

<sup>\*</sup> Tecit. Hist. lib. II, c. LXXXV.

Tocit. Hist. lib. III, c. x, xx1, xxvn.

Hist. lib. IV, c. LXVIII.

Pag. 22, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Donati l'avait tirée de Zaccaria. Excursus litterarii, p. 361; mais celui-ci l'avait reçue de Galletti, bien connu aujourd'hui comme faussaire. W. Havzav.]

Hist. bb. Itl., c. t.

<sup>\*</sup> Lib. II, c. 1x-

Pag. 665, n. 517.

vallo. Ella ne mena vanto in altre lapide ancora, e seguatamente in una dell'anno o541, dono il qual tempo sembra che li lasciasse cadere in dimenticanza. I suoi marmi di certa data prosieguono presso lo Steiner fino all' anno 976, n. 385 [385], i quali ben si accordano con Dione, che la dice dimorante al suo tempo nella Germania Superiore. Le medaglie ci attestano la sua esistenza anche ai tempi di Gallieno e di Carausio, sotto il qual ultimo sembra che avesse assunto un nuovo cognome, che per la poca conservazione dei nummi non si è ancora notuto determinare qual fosse 2, e la Notizia c'insegna che in seguito fu una delle legioni Palatine poste sub dispositione magistri militum praesentalis dell' Occidente.

Tralasciando la decima Fretense, impiegata in Oriente, di cui tacciono per conseguenza i marmi del Reno, passeremo alla decima Gemina, che già usava questa denominazione ai tempi di Tiberio 3, Militò questa sotto Augusto nella lunga guerra Cantabrica, per cui i suoi veterani furono premiati nella fondazione delle colonie Emerita , Patrizia e Cesaraugusta , come provano le loro medaglie, L'iscrizione Muratoriana 4 di O. Atatino Modesto TR · MIL · LEG · X · GEMINAE · IN · HISPANIA , per non parlare di altre, ci mostra ch'ella rimase in quella provincia; ed anche alla morte di Galba vi continuava la sua residenza<sup>5</sup>, essendosi fatta partire di là insieme colla sesta Vittrice, perchè occorresse a reprimere la più volte citata sommossa di Civile e di Classico 6. Concorda adunque che nelle vicinanze della sua nuova collocazione siasi trovata una memoria posta da alcuni suoi soldati all' imperatore Vespasiano". Una buona mano di lapide presso lo Steiner ci assignra, che si fermò nella Germania Inferiore, ma ai tempi di Antonino Pio era passata nella P. 154. \*ag. Pannonia Superiore, perchè Tolomeo \*, a cui consente l' Itinerario An-

- 1 Orelli, n. 275.
- 1 M. Cohen a tu LEG VIII AVG sur une suédaille du cabinet de Paris; voy, Méd, imp. t. V. p. 520, n. 133, C. Gaveroni.]
  - Grul. p. 491, 10; Donati, p. 297, 8.
  - Pag. 785, 7. [Mommsen, I. N. 5987.] Tocit, Hist. lib. II. e. Lvm. | Cependant
- ses monuments y sont très-rares. A Tarragone, par exemple, il ne s'en trouve pas un seul, et je n'en connais qu'un à Barcelone (Gruter, p. 536, 9), E. Hünnen.
  - " Tacit, Hist, lib, IV, e. LXVIII e LXXVI.
  - 1 Orelli, p. 2008.
  - 1 Lib. II. c. xev.

toniniano, ne pone la stanza a Vindobona. I na lapide Gruteriana i dimostra che vi era certamente ai giorni di Severo, per cui non potendosi dubitare che sia stata una delle legioni, che concorsero all'elevazione di quell'imperatore, e che sono ricordate sulle medaglie di lui, fa meraviglia come non siasi peranche veduta la sua. Ai giorni di Dione persisteva nella stessa dimora, unzi se ne ha ivi memoria nell' anno 10022, ed anche più oltre 3. Questa pure era stata divisa, quando fu scritta la Notizia, trovandosi ch' ella era soggetta al magister militum per Orientem, mentre due suoi prefetti obbedivano in Occidente al duca della Pannonia prima, stanziando a Vienna e ad Arrabona, Leggendosi in una pietra di Monterberg , che Flavio Severo VET · LEG · X · G · P · F · V · V · TEMPLVM · CVM · ARBORIBVS · CONSTITUIT, si è creduto di poterle aggiungere i titoli di Valente Vittrice : ma piuttosto che aumettere una tale novità, che non ha altro appoggio, io interpreto quelle due sigle Vt. Voverat, come in un'altra iscrizione Gruteriana 5.

Per le notizie più antiche della legione undecima rimettendomi a ciò che ne hanno raccolto monsig. Della Torre e e il conte Orti i, basterà al mio intendimento di notare che nel 771 e 772 ella era in Dalmazia, e lavorava alla riparazione di quelle strade in compagnia della settima 8; perchè non si dubiti esser queste le due legioni, che dopo la morte di Augusto presiedevano a quella regione al dire di Tacito. Rimaste fedeli nel 795, quando si ribellò Camillo Scriboniano legato di quella provincia, Claudio loro diede in ricompensa il titolo di Claudie Pie Fedeli?, e premiò pure i veterani dell'undecima nella fondazione della colonia di Tolemaide 10. Seguitava questa a stanziare nella Dalmazia, quando si dichiarò in favore di Ottone contro Vitellio", il qual'ultimo dopo la vittoria di Bebriaco la rimandò agli antichi quartieri 12. Nella seconda

Pag. 22. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grut, p. 74, 6.

<sup>3</sup> Orelli, n. 3100.

<sup>&#</sup>x27; Orelli, n. 2000.

b Pag. 35, 1

<sup>&</sup>quot; Mon. ret. Antii, cap. v.

Marmi della gente Sertoria

Donati, p. 911, 6; p. 983, 7. \* Dion, lib, LX, c. xv.

<sup>10</sup> Eckbel, D. N. V. t. III. p. 424. 11 Tacif. Hist. lib. II, c. M.

<sup>17</sup> Tacit, Hist, lib. II. c. LXVII.

guerra sotto il comando del suo legato Annio Basso dopo la giornata di Cremona venne ad unirsi ai Flaviani, che si avviavano verso Roma. initio cunctata, sed prosperis rebus anxia quod defuisset1, nella quale spedizione è da tenersi che rendesse importanti servigi, perchè Annio Basso fu rimunerato coi fasci nell'anno seguente. Ho indicato poco fa come Muciano ebbe cura di rintuzzare in Germania l'ardimento di Civile, inviandogli contro un poderoso esercito, ed lio accennato pure il passo di Tacito a ciò relativo, che ora riporterò per intero, quale si legge anche nelle ultime edizioni 2: «Legiones victrices sexta et octava, Vitelliana-« rum unaelvicesima, e recens conscriptis secunda, Penninis Cottianis-« que Alpibus, pars monte Graio traducuntur. Quartadecima legio e P. 155, \*30. \* Britannia, sexta ac decima ex Hispania accitae. \* È difficile di comprendere, come quel sexta della prima volta siasi potuto mantenere nel testo fino al giorno d'oggi, malgrado della sua evidente falsità, e malgrado che l'ottimo codice fiorentino più antico di ogni altro somministrasse la retta lezione « XI et VIII. » Si è detto che quel sexta era patrorinato dal sapersi, che una delle legioni seste ebbe realmente il cognome di Vittrice: ma a proposito dell'ottava che non l'ebbe mai, e molto meno ai tempi di Tacito, ho già mostrato, che qui non si parla dei loro predicati, ma semplicemente della loro qualità di essere state vittoriose nella guerra testè finita. Ora la sesta Vittrice non ebbe alcuna parte in quella guerra; e in ogni caso avrebbe minor diritto di ogni altra per esser citata in quel luogo, venendo ricordata suhito dopo fra le due chiamate dalla Spagna, come rimane inconcusso per ciò che lo storico aggiunge3. Nè può ricorrersi all' altra sesta Ferrata, poichè è ben vero che parti dalla Siria per accompagnare Muciano in Italia 1: ma avendo questi saputo per via la vittoria di Cremona la lasciò nella Mesia per difenderla dai Daci<sup>5</sup>. Si aggiunga che quell' esercito di quattro legioni, per la strada che se gli assegna, veniva manifestamente dal Po,

ed auzi da Roma (sola ecceltuandone la XXI Vitelliana) : imperocchè

Tacit, Hist, lib. ttl. c. s.

<sup>&#</sup>x27; Tacit, Hist, lib. fl. c. 4xxxni.

<sup>1</sup> Tacit. Hist. lib. IV. c. LAVIII.

Tacit, Hist, lib. V. c. vo.

<sup>1</sup> Tacit. Hist. lib. III., c. xxvi.

lo stesso Tacito ha detto poco prima': - Dimissa in hiberna legio septina ... terita in Syriam remissa. Pars exercitos in Germanias duebatur. Sie egesto quidquid turbidum, redit Urbi sua fortuna legesque
--t munia magistratum. - Le legioni Flaviane, che venuere in Italia
o poscia a Roma, sappiamo essere state la III, bu VII Gemina, la VII
Claudia, T.VIII e la XIII, a cui nel viaggio si rongiusse l'Al. Toltane
al III e la VII Gemina, delle quali si annuzia la diversa destinazione,
chi uno vede che le due mandate in Germania dovettero esset traltudalle quattro rimanenti? Ora fra queste uno resendovi stata alcuna
seta, che altro pretenderassi di più perrhè sia provata ad ogni rigore
la corrozione del testo? Viceversa data l'autorità del codice licredino,
data la facilià dello scambio fra VI e VI, date sopra tutto le moltoplici
prove, che l'undecima somministra presso lo Steiner di essere stata in
Germania, non e sarà meno sicura la correctione.

Fissata per tal modo l'età della sua venuta, diremo poi che la sua dimora nella provincia Superiore resta dimortata da parecchie figuline e da nove marmi, ai quali per lo meno se ue deve aggiungere un altro di Zurzach, siggipio allo Steiner e riportato dall'Orelli\*. Viuno di loro è distinto da data consolare, ma in uno di Vindonissa u. 5-33, presentato pure dall'Orelli\*, si legge M'APRONIVS M' F'-VA-VIVS \SEG. M' S-M' S-M' CO'-N' CO'-N' HES-LEG' \L' C-P-F, in cui colla solita formola dei diplomi militari io leggo e supplisco SEGouia, gui Wilitairis Sub' Marco AV-relio C'Omadoda \( \lambda \text{uint} \) fino adunque al principio dell' impero di Commodo ella non avrebbe mutato stazione, ma Dione ei assicura che ai suoi tempi era stata trasferita nella Mesia Inferiore. Infatti l'literario di Antonino le determina i quartieri a Dorostoro, ove Tolomeo aveva posti quelli della legione l'Illeia, per cui solo dopo l'età di quel geografo può esservi venata.

36

Hist. lib. IV, c. xxxxx.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. 455.

Orelli, n. 439. [Cette inscription a été corrigée par M. Mommsen, Inser. Helvet.

n. 251, et il n'y est pas fait mention de l'empereur Commode. Voyez les Anneles

de l'Institut de correspondance archéologique, 1857, p. 22. W. Hevzev, ]

Sembra dunque clue si levasse dalla Germania nei movimenti cagionati dall'elezione di Settinio Severo, al cui esercito l'ascrivono le sue medaglie: e chi non sa che non fosse questa la legione da lui mandata, «quase Graceiam Thraciamque pracriperet, ne cas Pescennius occuparet, sed jam Byzantium Niger teuebat, « come amunnia Sparzianoi ; per cui fosse costretta a fermarsi nella Mesia 7 Al tempo della Notizia era disseminata in più luoghi, imperocebà alcune sue prefetture continuavano a risedere a Dorostoro e a Trasmarisea sotto il duea della Mesia Seconda; altre formavano nna delle sei legioni Palatine sotto il magister militium praeseutalis di Oriente; altre infine obbedivano nell' Occidente al conte della Spagna.

La scarsezza delle sue memorie sul Reuo ei persuade che poco vi si fermasse la Agione doderina, ircordatavi unimamente da due tegoli n. 39 o e 6 i 5 ° con uno stesso bollo, il quale per la semplicità dell' epigrafe LEG·XII apparisce di ottima età. In alcune unedaglie di M. Autonio prende il titolo di ANTICQVA, ma al pari di ciò non ne assume alcuno in certi veccli sassi, che fanno crelere aver essa partecipato della detuzione delle coloniet transpadane dopo la battaglia di Azzio °, Nel 776, in cui Tacito ci ha dato la posizione di tutte le legioni romane, ella cra in Siria, ed è certo infatti che alla morte di Augusto non faceva parte delle otto assegnate alla difesa delle due Germanie, le quali, come si è detto, furono per la Superiore la II Augusta, la XIII Geuina, la XVI Genina e la XVI Gallica, e per l'Inferiore la I Germanica, la V Abauda, la XVI valeria e la XVI fapace. E nè meno vi soggiornava alla morte di Galba, in cui quattro sole delle vecchie ancora vi rimane-vano, essendo state distratte da Claudio la II, la XVI va Ix XV per con-

<sup>1</sup> In Sever, c. viii.

<sup>7 [</sup>D'après les reaseignements que m'a fournis M. klein, savant antiquaire de Mayence, il ne se trouve sur les bords du Rhin aucun monument de la légion XII Fulminsta; et M. Steiner reconnoil, en effet, dams as nouvelle édition, n. 405, que la leçon qu'il avait donnée des briques n. 390

et 6:5 était erronée. Le raisonnement de Borghesi n'en subsiste pas moins, appuyé qu'il est sur le passage formet de Tacite, mentionnant la XII<sup>\*</sup>légion. Voy. Annati dell' Instituto, 185a, p. 18. W. Hexzax.

<sup>\*</sup> Furlametto, Museo di Este, n. xxiv; Donati, p. 306, 7.

durle in Inghilterra, e da Nerone la XIII per l'ideata spedizione contro gli Albani, in luogo delle quali erano succedute la IV Macedonica, la XV e la XXII Primigenie, rimanendo vacante il posto dell'ottava, quando non voglia attribuirsi alla I Italica istituita da Nerone contro i Parti circa l'8171, ma che dopo la ribellione di Vindice era venuta ad occupare Lione 2. Non trovandole adunque luogo sulle sponde Renaue a questi tempi, e nei posteriori essendo chiara la sua dimora nell' Asia, non mi restava che di riportarla ai più antichi e più ignoti di Augusto: ma dopo ulteriori diligenze mi è sembrato che non fosse assoln- P. 157, 530. tamente interdetto di assegnarlene dei più convenienti. Scrive Tacito<sup>3</sup> che nell'anno 811, riscaldandosi la guerra di Armenia, Corbulone domandò un accrescimento di soldati, per cui gli fu adjecta ex Germania legio cum equitibus alariis, et peditatu cohortium. Lo storico non indica più chiaramente qual fosse questa legione; ma è sicuro che nel passare poscia in rivista l'esercito di Corhulone non ricorda alcuna delle undici che sotto l'impero di Tiberio e di Galba abbiamo veduto nella Germania, ond'è necessario l'ammettere, che nell'intervallo fosse succeduto qualche altro cambiamento in quelle guarnigioni. Sappiamo al contrario che composte da Augusto le cose della Siria, egli l'aveva affidata a tre legioni 4, ma che un' altra ve ne fu accresciuta probabilmente pei torbidi dell'Oriente dati da pacificare a Germanico, onde quattro ivi se ne contavano nel 7765. Altrettante ve n'erano pure nell' 8086, ma nell' 816 le osserviamo cresciute fino a sei?, fra le quali non può cader dubbio che resti compresa la venuta dalla Germania. In quell' anno Corbulone dividendo con Cesennio Peto l'intero esercito opposto ai Parti si ritenne per sè la III Gallica, la VI Ferrata e la X Fretense. nè fra queste può trovarsi la viaggiatrice, perchè già erano sotto il suo comando, allorchè domandava rinforzi s. Si ha dunque da cercare fra l'altre tre cedute a Cesennio che furono la XII, la IV Scitica e la V Ma-

<sup>1</sup> Sucton, in Neron, c. xix. 9 Tacit. Hist. lib. I, c. LIX.

Annal, lib. XIII., c. xxxv.

<sup>4</sup> Joseph, Ant. Jud. lib. XVII., c. v.

<sup>3</sup> Tocit, Annal, lib. IV. c. v.

<sup>4</sup> Tacit, Annal, lib. XIII, c. viii. ' Taeit, Annal, lib, XV, c. vi.

<sup>\*</sup> Tacit. Annal. lib. XIII., c. xxxxu e xt.

cedonica, ma conviene escludere l'ultima, notandosi espressamente che di fresco si era fatta venire dalla Mesia '; onde il dulibio può solo cadere fra la XII e la IV. Il motivo evidente per cui una di loro fu tolta agli antichi alloggiamenti, dev' essere stato quello di riparare al gravissimo vacuo lasciato da Claudio nella Germania sottraendone nel 796 quasi la metà dell'esercito per tradurlo e lasciarlo nella Brettagna : ma se ciò è, la legione prescelta non può essere stata la IV, proibendolo la lapida già citata di Marzio Macro, che abbiamo detto intitolarsi LEGatus · Tiberii · CLAVDI · CAEsaris · augusti · pro · PRaetore · MOESIAE · LEGionis · IV · SCYThicae · et · legionis · V · MACEDonicae. Claudio non distaccò la Mesia dalla Macedonia e dall' Acaia, alle quali era stata unita da Tiberio, nè la restitui in provincia da sè, se non dopo tornato dall' lughilterra nel 797°, onde per quanto si voglia sollecitare la legazione di Macro, nou si potrà collocare avanti l'anno seguente. Si aggiunga restar provato che la IV Scitica fu dalla Mesia condotta direttamente in Oriente, se a lei si applichi ciò che si legge nell'elogio di quel preside Plauzio Eliano3: QVAMVIS-PARTE-MAGNA-

conséquent, cette inscription n'aurait pas dù parler d'une partie de l'armée, mais bien de tonte l'armée. Mais le passage de Josèphe cité par lui (Bell. Jud. lib. 11, c. xv1, 8 4) parle non de la Mésie, mais de la Thrace; tandis qu'il y est dit expressément que «le pays des tlly--riens, qui de la Thrace s'étend jusqu'à la - Dalmatie et au Danube ( e'est-à-dire précisé-«ment la Mésie), obéissait à deux légiona: Τί δέ: Θοάκες, οἱ πέντε μέν εὐρος, ἐπῖά δε μήπος ήμερών χώραν διειληζότες, τραχυτέραν τε καί πολλώ της δμετέρας δγυρωτέραν καί βαθεί κρυμφ τούε έπισ/ρατεύοντας άποκόπλουσπ, ούχι δισχιλίοιε Ρωμπίων ύππκούουση ⊘ρουροίε; οἱ δέ ἀπὸ τούτων Ιλλυριοί την μέχρι Δαλματίας άποτεμνομένην ίστρω κατοικούστες ού δυσί μοροις τάγμασιν ύπείκουσι, μεθ' ών αύτοι τος Δακών άποκόπ τουσιν όρμάς; κ.τ.λ. Il n est pas croyable

<sup>&#</sup>x27; Tacit, Annal, lib. XV, c. vi.

Dion. lib. LX. e. xxiv.

<sup>&#</sup>x27; [II est très-probable, en effet, que la leg. IV Scuthica fut envoyée en Asie à l'occasion indiquée par Borgbesi; mais ce ne fut pas Plantina Aelianus qui l'y envoya, car je crois avoir démontré qu'il ne put prendre possession du gouvernement de la Mésie Inférieure avant l'an 811, mais bien quelques années plus tard (Asnah dell' Justituto arch. 1859, p. 16, 20). Cela étant admis, il est indubitable que la légion envoyée en Arménie en 816 par Plautius Aclianus fut la V. Macédonique, et que c'est elle que Tacite appelle recens e Moesis excita, et qui est désignée lans l'inscription de Tivoli par l'expression de para magna exercitus. Plus loin Borghesi dit que le slépart de cette légion dégarnit entièrement de troupes la Mésie et que, par

EXERCITYS · AD · EXPEDITIONEM · IN · ARMENIAM · MI-SISSET, colle quali parole sembra manifesto volersi alludere alla suedizione affidata a Corbulone nell' 808, e all' ordine di Nerone, che le P. 158, \*33. legioni più vicine fossero avviate colà 1. Il De Sanctis 2 andò affatto fuori di strada dando ad Eliano il governo della Mesia dopo Fonteio Agrippa successore di Aponio Saturnino, non essendosi ricordato, che in luogo dell'ucciso Fonteio fu surrogato Rubrio Gallo per attestato di Giuseppe 3. E nè meno quel detto può attribuirsi all' invio nell' 816 della V Macedonica, ch'era l'altra legione che presidiava quella provincia. perchè alla sua partenza ella non restò già priva della maggior parte, ma di tutto l'esercito, e infatti il re Agrippa affermava sul principio dell' 810, che la Tracia insieme colla Mesia non erano allora guardate, che da due mila uomini 4. Fa d'uopo adunque di riportare più indietro il governo di Eliano, e dietro i sette anni di Flavio Sabino farlo cominciare circa un decennio dopo il suo primo consolato, che una lapida di Pompei ha ora determinato al 7985. Per le quali cose io stimo che si abbiano buone ragioni da credere, che godendo la Siria al principio dell' impero di Claudio di una pace profonda, ne fosse ridotto il presidio com' era ai giorni di Augusto detraendone la legione XII per rinforzare la Germania; ma che fosse poi questa rimandata agli antichi paesi quando se ne manifestò il bisogno nell'811. Essa non fu felice nell' Armenia sotto Cesennio, anzi scoraggiata e malconcia fu rispedita nella Siria , ove fu acquartierata a Rafanea nella Seleucide. Condotta dal preside Cestio contro a' Giudei 7 fu nuovamente battuta nell' 81 u.

eu effet qu'une province de cette importance ait pu être laissée sans une garnison nombreuse. et il est très-probable que les légions IV Sephica et V Macedonica y fureni remplacées sur-le-champ par d'antres troupes, Voy. Assati dell'Instit. di corrige, arch. 1850, p. 19. W. HEXEN.]

- Tacit. Annal. lib. XIII., c. vii.
- \* Sepolero dei Plauzj, p. 56.
- <sup>3</sup> Bell. Jud. lib. VII., c. iv.
- \* Joseph. Bell, Jud, lib, 11, e. xv1, § 4.

<sup>5</sup> (Ce calcul n'est pas tout à fuit exact. Il fallui compter d'abord dix nas jusqu'au proconsulat d'Anie, que l'Butius escreça probalement en 80g. Il ne put ensuite quitter cette prevince que dans la seconde mostié de l'an 8 to. Enfin il est probable qu'il vint à l'Insuvant de se rendre à son nouveau poste. Voy. Annali dell' Instit, di cerriposd. arch. 1850, p. 15. V. HEXEX.

\* Taeit, Hist, lib. V. c. xxvi.

1 Joseph, Bell. Jud. lib. 11. c. viv e seg.

ma ritornò poi per l'assedio di Gerusalemme 1, dopo la cui espugnazione Tito la fece passare nella Cappadocia, dichiarata poco dopo provincia consolare con due legioni, ov' ebbe i quartieri a Melitene sull' Enfrate 2. Li conservava tuttavia quando fu scritta la Notitia utriusque imperii, che la mette sotto il comando del duca dell' Armenia, ed anche ai suoi giorni Dione le consente la stanza in quei paesi.

Che se mi si chicgga perchè non abbia seguita la via più piana di riportare questo bollo alla famosa venuta della legione Fulminatrice sotto M. Aurelio, dirò che ne sono stato distolto da tre ragioni. La prima perchè a quel tempo le legioni non sogliono quasi mai tacere il loro predicato, mentre tutto all' opposto succede nell' altro secolo. Di poi perchè quanti parlano del fatto che ne seguì, lo narrano accaduto nel paese dei Quadi, onde dall' aver essa combattuto sui confini della Pannonia non ne viene che si avvanzasse fino al Reno, e molto meno fino a Cleves da cui proviene una di quelle figuline. In ultimo perchè quel marco importa l'istituzione di fornaci, che suppongono l'idea di una stabilità di dimora, il che non si concilia con un ajuto passaggiero, come dovette esser quello, non trovandosi, ch' io sappia, dopo Augusto altro monumento P. 159, \*31. all' infuori dei nostri tegoli, il quale attesti la presenza in Europa di quella legione. Se poi s'insistesse che la mancanza dell'aggiunto viene benissimo spiegata dal detto di Xifilino3, che solo dopo la caduta dei fulmini prodigiosi ella ebbe il titolo di Fulminatrice, replicherei che questa parte della sua asserzione è già stata riconosciuta mendace dai critici, i quali si sono appellati all'iscrizione di Q. Petronio Modesto 4, che fu Primus · Pilus · ŁEG · XII · FVLM innanzi di divenire procuratore del divo Nerva, e all'altra che il suo centurione C. Menio Anioco incise

> sul colosso di Mennone l'anno 880 5. Ai nostri giorni l'età del suo cognome è stata molto anticipata, perchè l'Hamilton 6 ed il Letronne 7

> > n. 49.]

Corpus inscriptionum Latinarum, vol. III.

<sup>&#</sup>x27; Tacit, Hist, lib. V. c. t.

<sup>1</sup> Joseph. Belt. Jud. lib. VII, c. 1, 8 3.

Lib. LAXI, c. 1x.

Letronne, Statue de Memnon, p. 149. Inscriptions de l'Égupte, tom. U. p. 359;

Egypt. p. 173. ' Statue de Memnon , p. 119. [Inscriptions 1 Grut. p. 193, 3. de l'Égypte, tom. tl., p. 328; Orelli, n. 517;

Corp. inser. Lat. vol. ttl. n. 30.]

hanno prodotto un' altra epigrafe egualmente egiziana colla data ANNO · XI · NERONIS · IMP · N · XVI · k · APRIL spetiante ad A. Instuleio Tenace PRIMIPILARIS · LEG · XII · FVLMINATAE. Si restò da prima stupefatti della novità di una tale terminazione, ma dopo la prima sorpresa tornò alla mente esser già stato notato dal Reimaro, che l'epiteto di Fulminatrice non proveniva se non che da Xifilino e dai suoi consorti, mentre Fulminifera dicevasi da Dione<sup>1</sup>, Fulminea dalla Notizia2, e si riconobbe pure che in ninna delle sue lapide si era fino allora veduta intera quella voce, ma sempre più o meno compendiata, F, FVLM, FVLMIN, FVLMINAT. Intanto la lezione dell' Hamilton ha ricevato pienissima conferma dalla susseguente scoperta fatta a Tarquinia della magnifica base del console P. Tullio Varrone vissuto al tempo di Traiano, il quale s' intitola anch' egli legato LEGionis · XII · FVLMINATAE 3. Il perchè, dato per vero il racconto di Xifilino, che non è esente da difficoltà presso i critici più severi, l'unico scampo a sua difesa sarà quello di dire, che M. Aurelio altro non facesse se non che di cambiarle la sua precedente denominazione di Fulminata in quella di Fulminatrice. Per conseguenza cadrà pure la diversa origine, che il Ruperto ne dedusse dai fulmini, che credè da lei portarsi scolpiti sopra gli scudi<sup>4</sup>, e converrà ammettere invece, che fra

qu'il appelle cette légion κερπυνοφόρου, nom qui, la légende rapportée par Xipbilin. Eusèbe, etc. étant rejetée, ne peut s'expliquer que par quelque signe distinctif porté par ses soldats. C'est ainsi que l'ou admet que la légion V. Alaudae devait ce surnom aux alouettes qui ornaient les casques de ses soldats; c'est ainsi encore qu'une Ala Siliana (vov. mon Suppl, au recueil d'Orelli, n. 6856) était appelée Torqueta, probablement à cause du collier (torques) dont ses soldats étaient décor's, Si Xiphilin a traduit Fulminata par κεραν: οδόλον, et si Eusèbe donne le même nom à cette légion, c'est sans doute à cause de la légende qu'ils avaient adoptée. W. HENZEN. - Je ne partage pas l'opinion de

<sup>1 [</sup>Kερπυτοφόρον, lib. LV, c. xxm.]
2 [Fulminen est bien la leçon vulgate;

nuis ce n'est qu'une conjecture: les ms. A.
B. D. ches Birking, out Fisherine; pue le
savant clètteu s bien vu n'être autre chose
que FVLMINAT, nom qu'il explique cependant, suivant l'osege ancien, par Fisherinotriz, ne connaissont pas encore les inscriptions qui en attesteul la véritable forme. Veyvoitio Torieut, p. q' 6 et 42n. V. H.Exzx.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 243. [Henzen, n. 6497.]

<sup>&#</sup>x27; [H n'y a pas de raison pour repousser cette explication, qui semble, au contraire, indiquée par la manière dont ce surnom est traduit par Dion, lib. LV, c. xvm. On a vu

i tempi di M. Antonio e di Nerone le avvenisse un qualche caso, per cui questo nuovo sopranome le fosse sostituito al primitivo di Antiqua. Si è già detto che la tredicesima Gemina fu una delle legioni esistenti nella Germania Superiore alla morte di Angusto ', e di lei ci lanno con-

servato memoria due figuline n. 330 [543] ed un marmo n. 523 [2078], a cui se ne può aggiungere un altro di Ginevra 2. Più non vi era peraltro ai tempi di Galba, per cui osservandosi che il re Agrippa nel suo discorso altra volta citato asserisce nell' 819, che i Germani continuavano ad esser tenuti in freno da otto legioni, dovrà tenersi P. 160, \*35. che ne fosse partita da poco. Quindi ne nasce la ragionevole opinione, ch' ella fosse la germanica fra le tre veterane avviate da Nerone sul finire del suo impero verso le porte Caspie per la spedizione che macchinava contro gli Albani<sup>4</sup>, ed arrestate per viaggio a motivo della ribellione di Vindice, dal che ne verrebbe che fosse appunto il suo posto quello che allora si trova vacante nelle guarnigioni dell' alto Reno. Ella non si era avvanzata più in là della Pannonia, dov' era certamente al principio della guerra civile, e di dove mosse alla prima chiamata di Ottone a, al qual tempo era uno dei suoi tribuni il padre di Suetonio 6. Ma dopo il sinistro esito della battaglia di Bebriaco, in cui fu respinta<sup>2</sup>, ebbe da prima l'ordine dai vincitori Vitelliani di costruire gli aufiteatri pei giuochi che si preparavano a Cremona ed a Bologna", e l'altro in seguito di ritornare ai suoi alloggiamenti a Pettauº, Sdegnosa di non essere stata felice nel primo conflitto riprese le armi per Vespasiano 16, nè vi è dubbio che dopo aver contribuito alla vittoria di Cre-

> mon savant collègue. Bien avant Niphilin; qui vivait an vi sière, la Réjon dont il s'aggia dell' appulée κερανούδολου par Estasaba, qui s'appune sur le témoignage d'Apollimaire, contemporain de l'éviennem (Hiat. eed. lih. V. c. v.). Cel vériennem a été jugé d'une manière d'differente par les paiens et par les chrétiens; mais en r'est, pas une légende. J. B. D. Rossa;

<sup>1</sup> Tacit. Annel. lib. 1, c. vvvvi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Grut. p. 556, 1. [Mommsen, Inser.

Helvet. n. 957.]

Joseph, Belt. Jud. lib. 11, c, xv1, 5 h.

<sup>\*</sup> Tacit, Hist. lib. I. c. vo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tacit. Hist. lib. ll., c, vi. <sup>5</sup> In Othon. c, x.

Toeit. Hist. lib. II. c. xx.m.

<sup>\*</sup> Tacit. Hist. lib. 11, c. LXVII. \* Tacit. Hist. lib. 1, c. t.

<sup>&</sup>quot; Tacit. Hist. lib. II, c. LXXXVI; lib. III, c. VII.

mona ed all'occupazione di Roma i, fosse rimandata in Pannonia, tropui essendo i monumenti che ha di lei raccolti il Lazio nelle vicinanze di Vienna. Malamente l'Oberlino nel testo di Tacito 2 ha richiamato la falsa lezione XIII, con piena giustizia già proscritta dal Brotier. per asseguarle in tempo della guerra con Civile i quartieri a Novesio. che spettano alla legione XVI3, senza badare, che le legioni germaniche d'allora furono tutte del partito di Vitellio, e che la decimaterza al contrario gli fu costantemente avversaria. Traiano la condusse in Dacia 1, e le affidò la custodia di quella conquista, nella quale durò fino ai tempi di Gallieno, siccome concordemente attestano tutte le molteplici notizio che abbiano posteriormente di lei, e dove sembra che principalmente abitasse nella colonia Apulense, dalle cui rovine proviene la maggior parte delle sue lapidi. Abbandonata poi ai barbari la provincia transdanubiana, fu messa da Aureliano alla difesa dell' altra sponda, ove anche ai tempi della Notizia troviamo cinque delle sue prefetture dipendenti dal duca della Dacia Ripeuse e dal magister militum per Thraciam, mentre un'altra dimorava a Babilonia dell' Egitto sotto gli ordini di quel conte.

Vittrice nei tempi anteriori alla morte di Ottaviano, basta al nostro scopo di notare che fu in appresso due volte in queste regioni. Ella era già sul Reno superiore al principio dell' impero di Tiberio , e già denominandosi Gemina\*. Fu trasportata in Inghilterra per la guerra di Claudio, restaudovi di presidio con tre compagne?, e vi si coperse di gloria P. 161, º36. sotto Suetonio Paulino guadagnandovi una segnalata vittoria<sup>5</sup>, dalla quale si tiene che le venisse il nome di Vincitrice. Andò superba della preferenza che le diede Nerone sopra le sue comprovinciali, designandola all' impresa che meditava alle porte Caspie°, ed era già pervenuta in Italia 10 quando successe Galba, che la mandò nella Dalmazia 11. Di là

Ommettendo ciò che concerne la legione decimaguarta Gemina Marzia

- 1 Tocit, Hist. lib. HI, c.xxi, xxvii, xxxii, xxx
- 4 Hist, lib. IV, c. xxvt. ' Tacit, Hist, lib, Ill., c. LXII.
- 1 Grq), p. 429, 1.
- 1 Tocit. Annal, lih. I, c. xxxvn e Lxx.
- 4 Grat. p. 457, 4; Orelli, n. 693.
- 1 Joseph. Bell. Jud. lib. 11, c. xv1, \$ 4, \* Veggasi Tacito, Annales, lib. XIV,
- c. XXXIV e XXXVII.
  - 7 Tocit. Hist. lib. II. c. xt. 10 Tacit, Hist. lib. 1, c. vi e ix.

" Tecit, Hist, lib, H. c. xxxu.

venne, ma indarno, in aiuto di Ottone 1, e Vitellio che temette la sua ferocia la rispedi nella Brettagna 2. Non potè dunque meschiarsi nella seconda guerra3, ma invece fu poco dopo chiamata in Germania, perchè aiutasse ad estinguere l'incendio suscitato da Civile 4, nella quale occasione tornò ad abitare la provincia Superiore 8. Molte lapide vengono riferite dallo Steiner, le quali si confanno a questa duplice venuta, imperocchè quelle in cui si denomina Vittrice apparterranno alla seconda, mentre una gran parte dell'altre, in cui tace questo titolo, ed alcune specialmente in cui i suoi soldati secondo l'antico costume son privi del cognome, si potranno comodamente riferire alla prima. Nel n. 403 [389] , in cui si ricorda la LEG · IIII · M · V · G · V, per negligenza o del descrittore o dello stampatore sarà stata ommessa la decina. Ai tempi del geografo Tolomeo 7 questa legione era passata nella Pannonia Superiore, nella quale la colloca pure Dione, onde sarà stato in questi luoghi che il suo legato L. Urinazio Quinziano conseguì i doni militari dall' imperatore Commodo . La prima iscrizione di certa data che me la mostri nella sua nuova dimora è la seguente di Carnunto dell'anno 948, non so se stampata, e comunicatami dal mio amico cay. Labus :

I V O V M
PRO SAL IMP
SERVILIVS EME
RITVS MIL LEG
XIIII G VICO GAI
LORV M D D A
RAM SCAP TERTWI
LO TINEIO CLEM COS

- 1 Tacit. Hist. lib. ll, c. xLIII e LIV.
- 1 Tacit. Hist. lib. II, c. LXII.
- ' Tacit, Hist, lib. Ill., c. xm.
- ' Tecit. Hist. lib. IV, c. LXVIII e LXXVII;
- fib. V. c. xvi.
  - <sup>4</sup> Tacit. Hist. lib. V, c. xix.
  - ' [On ne sait pas à quoi s'en tenir à l'é-
- gard de cette inscription, M. Steiner y faisant figurer dans la nouvelle édition une légion iIII M·C, qu'il explique Macedonica, W. Heyres, ]
  - 1 Lib. II, c. xiv (xv). 2 Grut. 1029, 1; Maffei, Mus. Ver. p. 113.
- 11. [Henz. n. 6499; Orelli, n. 9709 et 9377.]

L' Orelli ' ne ha un'altra della stessa provenienza, ma dell' anno 964, e il Fabretti riferisce l'elogio di Tauro Volusiano console ordinario nel 1014, che si professa di essere stato tribuno LEG · XIIII · GEM · PROV · PANNONIAE · SVPER \*. Dopo la divisione delle legioni fatta da Valentiniano e Valente una parte seguitò a stare a Carnunto e ad Arrabona, obbedendo al duca della Pannonia prima, l'altra divenne una delle comitatensi sotto il magister militum per Thracias.

Sempre più si rende patente la necessità di riconoscere sotto i primi P. 164, 137. Cesari due legioni decimequinte, necessità ch' è stata avvertita da pochi. Tutti sanno della decimaquinta Apollinare che alla fine dell' impero di Augusto insieme coll' VIII e colla IX stava a difesa della Pannonia3. dalla qual provincia nell' 816 il suo legato Mario Celso la menò nella Siria in aiuto di Corbulone . Passò poi alla guerra Giudaica, nella quale viene spesso ricordata da Giuseppe<sup>5</sup>, condottavi da Tito che era successo nella legazione di lei 6, e che elevato quindi alla dignità Cesarea ne cedette il comando a Tillio Frugi?, sotto cui intervenne all' espugnazione di Gerusalemme, dopo la quale nell' 824 fu rimandata alle antiche stanze nella Pannonia 8. Poco però vi si dovette trattenere, imperocchè tra breve avendo Vespasiano elevato la Cappadocia a provincia consolare attribuendole due legioni, ella fu di queste, siccome apprendiamo da Dione; e infatti l'Itinerario di Antonino ci dà che ai suoi giorni aveva i quartieri a Satala nell' Armenia Minore, i quali conservava tuttavia ai tempi della Notizia dei due imperi.

Se dunque dall' 816 fino all' 824 militò nella Siria e nella Giudea, e se prima e dopo ebbe gli alloggiamenti a Carnunto, d'onde provengono molte delle sue lapide, ella non potrà essere certamente la legione decimaquinta ch' era di guarnigione nella Germania Inferiore quando prestò giuramento a Galba nell'8219. Il nerbo di lei venne poscia in Italia coll'eser-

<sup>1</sup> N. 2103

<sup>1</sup> Pag. 357, n. 60.

<sup>3</sup> Tacit. Annal. lib. I, c. xxiv e xxx.

<sup>4</sup> Tacit, Annal. lib. XV, c. xxv.

<sup>-</sup> b Bell, Jud. passim.

<sup>\*</sup> Sueton, in Tit. c. IV; Joseph, Bell, Jud. lib. Itl. c. rv. \$ 2.

<sup>1</sup> Joseph, Bell, Jud. lib. V1, c. IV, \$ 3.

<sup>\*</sup> Joseph, Bell, Jud. lib. VII, c. v. \$ 3.

<sup>9</sup> Tacit, Hist, lib. I. c. LV.

cito di Fabio Valente<sup>1</sup> ed accompagnò Vitellio a Roma. Nella descrizione del ritorno dalla capitale delle milizie Vitelliane che si ha presso Tacito2, leggesi: mox vexilla quartae, decimae, et sextaedecimae legionum, ma invece di decimae si ha da leggere quintaedecimae, come è stato egregiamente notato dal sig. Dureau de La Malle<sup>3</sup>, imperocchè niuna delle due legioni decime ebbe parte nell'esercito di Vitellio. Nella guerra successiva coi Flaviani tenne il centro nella battaglia di Cremona 1, in cui recò grave danno ai nemici con una balista che aveva di enorme grandezza, ma vinta ciò nondimeno fu poi disciolta e cogli altri soldati di Vitellio disseminata per l'Illirico, finchè furono poi tutti incorporati nelle legioni che guardavan la Mesia 6. L'altra parte lasciata in Germania ebbe comune la sorte col resto della legione V, siccome abbiamo già osservato parlando di questa, conciossiachè assediate ambedue da Civile ad Castra l'elera, e costrette alla resa dopo aver tollerato lungamente la fame, furono trucidate nell'823, spegnendosi così il loro nome. A me importa di notare che la XV aveva allora per legato Mummio Luperco?, il quale insieme comandava gli avanzi della V, stante la lontananza P. 163, \*38. del suo legato Fabio Fabullo venuto in Italia\*. Viceversa si è veduto di sopra che negli stessi tempi la XV Apollinare obbediva a Tillio Frugi, e quiudi dalla diversità dei comandanti n'emergerà un'altra prova

> lucidissima della simultanea esistenza di due legioni col numero XV. A questa adunque di Tacito spettano le memorie che se ne hanno presso lo Steiner, consistenti in un bollo ripetuto tre volte e in un marmo già dato dal Grutero , nei quali si legge semplicemente LEG·XV, e in due altri di Bonna n. 777 e 780 [1016 e 1817]10 più preziosi perchè

Tacit. Hist. lib. 1, c. LSI.

Tacit, Hist, lib, 11, c, c, 1 [La leçon du Cod. Mediceus est : vexilla in quattuor decum XIII legionum. Voyez dans

l'édition d'Orelli les différents essais de restitution qui ont été proposés. W. HENZEN.] ' Tacit, Hist, lib. Ill, c. xxu.

<sup>\*</sup> Tacit, Hist, lib, III, c. xxxv.

<sup>\*</sup> Tacit, Hist, lib. III. c. xLvt.

<sup>2</sup> Tacit. Hist. lib. IV, c. xxn.

<sup>\*</sup> Tacit. Hist, lib. HI, c. xiv.

<sup>9</sup> Pag. 568, 7.

<sup>19 [</sup>Henzen, n. 6679 et 6678. Voyez dans le même recueil, n. 6768, une inscription de Sinuessa relative à un centurion de la LEG · XV · PRIMIGEN. -L. RENIER.

le aggiungono il cognome di PRIM, e che per la loro importanza mi piace di riferire :

| L · PIPER A CIVS        | Q: PEILIVS · Q: F · OFEN |
|-------------------------|--------------------------|
| L·F·STELL·OPTA          | SECVNDVS·DOM             |
| TVS-DOMO-TAV            | MEDIO · MLES · LEG       |
| RIN V S · MIL ·         | XV-PRIM-ANN-XXV          |
| LEG·XV·PRIM·            | STIP·V·H·EX·T·F·C        |
| ANN · XXIII · STIP · IV |                          |
| U. CV.T.E.C             |                          |

Il primo di essi era già stato dato dal Donati 1, ma non se n' era fatto gran caso, perchè esempio unico, e molto più perchè poteva temersi che invece di XV si fosse dovuto ricavarne XXII. Ora però che la lezione è assicurata e che se n'è accrescinto un nuovo monumento, non potrà più dubitarsi che si domandasse Primigenia. Onindi addivien cosa da meritare attenzione che il medesimo predicato fosse comune eziandio alla legione XXII, e che si trovino altri rapporti di corrispondenza fra loro. Imperocchè non solo furono esse contemporaneamente di presidio nella Germania: ma apparisce che vi siano venute nello stesso tempo, e di ambedue s' ignora l' origine. Certo è che nè l'una, nè l'altra era ancor sorta nel 776 quando Tacito determinava l'intero numero delle legioni alle venticinque già conosciute, com'è certo del pari che niuna di loro potè esser mandata sul Reno da quell'epoca fino al principio dell' impero di Claudio; non essendovi stato colà in questo frammentre nè guerre straordinarie, nè cambiamenti di guarnigioni. Dall' altra parte è vero che oltre i sopracitati o non abbiamo altri lumi, o più pochi ce ne restano ed incerti sulla XV Primigenia, del che non è da meravigliarsi, avendo durato così poco : ma però tutto all'opposto succede riguardo la XXII ricordata in più di cento iscrizioni. Ora la più antica notizia sicura che risulti da tanta ricchezza si è quella che L. Titinio Glauco fu suo tribuno alquanti anni prima dell' 8182, e che per conseguenza dovette ella essere istituita fra quell' anno e il 776. Lo

<sup>1</sup> Pag. 299. 7. - 1 Orelli, n. 732.

mento al numero dei soldati determinati da Augusto, si verificò egli quando Claudio estese i limiti dell'impero conquistando la Brettagna, e sottrasse perciò alla tutela delle frontiere quattro legioni, Ire delle P. 164, \*30, quali furono somministrate dalla sola Germania, Per le quali cose io penso che a colmare tanto vuoto, oltre la XII fatta venire dall' Oriente', si creassero da quel principe la XV e la XXII, delle quali parliamo, e penso pure che fossero denominate Primigenie per denotare che non provenivano dagli avanzi di antiche legioni, come molte di quelle di Augusto, perciò appellate Gemine, ma sibbene da nuova istituzione c da nuove leve. Confesso che di questo accrescimento di Claudio non abbiamo cenno ch' io sappia nei vetusti autori : ma per riguardo a Tacito siamo privi primieramente di ciò ch' egli aveva scritto sulla guerra Britannica, dipoi s'egli non annunzia il fatto ne ammette bene le conseguenze. Imperocchè dopo averne fissato, come si è detto più volte, l'intero numero delle legioni a venticinque sotto Tiberio, ne ricorda poi trenta sotto Vitellio 2, per cui dopo aver conteggiato la I Italica coscritta

1 [Voyez plus haut, p. 230.]

<sup>9</sup> Ecco il conto delle legioni ricordate nei libri della storia di Tacito, come esistenti imperando Vitellio. Anche corretto il duplicato fatto nascere dagli editori colla varietà delle lezioni duodevicesimanus e duoetvicesimontes, di cui si tratterà or ora, ed anche preterendo la seconda Adiutrice arrolata sotto quell' imperatore, ma disciplinata sotto Vespasiano, che per eiò se ne dice l'istitutore. esse sommano a trenta così distribuite: Quattro nella Germania Inferiore : la I Germanica, la V Alauda, la XV Primigenia, la XVI Gallica (lib. I, c. axv). Tre nella Germania Superiore : la IV Macedonica (lib. 1. c. xviii), la XXII Primigenia (lib. l. c. xviii e Lv), la XXI Bapoce (lib. I, e. xxxi). Una nella Gallia Lugduneuse: la I Italica (lib. 1. c. Lex e Lxiv). Tre nella Brettagna (lib. It. c. c) : la Il Augusta (lib. III , c. xxn e xtrv). la IX Ispanica (lib. III, c. xxII), la XX Valeria (lib. L. c. ax; lib. III., c. axu). Tre nella Spagna (lib. II, e. xxvii): la I Adiutrice (lib, II, e. 1xxn; lib, III, e. xxiv), la VI Vittrice (lib. III, c. xLIV; lib. IV, c. LXVIII), la X Gemins (lib. II. e. LVIII; lib. III. e. XLIV). Una nell' Africa (lib. II, c. xcvn) : la III Augusta (lib. IV. c. xLvIII). Quattro nella Pannonia e nella Dalmazia (lib. II. c. xi): eioè due nella Pannonia : la XIII Gemina (lib. II. c. LXXXVI; lib. III. c. 1) e la VII Gemina Galbiana (lib. 11, c. LANNY); ed altrettante nella Dalmazia : l' XI Claudia (lib. 11, e. 13vii; lib. III. c. L), e la XIV Gemina Marzia Vittrice (lib. II, c. xxxII). Tre nella Mesia (lib. 1, e. LXXIX); la VII Claudia, la VIII Augusta. la III Gallica (lib. II, e. LAXXV). Finalmente nove nella Siria, nella Giudea e nell' Egitto

da Neroue e la I Adiutrice colla VII Genina fondate da Galba, rimane p. 165. "Insempre che in quest' intervallo due altre se ne siano aggiunte seazaole egli ci dica da chi. Rispetto poi a Dione, che sarebbe l'altro storico
pervenuto fino a noi il quale avrebbe dovuto favellarne, la XV essendu
nata dopo Augusto, nè più esistendo ai suoi giorni, non entrava in alcuna delle due liste che egli ci ha date. Ma per cio che servie della XII è
forza concedere, ch' egli non seppe quest' accrescimento fatto da Claudio, ed è appunto da una tale ignoranza che proviene l'intrigo già notato dai critici nel suo racconto, come più innanzi vedremo.

Della legione decimaneate ho largamente parlato uella mia memoria sul console Burbuleio <sup>1</sup> che ne fu legato, mostrando come ella ebbe il cognome di Gallica, e come al principio dell'impero di Tiberio trovavasi nella Germania Superiore, da cui discese poscia nell' Inferiore, forse a tempi di Glaudio, A ciò corrispondono le memorie recoclie da notava-tore, imperocchè i n. 60 i [50 1], 50 2 [50 2], 50 5 spettando a Magonza risguarderanno la sua prima stazione, mentre i due altri di Grimminghausen ed il wesso 686 [1 246], 60 p [15 2] i confermeranno il suo trasfocamento <sup>2</sup>. Indebolita dalla guerra Vitelliana in Italia, e dalla domestica di Civile fu ristaurata o rinnovata da Vepasiano, per cui assuse le nouve denominazioni di Fabrio Firma. Traino la conduces alla

(lib. II, e. LANI); cioè due nell' Egitto (lib. II, c. vi) : la XXII Deiotariana e la III Cirenaica (lib. V. c. 1); tre pella Giudea : la V Macedonica, la X Fretense e la XV Apollinare (lib. V, c, 1), e quattro nella Siria (lib. I. c. x; lib. II. c. w); la All Falminata (lib. V. c. 1), la VI Ferrata (lib. II, c. LxxxIII; lib. III, c. 1111), la IV Scitica (Annali, lib. XV, e. xxv1). Qui diffalta la quarta che offrirebbe una ripetizione, per cui da trenta diverrebbero trentuna. La mancante è la III Gallica ch' era veramente assegnata alla Siria (lib. ltl. c. xxiv; lib. lV, c. xxxx) e soggetta a Muciano; onde lo storico la comprende più volte fra le sue legioni. Ma ai primi moti civili era stata avviata nella Me-

sia, ove di passaggio s' incontrò a dover combattere coi Sarmati, per cui nell'altro luogo superiormente citato ei l'ha congiunta alle messche.

" [Voyez plus haut. p. 138 et suiv.]

[Cette dernière inscription semble avoir été supprimée dans la nouvelle édition comme appartenant à l'italie. En revanche, cette édition continet plusieurs suivers mountments relatifs à cette légion et trouvés depois sur les borchs du l'him, voyez les n° +85. 485. 485. 486. 480. W. Baxxxx.

<sup>a</sup> [Voy. dans mon Supplém. au recueil d'Orelli. n. 5657, une autre inscription relative à cette légion. qui a été trouvée à Brühl. W. Haszas.]

31

guerra Partica, dopo la quale restò nella Siria, o nella Comunagene, fermando i suoi quartieri a Samosata. Non vedendola ricordata sulle medaglie legionarie di Gallieno, nè dopo essendomene capitata altra menzione, aveva sospettato ch' ella fosse perita quando la dominazione romana ricevette tanta scossa in Oriente colla prigionia di Valeriano. Ma la prima ragione non val nulla, come farò osservare più abbasso, perchè niuna delle legioni orientali viene citata in quei nummi, al che non si era badato dai precedenti numismatici. Con nuove diligenze ne ho poi trovato un cenno posteriore nella Notizia dei due imperi, da cui la praefectura legionis XVI Flaviae Firmae vien posta sotto il comando del duca della Siria, collocandola a Sura presso l'Eufrate.

la ordine numerico dovrebbero seguire le tre legioni nella strage

di Quintilio Varo tagliate a pezzi in Germania insieme coi loro legati ', e pel sinistro augurio non più rinnovate, le quali a parere del Brotier, a cui pienamente aderisco, furono la XVII, la XVIII e la XIX. Della XVII che nella medaglia di M. Antonio prende il cognome di P. 166, \*41. CLASSICA, non sarebbe mancata memoria sul Reno stando al Grutero<sup>2</sup>, il quale ci aveva data una lapida di Fleursheim dedicata CN· CVRIONI · SABINO · LEG · XVII, ma ce ne ha ora privato il nostro autore n. 220 [668], restituendovi LEG XXII, Così il Muratori in un' altra da lui proposta di Ancira 3 con LEG · XVII · GEM, ha saviamente corretto LEG · XIIII · GEM, e così pure l' Orelli in una terza d'Inghilterra ha dimostrato la falsità della lezione LEG·XVII·HIS-PANORVM, dal che se ne conchiude che fin qui non si conosce alcun monumento marmoreo di questa legione. Progredendo adunque alla decimaottava chiamata LIBYCA nelle citate medaglie di M. Antonio, auch' ella era stata arricchita di marmi non suoi dall' ignoranza o dalla trascuratezza dei copisti lapidari. Ma il Kellermanno ha già rivendicato alla legione XVI · FL · FIRM quello di Cn. Marcio Pletorio Celere, che

<sup>&#</sup>x27; Tocit, Annal, lib. 1. c. us.

Pag. 53a. 6. \* Pag. 822, 4. [Les bonnes copies ont

LEG · XIII · GEM ; voy . Corpus inscriptionum

Letinarum, vol III. n. 267. Tu. Monusen.

N. 3387. ' Vigil. Rom. u. 3h. | Henzen, n. 6749; Mommsen, J. N. 1947.]

presso il Grutero \(^1\) dicevasi centurione LEG\(^2\) XVIII\(^1\) FIRM\(^1\) a Botier\(^1\) ha restituito alla XXII Primigenia \(^1\) altro colla memoria della XVIII\(^1\) PRIMIG proveniente da un'iscrizione africana dello Shaw riprodotta dai Malfei\(^1\), ed altrettanto converr\(^1\) pur fare del terro di \(^0\). Hedio Rod. TRIB\(^1\) MIL\(^1\) EGE\(^1\) XVIII\(^1\) FRIMIG\(^1\), per la ragione di p\(^1\) de ha Andrea Scotto, da cui \(^1\) u vedato, non concorda in quel numero\(^1\). Non le restava pertanto di sicura se non del la celebre iscrizione di Cleves data di nuovo dal nostro autore n. 650 \(^1\) 128\(^1\)\(^1\) ediciata a M. Celio, centurione LEG\(^1\) XIIX\(^1\), che \(^2\) CO\(^1\)\(^1\) T\(^1\) ELLO\(^1\) VARIANO\(^1\) ma egli le ha poi aggiunto una figulina di Magonta con L\(^1\) XVIII\(^1\), n. \(^1\)\(^1\)\(^1\)\(^1\) eo coi pure converr\(^1\) accrescred quest' altra pietra del Musco di Este fatta recentemente conoscere da ch. \(^1\) Furlanetto\(^1\), la quale ha tutta \(^1\) Pappernata di sessere anteriore alla sconfitta di Varo:

T · ATIDIVS · T · f · ROM · PORCIO mILES · LEG · XIIX

Grave contesa a proposito di lei regua auche al presente fra i commentatori di Tacito, stante la varietà che s'incontra nei testi della sua storia, in alcuni dei quali una delle legioni germaniche si dice disudrizonina, in altri dusotriconina. Il Brotier giustamente persuaso che dopo la morte di Quintilio Varo la decima ottava restasse spenta, appoggiato d'altra parte alla somma autorità del codice fiorentino e all' opinione del Lipsio, aveva posto fine alla lite, rimettendo in tutti i luoghi dusorizonina, ed attribuendo tutto riò che in essi si narra alla XIII Primigenia. Ma si è appellato dalla sua sentenza, riproducendo le

```
Pag. 1096, 6.
```

Mus. Veron. p. 461, 9.

Grut. p. 417, 5.
Ad Vell. Patere. lib. I, p. 268.

<sup>1 [</sup>Orelli, n. 621.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [La lecture de Fuchs, le seul auteur qui ait vu cette tuile, est très-incertaine, et M. Klein, dans son article sur les légions de

la Germonie Inférieure (Rhein, Ishrh, L.XXV. p. 78), déclare expressément que, sout l'inscription d'Orelli, n. 621, on n'i trouvé sur les bords du Rhin aucun monument relatif à la légion dont il s'agit. W. HEXER.]

<sup>\*</sup> Le antiche lapidi del Museo di Este, p. 102. [Le antiche lapidi Patavine, p. 201. n. 19h.]

vecchie discordie dei codiei, ed opponendo che la XVIII fu poi rinnovata ed esisteva sotto Traiano; in prova di che si è addotta la lapide superiormente citata di Cn. Marcio Pletorio Celere, la quale però non spetta nè alla XVIII nè alla XXII, ma bensì alla XVI, come ho detto essersi mostrato dal Kellermann. Quindi nelle successive edizioni dell' Oberlino e del Naudet si è tornato a riscrivere duodevicesima 1, ed una sol volta si è conservato duoetvicesima 2; del che non poteva scegliersi P. 167, \*42, temperamento peggiore, perchè è manifesto che in tutti quei luoghi si parla sempre di una legione medesima, e perchè così si è venuto ad accrescere falsamente il numero totale di quelle che allora esistevano. Due argomenti per altro fin qui non affacciati nella presente controversia basteranno alla completa difesa del Brotier. Ottimamente si è ritenuta la sua lezione nel centesimo capitolo del libro secondo, in cui Tacito descrivendo il ritorno dell' esercito di Vitellio da Roma così ne enumera i singoli corpi : « Caecina complexu Vitellii multo cum honore - digressus partem equitum ad occupandam Cremonam praemisit. Mox « vexilla quartae, decimae (si corregga come si è detto, quartae, quintae-«decimae) et sextaedecimae legionum, dein quinta et duoetvicesima « secutac, postremo agmine unaetvicesima Rapax et prima Italica in-- cessere. - Imperocehè non furono già i duodevicesimani, che in quell' occasione vennero con Vitellio in Italia, ma sibbene i duoetricesimani. ed anzi i Primigeni, come ci ha mostrato la pietra, che sopra un loro compagno morto in quella guerra e sepolto a Velleia fecero porre i VEXILLARI-LEG-TRIVM-LEG-IIII-MAC-LEG-XXI-RAP-LEG · XXII · PRI3. Laonde fermata in un luogo la vera lezione sarebbe facile l'addimostrare che da questo proviene la correzione anche degli altri : ma io procederò per una via più spedita abbattendo di un colpo l'Achille degli avversari. Fondasi egli sul capitolo vigesimo quarto del libro quarto, in cui dice lo storico : «Flaccus. . . lectos e legionibus «Dillio Voculae duodevicesimae legionis legato tradit,» aggiungendo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Hist. lib. I, c. xviii, i.i. tvi;
<sup>2</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>3</sup> Lib. II, c. c.
<sup>5</sup> Lib. II, c. c.
<sup>6</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>8</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> Lib. II, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. II, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. II, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. III, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. III, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> De Lama, Iscriz. della scala Farnese, lib. IV, c. xxiv, xxxiv.
<sup>9</sup> Lib. III, c. xviii, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. III, xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> Lib. Xxiv.
<sup>9</sup> L

poro dopo come quel legato fu ucciso. Per conoscere di qual tempra sia quell'argomento, e come anzi in quel luogo non cada alcun dubhio sul fallo del copista, è d'avanzo la semplice produzione dell'epitafio, che la moglie di Vocula fece incidere sul sepolero o cenotafio di lui, e che gli opponenti eruditi potevano ben conoscere, essendo omai un secolo che fu stampato dal Murtatori ':

> C · DILLIO · A · F · SER · VOC VLAE TRIB·MI··LEG [-! III VIRO·VIARVM CVRANDAR · Q · PROVINC · PONTI · ET BITHYNIAE · TR · PL · PR · LEG · IN 5. GERMANIA · LEG · XXII · PRIMIGENIAE HELVIA · T · F · PROVLA · XXOR · FECIT

Resta vero adunque, che dopo Augusto non si ha più alcun sentore della legione XVIII.

La Ingione decimanona fu anch' essa una delle Variane per fede di Taciotò, ed lei due lapide el porge il nostro autore. Ma la prima n. 606 non è se non che una corrotta Gruteriana?, da lui ituavvertentemente ripetuta senza ricordarsi di averla emendata al n. 399 [357], ove l' ha pigustamente restituita alla XIV Gemina. E della seconda n. 663 ho già parlato superiormente a proposito della legione quinta, a cui si conpiunge, giudicantolea apreveiffa. Biguardo poi ai marmi della XIV pubblicati dagli altri, in quello del Museo Mediceo dato dal Donati', io ho letto invece ET-XVI-FL-FL... siccome fu avvisato dal Kellermann', e gravemente sospetto mi è lo spagnuolo di Alio Vittore riferito dal Grutero'. Il perchè non le rimangono con integra riputazione se non che i due Mustaroriani di La Artorio' e di Go. Lerio Flacco'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 697, 5. [Hensen, n. 54a6.] <sup>3</sup> Annal. lib. I. c. tx.

<sup>3</sup> Pag. 538. n. 4.

Pag. 303.7.

Vigil. Rom. n. 34, not. | Cf. Henzen, n. 6871.]

º Pag. 519, 9. [Cette inscription est certainement fausse: elle provient de l'auteur. inconnu jusqu'à présent, de la plupart des

inscriptions fausses de l'Espagne. E. Iléann.]
, Pag. 785, 3.

<sup>\*</sup> Pag. 829. 7.

Della legione vigesima due soli monumenti si riferiscono dallo Steiner n. 685 [1256] e n. 884 [1099], ambedue provenienti dalla provincia Inferiore ed ambedue di ottimi tempi, il che assai bene corrisponde a ciò che sappiamo di lei. Imperocchè dopo aver seguito Tiberio nelle sue guerre durante l'impero di Augusto, ed avere da lui riportati molti premi 2, dei quali si ha qualche indizio anche sui marmi 3, trovavasi appunto nel basso Reno, quando egli successe nel principato 4. Vi restò finchè fu inviata in Inghilterra per la spedizione di Claudio, ove sotto Suetonio Paulino divise colla legione XIV i lauri della vittoria sopra Boadicea's, per cui si pensa che al pari della compagna si meritasse in quell' occasione il titolo da lei assunto di Vincitrice. Ebbe altresì un altro cognome espresso quasi sempre col compendio V, o VAL, che gli epigrafici comunemente interpretano VALens : ma non so con quanta ragione, s'essi non hanno altro fondamento che il LEG·XX. VALEN · VICTR di un' iscrizione Gruteriana 6. Quella pietra esiste a Parma e il De Lama nel riprodurla 'vi lesse VALER, onde il supplimento sicuro sarà VALERia come la chiama Dione, e come scrivesi per intero presso il Kellermann<sup>a</sup>. Spedì colle altre britanniche una vessillazione in aiuto di Vitellio e venne tardi all'obbedienza di Vespasiano, che ne diede il comando al celebre Agricola 18. Per autorità di Tolomeo e dell' ltinerario di Antonino, ebbe i suoi alloggiamenti a

<sup>&#</sup>x27;| D'autres inscriptions de cette légion ont été découvertes depuis sur les bords du Rhin; elles ont été publiées par M. Kiein dans l'article cité plus haut, p. 87 et 88. W. HEMER.]

Tacit. Annal. lib. 1, c. xtat.

Grut. p. 358. a, e p. 543, 1. [Voy. Henzen, n. 68o6. Cette dernière inscription est fausse; voy. Mommsen, I. N. 135°. L. RENIES.]

<sup>&#</sup>x27; Tacit. Annal. lib. I, c. xxx, xxxvii,

Tacit, Annal, lib, XIV, c, xxxvn.

<sup>°</sup> Pag. 492, 5.

I Iscrizioni della scala Farasse, p. 191.

Vigit Rom. n. 35, not. (197, mon Suppliment an recenti d'Orelli, n. 667; cf.
n. 6680, M. Gretefend, dans la Resirepiagini de Pauly, t. V. p. 897, educate l'opinion que le sumoun de Faleria Vierriz a pu

tere donne la cette légien à la sunte de la
retiente qu'elle remporte dann Illyrieum,
en l'an ve de notre ère, sous les ordres din
figit Valerius Messalimus; voy. Vell. Patere.

lib. II, e. cxii. W. Haszrs.]
\* Tacit. Annal. lib. III, e. xxii.

<sup>\*</sup> Tacit. Agric. c. vu.

Deva, e tutte le sue notizie posteriori ci mostrano che non parti più dall'Inghilterra, per cui oltre le medaglie di Gallieno viene anche nominata in quelle di Vittorino e di Carausio <sup>1</sup>.

La legione vigesima prima « cui cognomen Rapax, vetere gloria insi-« gnis, » per valermi delle parole di Tacito 2, alla morte di Augusto abitava nella provincia Inferiore, ed aveva i suoi alloggiamenti ad Vetera 3. Ma sotto Galba era già passata nella Superiore, ov'è da tenersi che gli avesse a Vindonissa, sì per l'Itinerario di Antonino e molto più per Tacito\*, che ivi collocano una legione, come per le molte sue memorie P. 169, 144. rinvenute in quelle vicinanze, secondo che attestano lo Breitinger 5 e l'Orellis; e ciò confronta esattamente colle iscrizioni riunite dallo Steiner. le quali appartengono all' una e all' altra provincia. Venuta con Cecina a prò di Vitellio in Italia ebbe le prime parti nella giornata di Bedriaco", ma dopo pochi mesi cambiate le sorti, nell'altra di Cremona dovette assoggettarsi ai Flaviani 6, che la rimandarono d' onde era partita, acciò combattesse la ribellione di Civileº. Sboccò in Germania dalla parte appunto di Vindonissa, e diede i primi auspici della vittoria 10. Un frammento del titolo di un personaggio che fu legato di una legione sotto Traiano, e che in prima gioventù era stato suo tribuno11, ci mostrerà che sussisteva ancora ai giorni di Domiziano, con che saranno finite le notizie cronologiche che abbiamo certe di lei. Il Grutero aveva pubblicate due sue lapidi, l'una colla data dell'anno 97912, l'altra del 98013: ma si è poi saputo che non le appartengono, in ambedue essendo stato

<sup>1</sup> [Voyez, sur le séjour de cette légion en Angleterre, le Rhémisches Museum, nouv. sér. t. XI, 1857, p. 19 et suiv. t. XII, même année, p. 85, et t. XIV, 1859, p. 35n. E. Hüssen.]

- 1 Hist. lib. H. c. xLm.
- Tocit. Annal. lib. I. c. xxi. xxxvii. xxvii.
- LI, DAIN.
  - Hist. lib. IV. c. Lxs.
- \* Amoenitates litterarine, tom. VII. p. 49 e seg.
- \* Tom. II. p. 85. Voy. Mommsen . Inser.

- Hele, n. 344, p. 77 et suiv. et la dissertation du même auteur sur la Suisse à l'époque romaine, p. 11. W. HENZEN. J 7 Tacit. Hist. lib. II, c. XLIII.
  - \* Tacit. Hist. lib. III., c. xII., xxIII. xxIII
- e seg.
  - Tacil. Hist. lib. IV. c. LXVIII.
    Tacil. Hist. lib. IV. c. LXX, LXXVIII.
  - " Murat. p. 820, 1, e p. 2032, 4.
  - " Pag. 84, 5.
  - 13 Pag. 7. 3.

corretto il LEG·XXI in LEG·XXII, cioè nella prima dal Lingen <sup>1</sup>, nella seconda dal nostro Steiner <sup>3</sup>. Ed ho per certo che un eguale giudizio debba portarsi anche di una terza dell' Orelli <sup>3</sup>, la quale mi semhra doversi rislaurare così :

in-hONOR-D-D
GENIO-STAtio
NIS-taleRIu
S-PROBVS-m
ILES-LEG-XXII
ALEXANDRIan
aE-P-F-IMP-D-N
a IE X A N D r o

Imperocchè osservo che tutto il resto delle lapide di questa legione apparisce di ottimo secolo : ch' ella non è ricordata colle altre geramaiche dalle medaglie di Settimio Severo : non dalle due colonnette col nome di tutte le legioni appartenenti presso a poco al suo impero ': non dal catalogo datoci da Dione di quelle che militavano menti\* egliscriveva : non infine dalle monete di Gallieno. Egli è ben vero che il Bandurio\* ue stampo una di quest imperatore con LEG 'XXI · GEM 'VI · P. VI · F, ma l'Eckhel chbe giustamente in sospetto una tale lezione, ed infatti nel nummo della mia raccolta, che corrisponde del resto esattamente alla descrizione Banduriana, apparisee chiaro LEG 'XIII 'GEM.
Da tutto ciò sarà dunque manifesto ch' ella non esisteva più sicuramente ai tempi di Settimio Severo. Ma io penso che sia venuta meno

P. 170. \*15. mente ai tempi di Settimio Severo. Ma io penso che sia venuta meno molto prima.

Sembra certo che dopo l'impero di Galba, in cui le legioni furono portate a trenta, questo numero restasse fermo per lungo tempo, nè

4 Pag. 169.

<sup>&#</sup>x27; Kleine d, Schrift, I. II., p. 74; veggasi l'Orelli, n. 2105.

<sup>\*</sup> N. 415 [377].

<sup>3</sup> N. 5027. [Cette inscription existe encore à Saint-Maurice en Valais; elle a été

vue par M. Mommsen. qui y a lu distinctement le nom de la légion XXII; voy. ses Inser. Helv. n. 14. W. HENZEN.]

<sup>4</sup> Orelli, n. 3368 e 3369.

3.

fosse oltrepassato se non che da Settimio Severo, che le aumentò fino a trentatrè, aggiungendo le tre Particlie. Che se in questo intervallo alcuna ne fu coscritta di nuovo, ciò fu per compensare l'estinzione di altre che si erano venute perdendo. Una tale opinione si fonda sul fatto di Traiano, che alla legione Ulpia da lui istituita diede il nome di trigesima : atteso che non potendo egli averlo dedotto dal numero progressivo, perchè il più elevato ai suoi giorni era quello della vigesima seconda, ne viene che dovesse toglierlo dal complessivo per denotare che coll'accrescimento di questa nuova le legioni erano tornate alla quantità precedente di trenta. È tante erano per l'appunto sotto il suo successore Adriano, siccome apparisce dallo scherzo di Favorino, il quale essendo rimproverato dagli amici perchè avesse ceduto a questo imperatore in una controversia sulla latinità di un vocabolo, loro rispose1: "Non recte suadetis, familiares, qui non patimini me illum "doctiorem omnibus credere, qui habet triginta legiones." Dal parallelo che sottopongo delle risultanti da Tacito, e delle provenienti dalla colonnetta Maffeiana 2 e da Dione, si vedrà a colpo d'occhio, che in tutto furono otto quelle che s'estinsero nel tempo decorso fra Vitellio e Settimio Severo3. E ricorderò poi essersi superiormente notato che fra queste la IV Macedonica e la XVI Gallica erano state supplite da Vespasiano colla IV e la XVI Flavic, e così pure la I Germanica colla I Minervia da Domiziano. Parimente si è veduto come sotto lo stesso Vespasiano cessassero la V Alauda e la XV Primigenia, le quali essendo perite poco onorevolmente non si sarà voluto rinnovarle, sull' esempio di ciò che fece Augusto rispetto alle Variane. All'incontro prima di Traiano, oltre le tre citate, non abbiamo di nuova instituzione se non che la Il Adiutrice, onde allorchè questo principe ascese allo impero converrà dire che trovasse una legione di meno. Ma s'egli invece ne aggiunse due, converrà pure ammettere, che un'altra ne fosse mancata, perchè diversamente sotto il suo regno non sarebbero state solamente trenta, ma trentuna. Resta dunque da determinare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spartian, in *Hadrian*, c. viv.

<sup>2</sup> Veggasi in fine la tavola : [p. 263,

<sup>3</sup> Orelli, n. 3369.

<sup>464</sup>].

qual fosse quella, cui egli suppli fra le tre rimanenti, cioè fra la nostra Rapace, la IX Ispanica e la XXII Deiotariana.

E per riguardo alla Inpaniac, che sappiano avere in ultimo risieduto in Inghilterra, nella memoria più volte citata sopra Burbulcio <sup>1</sup> Ini di parere ch' ella vi perisse sotto Adriano in occasione della rivolta di quella provincia accennata da Spariano e molto più da Frontone<sup>2</sup>, la quale per ciò ch' egli dice costò tanto sangue ai Bomani. Agli argop. 17,1-18. menti che allora addussi per dimostrare che ancor vigeva ai tempi di 
Traina, ou altro ne aggiunge la seguenti sicrizione di un monumento cistente vicino a Petra nell' Arabia, pubblicata da prima dal conte de 
Laborde<sup>2</sup>: ma una copia nollo migliore n'è stata poi tratta dal de 
Bertlou, che reduce dai suoi viaggi l'ha comunicata al mio amico 
padre Secchi, e questi a me, la quale a riserva dell' incertezza che 
riuane sul gentifici non lascia altro da desiderare <sup>2</sup>.

C. MEMINIOTEMPIL · PAL · SEXTO · FLORENTINO · III · VIRO · AVR · ARG·aer · FLANDO · feriundo
TRIB·MILITIM · LEG · TMINERVIAE · p·pro V·aeHAIAE · TRIB·PLEB · LEG · LEG · VIIII · HISP · pr
· Pro · COS · Prez-are Buesensi: LEG · AVG · Fr. Pr. PRO · PATRITIO · EX. TESTAMENTO · HISIVS

È evidente che questo Fiorentino fu un legato dell' Arabia morto nella sua provincia, e per conseguenza la sua lapida non può essere ad alcun

- (Voyez plus baut, p. 115.)
- <sup>3</sup> De bello Purthico, p. 200 ed. Rom.
- \* [ Revue Archéologique , 4\* année . p. 258.] \* [ Vov. Henzen , n. 6915, M. de Laborde
- et M. de Berthou ont bien voulu nie communiquer leurs copies originales de cette inscription, et d'après ces nouveaux documents
- elle doit se restituer ainsi :

AVMINIO: L-F-PAL-SEXTO-FLORENTINO-III-VIRO-AVR-ARG-FLANDO-TRIB-MILIT LEGT-MINERVIAE-Q-190V-Adhalae-Trib-Pleb-leg-leg-Viiii-Hisp-PRO-COS-PR-NBRB-LEG-AVG-PR-PR-PROV------PATRI-PIO-EX-TESTAMENTO-IPSIVS

Iln'y a jamasia cu à la première ligne ni AER ni FERIVNDO; cette ligne se termine dans les deux copies par les mots TRIB-MILIT; les mots PRO-COS terminent, aussi dans les deux copies, la deuxième ligne, et auparavaut il n'y a pas de place your le mot PR, qui a été oubliér par le

lapicide aimi que les mots AER et FE-RIVNDO, et qui d'ailleurs aurait da se trouver avant les mots LEG LEG 'VIIII-HISP. Au commencement de la troisième ligne, il n'y a place que pour deux lettres après le mot PR, et le nom de la province n'a pu y être écrit en toutes lettres. Fafin. patto anteriore all' 858, in cui quel paese fu conquistato dai Romani, anzi nè meno alla venuta di Traiano in Oriente nell' 867 per la guerra Partica, nella quale occasione gli diede un preside proprio, siccome asserisce Ammiano Marcellino '. Ma è difficile il credere, che costui ne sia stato il primo, sì perchè una tale particolarità non si sarebbe probabilmente taciuta nel suo epitaffio, come perchè la mancanza di premj militari nel generale di una frontiera, tutta allora ingombra di guerre, consiglia piuttosto a differirne il governo ai tempi più pacifici di Adriano. Comunque sia, se Fiorentino pochi anni prima di quest' onore era stato legato della legione nona Ispanica, ne risulterà sempre di qui, ch'egli non può averla comandata se non dopo che l'impero di Traiano era già adulto 2. Nel seguente paragrafo indicherò una fine più verisimile della legione Deiotariana, per le quali cose se ne conchiude, che l'estinta circa i giorni di Traiano sarà stata piuttosto la nostra XXI Rapace. Certo è che sotto Domiziano, e precisamente nell'anno 846 per quanto si crede, a Sarmatis legio cum legato simul caesa, come altesta Suetonio 3 e conferma Eutropio 4. Se questa fu, come penso, la XXI, sarà del costume romano, ch' essendo stata vinta e distrutta dai nemici, ella non fosse più ristabilita.

Ottimamente distinse il Brotier due legioni col medesimo numero vigesimo secondo, che per l'innanzi erano state quasi sempre confuse dagli altri. E pure la loro separata e coctanea esistenza risultava ma-

au mitted de lanchus figure, les mode PRCOV et PATEI as euvient auts leune dans la cupie de M. de Berthou, tands que dans le cupie de M. de Berthou, tands que dans le cupie de M. de Laborde, av voit entre res dens mots les lettres A.A.A., que mon sevant conférer a la ARAB, mais que vant conférer a la ARAB, mais que d'ALM. Il n'est pas nécessire d'ajouter qu'alors l'Perontines n'aurait point de légre de la province d'Arabier, mais comune fa date de cette incerption devrait être encore abaisvée, cela ne fernit que confirmer le resionement de Berghei. Voy. le Corpus

inscriptionum Latinarum, vol. III. n. 87.

Lib. XIV. c. vm. 8 13.

- <sup>1</sup> [Il résulte même d'une inscription de Lambaesis (Reuier, Inser, rom. de l'Algérie, n. 19) que la légion IX Hispanie existait encore sous Hadrien; exte inscription, en effet, fut gravée en 149, en l'honneur d'un légat de Nomille. L. Norius Crispinus Martielle Salvaninus, qui, dans sa jeunese, avait de tirbun de cette lérien. W. HESES.]
  - <sup>3</sup> In Domitian. c. vi.
  - Lib. VII, c. xxIII.

nifestamente da Tacito. Si scrive da lui1, che per cingere d'assedio Gerusalemme nell' 823, oltre l'essersi date a Tito le tre legioni già comandate da suo padre, e la XII chiamata dalla Siria, se gli aggiunse ancora un rinforzo fatto venire d'Alessandria di soldati della XXII, ed uu altro della III : a cui corrisponde Giuseppe 2, che nomina anch' egli due mila nomini scelti dall' esercito alessandrino, ed altri tremila tratti dai presidi dell'Eufrate. È quindi chiaro che una legione XXII era ade-P. 179. 147. rente in quel tempo all' esercito dell' Egitto. Viceversa dopo essersi già mostrata la falsità della lezione duodevicesima, apprendiamo dallo stesso Tacito che nel tempo medesimo un' altra legione XXII stanziava nella Germania Superiore 3, ove giurò fedeltà a Galba nel primo giorno dell' anno 8224; la quale avendo seguito poi le parti di Vitellio, una porzione di lei venne con esso in Italia be combattè a Cremona contro i Flaviani 6. L' altra parte rimasta in Germania sotto il legato Dillio Vocula 3, dopo aver riconosciuto in principe Vespasiano 8, cedette nell' 823 alle istivazioni di Classico e di Tutore 9, ma pentitasi poco appresso della sua defezione, raggiunse l'esercito di Cereale, da cui ottenne il perdono 10.

> La legione vigesima seconda, di cui parla Tacito nel primo luogo, soprachiamavasi Deiotariana 11, col qual cognome attesta abbastanza di provenire da quella, che il celebre re Deiotaro, il quale aveva formato due legioni all' uso romano 12, prestò a Giulio Cesare per la guerra contro Farnace 13, e che gli fu poscia da lui restituita 16. Sembra induhitato, ch' ella facesse parte delle soldatesche mandate dallo stesso Deiotaro ai congiurati 15, le quali, dopo essersi la fortuna dichiarata contraria a Cassio in Filippi, accettarono gl' inviti dei triumviri e diserta-

<sup>1</sup> Hiet, lib, V. c. 1. 3 Bell. Jud. lib. V. c. 1, 5 6.

<sup>1</sup> Hist, lib. 1, c. xn e xvnt. " Hist. lib. 1, e. Lv.

<sup>1</sup> Hist, lib. 11, c. c.

<sup>&</sup>quot; Hist, lib. 111 , c. xxII. ' Hist, lib, IV, c. x.

<sup>4</sup> Hist. lib. IV, e. xxxvn.

<sup>\*</sup> Hist, lib. IV. c. Ltt. 19 Hiet, lib. IV. c. LXV e LXII.

<sup>11</sup> Grut. p. 373, 4; Orelli, n. 519 e n. 33q6; Murat. p. 740, 8.

<sup>14</sup> De bello Alexandrino, c. 3331v.

<sup>12</sup> De bello Alex. e. LXVIII. 10 De bello Alex, c. LXXVII.

<sup>15</sup> Appion, Bell, eivil, lib IV. c. LXXXVIII.

rono dal campo di Bruto sotto il comando di Aminta 1. Per tal modo sarà conosciuto com' ella entrasse negli eserciti romani, e come si verifichi in lei che Augusto παραλαθών ἐτήρησε, secondo fra poco vedremo asserirsi da Dione. Ora che le nuove edizioni hanno espulsa, come intrusa, dalla storia della guerra Alessandrina? la memoria che vi si trovava di una legione XXII3, e che per conseguenza non si ha più cenno, che alcuna di questo nome esistesse dono le guerre civili di Cesare, si avrà buona ragione per credere, che non sia diversa dalla Deiotariana la legione XXII che si ricorda sulle medaglie di M. Antonio, e quella pure i cui veterani in seguito della battaglia Azziaca fondarono la colonia di Patrasso 4. Certo è che nel primo secolo dell' intpero ella fu di guarnigione in Egitto sì per l'esplicita confessione che ce ne fa un' iscrizione Gruteriana 5, come per l'implicita, che proviene dai ricordi scritti dai suoi soldati sul colosso di Mennone 6, uno dei quali porta la data dell'anno XI di Nerone?. In un'altra lapide prodotta dall' Orelli\*, e mutila presso il nostro Steiner n. 24, si commemora un centurione di molte legioni, e fra queste LEGionis XXII Piae Fidelis Deiotarianae, la qual lapide ho per l'ultima memoria che si conosca di lei, perchè solo verso i tempi di Adriano sembra che cominciasse a generalizzarsi il titolo di Pie Fedeli, che prima fu proprio solo delle

Dion. lib. XLVII, e. xxvii.

Le chiffre XXII a été rétabli dans l'édition de Nipperdey; mais il indique le nombre des batailles gagnées par Pharnace, et non pas le numéro de cette légion.

W. Hexzes, ]

Eckhel, D. N. V. tont, II, p. 956-957.

Les médailles de la colonie de Patrae ne nomment pas la légion XXII, mais bien les légion X et XII, ainsi que je l'ai démontré dans le Corp. inser. Let. vol. III, p. 35.

Tu. Monsex. ]

<sup>3</sup> Pag. 525, 2.

<sup>\*</sup> Letronne, Statue de Mennou, p. 119 Inser. de l'Égypte, p. 328 : Corp. inser. Lat.

vol. III. n. 30]; Pococke, Inser. ant. p. 82, n. 14 [ Corp. inser. Lat. vol. III. n. 58]; Pococke, ibid. p. 83, n. 16 [ Corp. inser. Lat. vol. III. n. 60].

vo. n.i., n. us.).

"[The autre inscription du colosse deBemnon apportieut au règne de Domitics:
vo., lectrone, Levrejiende de l'Egype deprojecte au règne de Trajan le mondre
du Mons Claudianus, le comparant au rirepipion qu'il donne p. 1.1 du nobre volume et à Murat. p. 478. 3. Il est donn
the traterre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre
que la légion XMI resta en Égypte jusque
sons Trajan. W. Rexess.]

N. 4974.

P. 1-3. 4x. Claudiane. Sappiamo poi da Dione 1, a cui si associano Capitolino 2, Frontono 2 Luciano 4, che una legione romana, la quale insieme con Severiano legato, a quel che pare, della Cappadocia, si era chiusa in Elegia città dell' Armenia, fu messa dai Parti tutta intera a filo di spada nel 9 15 al primo principio della guerra di L. Vero. È questo l' unico caso, che la storia degli Augusti anteriori a Valeriano ci offra di una legione interamente perduta in Asia, como fra tutte le legiona orientali non vi ha che questa XXII di cui si suarrisca ogni vestigio col progredire dell' impror. Per lo che stimo assai probabile, ch' ella sia appunto quella che rimase spenta ad Elegia, naturalissimo essendo dall' altra parte, che nei mutamenti operati da Traiano per le guerre Armeniaca e Partica, egli richianasse questa veterana ai paesi di cui era originaria, e sostituisse in Egitto la seconda Traiana da lui creata, c che in suo luego vi troviano in anpresso.

Ma lasciando l'egiziana, su cui mi sono fermato un poco più a lungo, perchè pochissimo conosciuta, e ritornando alla nostra germanica, ho già delto come portava il cognome di Primigenia, e come pensi che fosse istituita da Claudio. Ella vince di gran lunga ogui altra nella copia delle iscrizioni, che ha lasciate sul Reno e specialmente a Magonza, ove aveva i soui quartieri, come si deduce eziandio da due luoghi di Tacito. E ragionevole sarà quest' abbondanza delle sue memorie, perchè niun' altra fece in quei paesi più lunga dimora, non essendone mai stata rimossa dopo la sua fondazione. Infatti

- Lih. LXXI. e. n.
- 1 In Vero, c. vi.
- Pag. 321 ed. Rom.
- ' Quomodo historia sit conscribenda.
- \* Hist. lib. I. c. Lv. e lib. IV. c. Lv.
- <sup>6</sup> [La légion AXII Primigenia ne resta pas insujours dans la Germanie Supérieure; elle fit quelque temps partie de l'armée de la Germanie Inférieure, probablement pendant l'absence de la légion I Misserie, appelée par Trajan à prendre part à la guerre de Dorie. Son séjour dans la Germanie la Dorie. Son séjour dans la Germanie la la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legion de la legio

Iféricare e al preuvé par quelques inscriptions du musée de Boun vey. Utilich, Ain dark, tom. vey. Utilich, Lindak, tom. XVI, p. 99; et le fait que e sigiour correspondo à l'époque des garrers contre les Daces résulte de la consparation de decus inscriptions de la vullée de Bréal, consacrérs sous le méme légat, par le même centuries, et dans leuquéles sous inocetatives de méme légat, par le même les mêmes légien, ai ce n'est que la l'Mirarie y de la limite de l'époque de la limite de l'époque de la limite de la limite de l'époque de la limite de l'époque de la limite de la limite de l'époque de la limite de la limite de l'époque de la limite de la limite de l'époque de la limite de la limite de la limite de l'époque de la limite de la limite de l'époque de la limite de l'époque de l'époque de la limite de l'époque de la limite de l'époque de la limite de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de la l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de

«praefuit in Germania vigesimae secundae Primigeniae :» una bella serie di lapide consolari la siegue presso lo Steiner dall' anno 931 fino al 985 ; e ne troviamo ricordanza sulle monete di Gallieno, di Vittorino e di Carausio2. Il perchè sussistendo certamente ai tempi di Dione ha recato molta sorpresa, come sia da lui preterita, il che però non credo vero totalmente. Egli comincia dal dire, e il ripete poco dopo, che le legioni di cittadini al tempo di Augusto erano ventitrè, o come altri vogliono venticinque, del qual parere fu Tacito, siccome abbiamo veduto. Sono interamente dell' avviso del Bimard', che questo calcolo si abbia da intendere posteriore alla disfatta di Varo, in cui ne perirono tre; e penso pure che la differenza fra ventitrè e venticinque sia più speciosa che sostanziale, e provenga dalla clausola, che non deve essere oziosa presso lo storico, che queste legioni fossero composte di soldati ascritti alla cittadinanza romana. Imperocchè è certo che in tal caso non si potevano comprendere in questo numero nè la XXII Deiotariana perchè di origine galata, nè la I Germanica, perchè composta in molta parte di libertini; quando pure non si voglia dire, che la prima ragione milita solo contro la Deiotariana, ma che per la Germanica vi P. 175, \*50. è l'altra, ch' essendo stata istituita dopo la strage Variana, ella non esisteva ancora al tempo del computo<sup>4</sup>. Giò premesso, prosegue Dione che al suo tempo non restavano più che diciannove delle antiche legioni di Augusto, e dopo averne ricordate diciassette conchiude con queste parole, che da gran tempo sono fonte di controversia fra gli eruditi : Kazi οι είχοσίοι οι και Ούπλέρειοι και Νικήτορες ώνομασμένοι, και έν Βρετίανία τη άνω όντες ούστινας αύτους, έμοι δοχείν, μετά των τήν τε τοῦ εἰχοσίοῦ ἐπωνυμίαν ἐχόντων καὶ ἐν τἢ Γερμανία τἢ ἄνω χει-

<sup>1</sup> In Didio Iul. c, t.

<sup>1 [</sup> il faut remarquer que , sur les médailles de Gallien et de Corausius, il y a tantôt LEG · XXII · VI P · VI · F. tantôt LEG · IIXX · VI P· VI F, ce qui doit se lire également LEGio duo et vicevima et non pas LEGio duodericerima, comme le pensail

Eckhel, D. N. V. t. VII, p. 603; vov. Bullet, dell' Instit. di corrisp. arch, 1843. p. 143. C. CAVEDONI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ap. Murat. Ther. inser. 1. 1. p. 93 | dela préface |.

<sup>&</sup>quot; Bomard, shal.

μαζόντων (εί και τὰ μάλισία μήθ' ὑζ' ἀπάντων Οὐαλέρειοι ἐπεκλήθησαν μήτε νύν έτι τη προσηγορία ταύτη χρώνται) παραλαδών έτήρησε. Il Lipsio 1 osservando che per tal modo le legioni erano soltanto diciotto contro la mente espressa dell' autore, interpose una disgiuntiva rambiando l'oùs αὐτούs in οὐκ αὐτούs, ma il Breitinger<sup>2</sup> gli oppose che il medesimo storico poco dopo respingeva la sua correzione, giacchè il susseguente si xxi, quamris, il quale stava bene coll' cosdem, veniva a fare un controsenso col non cosdem 3. Per lo che delle due legioni decime formandone in vece una sola, preferì piuttosto di mutare il numero totale di diciannove έννεακαίδεκα in diciassette ἐπίακαίδεκα. Però coutro lui pure si sono alzati il Reimaro\* col mostrare che realmente si parlava non di una, ma di due legioni decime, e il Bimard o col provare ch'esse erano due anche ai tempi dello scrittore. Per lo che si è lasciata la lezione com' era, e solo il Bimard ha giudicato che per negligenza dei copisti sia stata saltata la legione mancante. In quanto a me penso che il testo sia immune da ogni difetto, niun dissenso trovandosi anche nel codice della Marciana, e penso pure che indarno si tenti di torne l'avvertita difficoltà, perchè proveniente direttamente dall' autore, siccome egli stesso confessa, ¿uoi δοχεῖν. La sede intanto dell' imbroglio apparirà manifesta dalla tavola 16, in cui ho istituito un parallelo fra le sue legioni e le descritte nella colonnetta Maffeiana non molto più antica di lui, sulla quale non può cadere l'accusa di ommissione per parte dei menanti. Dopochè il Morelli ha riempita in Dione la lacuna risgnardante la legione XVI, il numero totale di trentatrè

Analecta militiae Romanne, lib. II, dial. v., p. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amounistes litteraires, t, VII, p. ho.

<sup>1</sup> Ant lieu de servose fédition de M. Becker a ô A69000 for, correction aussi simple que uécessaire et sans loquelle on es surion construire le passage de Dion, car la plarase monquerait de sujet. A6706e, d'ailbeurs, ne peut signifier condense, comma le revajut Borghosé, ni se redier aux mots suivants par la préposition area. W. Hxxxx.— Mais la

conjecture de M. Becker ne suffit pas pour rétablir complétement le texte de ce passage et plus loin îl faut corriger encore : την τε του είποσ1οῦ καὶ δευτέρου ἐπωνυμίπι έχωντων. Ainsi, dans l'opiniou de Dion. la leχ. XIII Primigrain datait aussi du règne d'Au-

guste, Tu. Monuses, ]

Nota 166 of lib. LV. c. xxiii, di Dione.

Murat. tom. 1. p. 92 [de la préface].
[Vovez plus loin, p. 463 et 465.]

corrisponde in ambo le serio, e per treutadue corrisponde pure esaltamente la loro indicazione. Non vi ha differenza che in una sola, cioè per l'appunto nella XXII Primigenia della colonnetta, a cui non resta da contrapporre se non che la seconda XX dello storico di Nicea. Tuttavolta non può dinitrarsi chi ella sia precisamente la contemphata da lui, si perchè ai vavera in cessa la condizione di risedere nella Germania Superiore, come perchè non poteva questa da lui ignorarsi, esseudo prouto lo Steiner a provare con tre lapidi" chi ella era fiorentissima P. 172. 500. sotto il regno di Alessandro Severu.

Così trovato il luogo della discrepanza ne verrà facile di scoprire auche l'origine dell'errore. Egli nasce dallo essersi ignorato da Dione, che alcuna ne fosse aggiunta da Claudio. Consapevole che ai suoi giorni le legioni erano trentatrè, dopo aver registrato le quattordici raccolte da Nerone e dai successori, gli è dovuto sembrare legittima la conseguenza, che le residuali provenissero dagli eserciti di Augusto. Ma è qui dov' egli si è ingannato, perchè le antiche legioni superstiti non erano allora se non che diciotto, siccome apparisce dal conto delle Tiberiane, che abbiamo dedotto da Tacito. È quindi naturale, che dopo aver messe a ruolo anche queste diciotto, siasi trovato imbarazzato dalla XXII, che gli soprabbondava, e di cui non trovava l' origine. Per lo che di proprio capriccio, secondo che attesta, ha egli pensato non che la XX britannica, e la XX germanica fossero una legione sola divisa in due provincie, come si è tenuto da taluno, il che si oppone al numero di diciannove da lui prestabilito, ma si bene che la germanica avesse avuto una provenienza comune con quella d'Inghilterra, come sarebbe se l'una fosse nata dall'altra. Ed è per questa sua opinione, ch'egli chiama vigesima la stauziante sul Reno, avendo creduto questo il suo numero primitivo, benchè debba poi confessare che non serbava più τη προσηγορία ταύτη, colla qual voce io stimo, che non vogha tanto intendere il cognome particolare di Valeria, quanto l'intera denoninazione di XX Valeria, giacche essendo egli stato in paesi non tanto discosti dagli abitati da lei, quando governava la Pannonia, non

<sup>\*</sup> N. 66 [8], 931 [633], 415 [347].

poteva ignorare che la sua attuale numerazione era quella di XXII. Ed anzi sembra che perciò egli abbia avuto insieme l'intenzione di confonderla colla XXII Deiotariana, aggiungendo che Augusto dopo averla ricevuta la conservò, il che quanto è proprio della galata che a lui disertò, altrettano non si vede come possa applicarsi alla britanica. Conchiudasi adunque, che il garbuglio proviene interamente da un falso supposto dello stesso Dione, e che la necessità, in cui egli si è trovato di ricorrervi, giustifica i nostri sforzi, onde rinvenire una via più piana per usicre da quel ginepraio.

Siam giunti all'ultima legione, cioè alla trigesima, sulla quale non

s' incontrano difficoltà. Anche l' Eckhel 1 conviene nell' opinione accennata di sopra, che senza aver riguardo alla vacanza dei numeri posteriori al XXII ella fosse denominata XXX per denotare il complesso di quelle che allora esistevano. Il solo cognome di Ulpia 2 basterebbe ad indicare ch' ella dovette la sua origine all' imperatore Traiano, ancorchè non se n'avesse l'autorità di Dione. Non credo che si sappia finora in quale occasione acquistasse l'altro di Vincitrice. A darci lume su di P. 176. 51. ciò a nulla servono le lapide, in cui si nomina semplicemente trigesima, perchè alcune di queste spettano alla più antica di M. Antonio, che sembra essere stata condotta in colonia a Benevento<sup>3</sup>: in altre ciò nasce manifestamente da amore di brevità. Meglio gioverebbero a questo scopo i marmi, in cui si dice Ulpia soltanto; ma questi sono pochissimi, dal che si deduce che poco tardasse a meritarselo; e infatti se ne vede insignita nel cippo di L. Emilio Caro a, che dovrebbe essere stato suo legato sotto Adriano. Si aveva, e credo giustamente, nell'opinione di scorretto il frammento di C. Curtio, o Curtilio Trogo, che s'intitola LEG · IMP · ANTONINI · AVG · PII · LEG · XXX · VAL · VICT 3 :

D. N. V. I. VIII., p. 491.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Steiner, n. 610 [?] e 729 [1177].

De Vita, Inser. Benevent. p. 33, n. 20-25. [Voy. Mommsen, I. N. Index V. s. v. Br-NEVENTUR.]

<sup>\*</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 243. [Henzen, n. 604g.]

<sup>&#</sup>x27; Grut. 399, 6. [C'est une inscription de Sarmizegethusa, qui n's pas d'autre garant que le faussaire Zamosius. Elle n'est pas fausse cependant; mais elle a été certainement interpolée, et il n'y a pas de doute qu'îl ne faille lire ici: LEG'XX·VAL· VICTR. — Ts. Monneys.]

tutavolta sembra che se non altro più tardi si aggiungesse ancora quest' altra denoninazione di Valeria o Valente, avendosi in Muratori ' un VETERANVS·LEG-XXX·V·V·V, e ai tempi di Alessandro Severo in una figulina di Xanten, n. 654 [13 44], chiamandosi con tutti i suoi titoli LEGio-XXX·V·Vpi ai Victriz·VALeria Severiana 'Alexandriana-AVGusta'. Sembra che fino da principio le fossero assegnati gli alloggiamenti uella provincia Inferiore, di cui era legato Traiano?, quando tchiamato all'impero, ed ovè notala colonia Traiana, o civitar Traianensii. Le lapide di certa data presso lo Steiner l'acompagnano dal g35 fino al g92: ma che vi durasse più oltre si dimostra dalle medaglie di Gallieno, di Vittorino e di Carassio. Più tardi una parte di lei fu tra-sportata in Oriente e sotto il secondo Costanzo la troviamo alla difesa di Amida nella Mesopotamia', mentre un' altra rimasta in Occidente viene sottoposta dalla Notisia al maguiere quilum per Galliac.

Avendo dovuto ricordare più volte la colonnetta Maffeiaua credo non inutile di avvertire, ch' ella, sebbene alquanto malconcia, esiste tuttora nel Museo Vaticano. Paragonaudo ora la copia, che ne trassi in Roma, col testo del Grutero <sup>3</sup> e dell' Orelli<sup>5</sup>, non v'incoutro altra diferenza, se non che ho letto nella prima serie VI-VICTR invece di VICT, nella terza VI-FERRĂ ri cambio di FERRĂ, e che ho tro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 1088, 5. [Cette inscription est depuis longtumps perdue; or les textes publiés par Menestrier, Hist. consralier de Lyan, ouvrage suquel Binnard l'avait emprantée pour l'envoyer à Muratori; sont généralement peu exects; il est donc fort probable qu'il n'y avait sur le monument que LEG-XXX-V-V-V.—L. Bayasa.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> (C'est à Fiedler, Röm. Denkmaler von Kanten, p. 189, que M. Steiner avait emprunté l'inacription de cette tude; mais l'indication de cet auteur n'est pas très-claire; aussi lit-on seulement LEG-XXX-V-V dans la deuxième édition de M. Steiner. Il

n'existe donc ancun monument d'où l'on puisse conclure que la leg. XXX Ulpia Victrix ait porté en outre le surnom de Valeria. L. REXER.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Fai montré ailleurs que Trajan était légat de la Germanie Supéricure quand îl fut adopté et nommé César per Nerva, et que ce fut en vertu de cette nouvelle dignité qu'il réunit à son commandement la Germanie Inférieure; voy. Annales de l'Instit. arch. 186s. p. 145, 146. W. Hausen.]

<sup>\*</sup> Ammian. Marcell. lib. XVIII, c. 1x. \$3.

Pag. 519, 3.

<sup>4</sup> N. 3369.

vato la XIIII GEM nel luogo occupato nella stampa dalla XIII GEM. e così viceversa, la qual' ultima varietà non è senza qualche importanza. Imperocchè non è già vero che queste legioni vi siano infilzate senz' ordine alcuno; mentre se si leggerà seguitamente la prima colonna, passando poi alla seconda, e quindi alla terza, si vedrà che le anteriori a M. Aurelio sono notate generalmente secondo la posizione delle provincie in cui abitavano; che le due Italiche aggiunte da quest' imperatore furono segnate per ultime nella terza fila; e che delle tre Partiche, delle quali fu antore Settimio Severo, se n'è accresciuta una alla fine di ciascuna colonna, per cui vengono a formare l'ultima riga. lo non badai allora se apparisca una differenza di P. 177. \*52. carattere fra questa e le linee superiori per dedurne che sia stata scolpita posteriormente alle altre 1; dirò bene che una simile disposizione dimostra avere lo scarpellino, se non altro, copiato un elenco manifestamente anteriore a Settimio Severo, e forse dei tempi di M. Aurelio, aggiungendo poi quelle di sussegnente fondazione.

> Nella seconda tavola lo registrato queste legioni secondo l'ordine, con cui le no cevelute succedersi nella colonnetta, ed lo loro contrapposto la provincia, in cui stanziavano per deposizione di Dione. Si scorgerà a colpo d'orchio che la ragione geografica vi è stata apertamente tradita nelle cinque utilune, nelle quali i à avuto soluato riguardo all'età dell'instituzione: ma che vi è stata bastevolmente osservata riginardo alle precedenti. Per verità qualche imbroglio vi si scopre nelle spettanti alla Dacia, che sono alternate con quelle della Mesia Inferiore<sup>12</sup>: ma è da avvertirsi che la prima provincia fu spesso riunità ad alcuna delle Mesie per essere governate da un preside solo, il che potè facilmente essere avvennto anche allorquando fu compilato quest' indice. Infatti dal titolo di M. Claudio Frontone, datoci dal barone di indice. Infatti dal titolo di M. Claudio Frontone, datoci dal barone di

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Je me suis assuré que l'écriture de cette dernière ligne est tout à fait semblable à celle des autres, W. HENREY.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [D'après mes recherches, dont le résultat sera publié dans le 3° vol. du Corp. moer. Lat. la légion V'Macédonique resta pen-

dant tout le deuxième siècle dans la Mésse Inférieure, et elle ne fut transférée dans la Dacie que sous le règne de Septime Sévère. Il n'y a donc aucune confusion dans l'ordre géographique de la columello Maffeiana. Tu. Moxusta.)

Ferusase ', abhianno appreso, ch' egli sotto M. Aurelio resse insieme colla Dacia la Mesia Superiore: e mentre all'incontro sappiamo da Dione\*, che Marcio Agrippa era il legato Dacio ai giorni dell'imperatore Macrino, dalle medaglie di Nicopoli dell' Istro impariamo, che contemporaneamente amministrava la Mesia Inferiore. Altretlanto dicasi della poca regolarità che si osserva nelle legioni delle due Panonice, che anch' esse furono non di rado riunite sotto il reggimento di un solo, sicconie intendiamo dagli storici essere successo quando ne furono legati Settimio Severo, e dopo la sua assanzione all'impero, il suo fratello Settimio Geta\*, Oltre di che chi ci assicura che imnazii Dione non sia aceaduto qualche cambiamento nella stazione che avevano le legioni ai tempi di M. Aurelio, del pari che avvenne nelle due Gernanie, ove ne abbiamo veduta taluna passare da una provincia all'altra?

Per comodo poi dei numismatiri lu notato nella stessa tavola ancor le legioni, che si conoscono ricordate sui rovesci di Settinio Severo r Gallieno. Riguardo al primo si osserverà, che tali legioni sono le germaniche, le pannoniche, le mesiche e le daciche, cioè quelle soltanto che fino da principio conorsero alla sua elevazione al principato, il che ottimaniente si accorda coll' età di quei nummi, che sono del primo anno del suo impero. Vero è che per una tal ragione dovrebbero aversi eziandio le medaglie della X Genima e della Il Italica, le quali non so se finora siano state pubblicate. Non è facile d'indovinare equalmente il motivo, per cui anche Gallieno fece mentoarle sulle sue monete. Si vedrà brusì, che sono le istesse di quelle di Severo, più I unica che risiedeva in Italia, e quelle della Brettagna, fra le quali p.1.78.533. lo già avvertito che manca fin qui la VI Vittice. Sempre è però, che da ambedue quei principi sono state preterite le stanzianti nell' Asia, unell' Arica e nella Soaena.

<sup>3</sup> Bulletin des Sciences, an. 1824, sect. vii., p. 299. [Henzen, n. 5479; cf. n. 5478.] <sup>3</sup> Lib. LXXVIII, c. xivi.

limins Geta, le frère de Sévère, ne fut pas gouverneur des deux Pannonies, mais seulement de la Dacie; voy. Orelli, n. 936. Tu. Monusex.]

Dimentor Guerrie

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Spartian, in Sever. c. viii. — P. Sep-

Ma ritornaudo per ultimo al ch. Steiner noi abbianio inteso con estrema soddisfazione, che dopo averci regalato le lapidi del Reno, delle quali abbiamo tenuto discorso, mediti ora di darci egualmente quelle delle rive del Danubio. Della qual' idea non possiamo che ampiamente commendarlo, e per quanto è in noi confortarlo alla seconda impresa, nella ferma fiducia, che dal suo nuovo lavoro, siccome dal precedente, oltre a notizie di ogni genere, emergeranno lumi ulteriori per correggere e da mpiare la storia delle legioni.

Sieguono qui le due tavole anunciate a p. 24g., 256 e 26e. Informo la prima (I) uno nocrore altro seserazione; per la escoda (2) è anor da riievar che inmarebbe la LEG-VIIII «AVG, di eui due medaglie di Galliono farono citate dal Bandono, possici adli Ekchel eni estalogo del Nueso-Ceasro; il quale però sella D. N. V. I. VII, p. 403, riguardo ad una se ne ritrattò, confessando d' essersi illuso legges-dori LEG-VIIII «AVG, invere di LEG-V-MAC, e persistendo nella lesione dell'ara 1 lo non se qual giudizio portanze. Per una parte poè ordensi questa una legione britamica non diversa da quella che s'initolo LEG-VIIII «Ciensis in un revescio di Cananoi derra da quella che s'initolo LEG-VIIII «Ciensis in un revescio di Cananoi der Tanini. Per l'altra conocendo quanto sia facile un equi-voco nello interpretare le medaglie di questi tempi, quando non se ne possa fire confento, mi genomenti il non trovare nel di questo aumon, nel di questo laumon, nel di questo lauron, nel di questo laumon, i laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon di laumon

' [Peul-être celle-ci a-t-elle été anssi mal fait pas mention, non plus que M. Cohen. line; car Arneth, Syssys, part. II, p. 116, n'en dans ses Méd. issp. C. GAYERON.]

1.

PARALLELO DELLE LEGIONI RICORDATE DALLA STORIA DI TACITO, DALLA COLONNETTA P. 179. °56.
WAFFEIANA E DA DIONE.

| TACITUS<br>TOURISME    | MAPPEIANA.      | D10                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                        |                 | ADDENTESS.              | PORTESTORES   |
| . I Germanica.         |                 |                         |               |
| . Il Augusta.          | 1. II·AVG.      | s. II Augusta.          |               |
| 3. III Augusta.        | s. III · AVG.   | n. III Augusta.         | ,             |
| . III Cyrenaica.       | 3. III-CYREN.   | 3. III Cyrentica.       |               |
| i. III Gallica.        | 6. III-GALL.    | 4. III Gallica.         | ,             |
| i. IV Macedonica.      |                 | ,                       | ,             |
| 7. IV Seythica.        | 5. IIII-SCYTH.  | 5. IV Scythica.         | ,             |
| V Alauda.              |                 |                         |               |
| . V Macedonica.        | 6. V·MACED.     | 6. V Macedonics.        |               |
| . VI Ferrata.          | 7. VI-FERRAT.   | 7. VI Ferrata.          |               |
| . VI Victris.          | 8. VI·VICTR.    | 8. VI Victrix.          |               |
| . VII Claudia.         | g. VII · CLAVD. | g. VII Claudiana.       | ,             |
| 3. VIII Augusta.       | 10. VIII-AVG    | 10. VIII Augusta.       |               |
| . IX Hispanica.        | ,               |                         |               |
| 5. X Fretensis.        | 11. X FRETE.    | 11. X in Iudaca.        | ,             |
| 5. X Gemina.           | 12. X · GEM.    | 1 9. X Gemina.          |               |
| z. XI Claudia.         | 13. XI-CLAVD.   | 13. XI Claudiana.       | ,             |
| 3. XII Fulminata.      | iń. XII-FVLM.   | 16. XII Fulminifers.    |               |
| . XIII Gemina.         | 15. XIII+GEM.   | 15. XIII Gemina.        |               |
| . XIV Gemina Victrix.  | 16. XIIII GEM.  | 16. XIV Gemina.         |               |
| . XV Apolliparis.      | 12. XV·APOL.    | 17. XV Apollinaris.     |               |
| a. XVI Gallica.        |                 |                         | ,             |
| 3. XX Valeria Victria. | 18. XX · VICTR. | 18. XX Valoria Victria. | ,             |
| . XXI Bapax.           |                 | ,                       |               |
| 5. XXII Deiotariano.   |                 |                         |               |
|                        | INSTITUTAL      | A CLAPBIO.              |               |
| 6. XV Primigenia.      |                 |                         | ,             |
| 2. XXII Primigenia.    | 19. XXII-PRIM.  | 19. XX in Germania.     | ,             |
| ,                      |                 |                         |               |
|                        | INSTITUTA       | A NEROSE                |               |
| 8. I Italica.          | so. I-ITALIC.   |                         | o. I Italica. |

| TACITES         | MAPPEIANA        | D10        |                     |  |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|--|
|                 |                  | statyrasa. | POSTERIORES.        |  |
|                 | Institution a    | Gales.     |                     |  |
| ng. I Adistria. | st. I-ADIVT.     | ,          | at. I Adiutris.     |  |
| 3o. VII Gemina. | yo. VII-GEM.     |            | 22. VII in Hispania |  |
|                 | Institutar a Ve  | 9P4×1130.  |                     |  |
|                 | 23. II-ADIVT.    |            | 93. Il Adiutrix.    |  |
|                 | 25. IIII: FLAV.  | 0          | a4. IV Flavia.      |  |
|                 | 95. XVI-FLAV.    |            | 45. XVI Flavia.     |  |
|                 | Instituta a De   | witiano.   |                     |  |
|                 | 26. I MINER.     |            | 46. 1 Mitters ia.   |  |
|                 | INSTITUTAL A T   | BALANO.    |                     |  |
| ,               | 22. II-TRAJAN. I |            | 27. Il Traseni.     |  |
|                 | =8. XXX·VLP.     |            | s8. XXX Tessni.     |  |
|                 | ISSTITUTAL A M   | APRELIO.   |                     |  |
|                 | eg. II-ITAL.     | ,          | eg. II Italica.     |  |
|                 | ; 3a. III-ITAL.  |            | 3o. III Italica.    |  |
|                 | ISSURTAL & SEPT  | no Serano. |                     |  |
| ,               | 31. J. PARTH.    |            | 31. 1 Parthica.     |  |
| ,               | 3g. H PARTH.     |            | Sa. II Partluca.    |  |
| ,               | 33. III-PARTH.   |            | 33. HI Partluca.    |  |

2.

TANOLA DELLE LEGIONI RICORDATE DALLA COLONNETTA MAPPEIANA E DALLE MEDAGLIE DI P. 180. - 25. SETTINO SENERO E DI GALLIENO, COLLA RISPETTIVA LUBHI STAZIONE AI TEMPI DI ALES-MATORO SETERO.

| MAFFEIANA.      | E/ DIOVE          | SEPTIMU SEVERI.            | GALLIEN.       |
|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| i. II AVG.      | In Britannia Sup. |                            | LEG-II-AVG.    |
| 9. VI-VICTR.    | In Britannia Inf. | ,                          | ,              |
| 3. XX·VICTR.    | In Britannia Inf. |                            | LEG·XX.        |
| 5. VIII: AVG.   | In Germania Sup.  | LEG · VIII · AVG.          | LEG·VIII·AVG.  |
| 5. XXII-PRIM.   | In Germania Sup.  | LEG·XXII·PRI.              | LEG·XXII.      |
| 6. I-MINER.     | In Germania Inf.  | LEG-1 MIN.                 | LEG-I-MIN.     |
| 7. XXX · VLP.   | In Germania Inf.  | LEG·XXX·VLP·V.             | LEG·XXX·VLP.   |
| 8. I-ADIVT.     | In Pannonia Inf.  | LEG-I-ADIVT.               | LEG-1-ADI.     |
| 9. X · GEM.     | In Pannonia Sup.  |                            | LEG·X·GEM.     |
| 10. XIIII GEM.  | In Pannonia Sup.  | LEG · XIIII · GEM · M · V. | LEG-XIIII-GEM. |
| 11. II ADIVT.   | In Pannonia Inf.  | LEG-II-ADIVT.              | LEG-II+ADI.    |
| 19. IIII-FLAV.  | In Moesia Sup.    | LEG-IIII-FL.               | LEG-IIII-FL.   |
| 13. VII-CLAVD.  | In Moesia Sup.    | LEG · VII · CL.            | LEG·VII·CL.    |
| 16. I-ITALIC.   | In Moesia Inf.    | LEG-I-ITAL.                | LEG-1-ITAL.    |
| 15. V·MACED.    | In Dacia.         | LEG·V·MAC.                 | LEG·V·MAC.     |
| 16. XI*CLAVD.   | In Moesia Inf.    | LEG·XI·CL.                 | LEG·XI·CL.     |
| 17. XIII GEM.   | In Dacia.         | LEG · XIII · GEM.          | LEG·XIII-GEM.  |
| 18. XII FVLM.   | In Cappadoria,    | ,                          |                |
| 19. XV · APOL.  | In Cappadocia.    | ,                          | ,              |
| 90. III GALLIC. | In Phoenicia.     | ,                          |                |
| 91. IIII-SCYTH. | In Syria.         | ,                          | ,              |
| ss. XVI-FLAV.   | In Syria.         | ,                          |                |
| 93. VI.FERRAT.  | In Indaea.        | ,                          |                |
| a5. X FRETE.    | In Indaea.        |                            | ,              |
| 95. III-CYREN.  | In Arabia.        |                            |                |
| 96. II TRAIAN.  | In Aegypto.       |                            |                |
| 97. III AVG.    | In Numidia.       | ,                          | ,              |
| s8. VII-GEM.    | In Hispania.      | . ,                        |                |
| ag. II-ITALIC.  | In Norico.        |                            | LEG-II-ITAL.   |
| 30. III-ITALIC. | In Bactia.        | LEG-III-ITAL.              | LEG-III-ITAL   |
| 31. I-PARTH.    | in Mesopotamin,   | ,                          | ,              |
| 3s. II-PARTH.   | In Italia.        |                            | LEG-II-PART.   |
| 33. HI-PARTII.  | In Mesopotamia.   |                            |                |
|                 |                   |                            |                |

ISCRIZIONE DI TERRACINA.

## ISCRIZIONE ALIMENTARIA

ÐI

# TERRACINA'.

La magnifica iscrizione che il sig. conte F. Antonelli non lia guari F. 15.5. 1. 11010 il luce dagli scavi operati ne suoi possedimenti in Terracina è fatta, come sembra, per ornare la fronte di un edificio e, scritta in grandi ed ottime lettere beu convenienti allo avventurato secolo di Traiano, ci ha conservato memoria delle varie liberalità, che Celia Macrina usò nel sno testamento verso la città di Terracina. Le ricchezze di questa matrona dimostrano che la gente Celia fiu una delle principali di quella colonia, il che può aiutare a segglere fra le due varianti di Celii e di Clelii il vero nome dei due fratelli, assoluti dall' accusa di parriedito e ricordati da Valerio Massimo e da Cicerone, i quali si altestano plendida Terracinae loro nati, quali si altestano plendida Terracinae loro nati, quali si altestano plendida Terracinae loro nati, quali si altestano plendida Terracinae loro nati,

> La lapide, benchè rotta in più pezzi, pure si ristaura agevolmente. lo che essendo, fa meraviglia di non trovarvi sul principio uno spazio

la .

<sup>1</sup> [Extrait du Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica di Boma, 1839. p. 153-158.] Lib. VIII, c. 1, 8 13.
Pro Sex. Boscio, c. XXIII. [Voyer plus hout, t. II. p. 306 et 307.]

P. +2

capace di contenere l'indicazione della fabbrica da custrinisi<sup>1</sup>. Per la qual cosa si potrebbe tenere che una tale indicazione fosse stato ommessa, come lo fu molte volte, lasciando che il luogo istesso, in cui era collocata l'epigrafe, indicasse al lettore di che si trattava, se a questa credenza uno si opponesse il CVIVS susseguente, che in tal raso nun avrebbe a chi riferirisi. Converrà quindi ammettere che nauchi una linea antecedente, il qual supposto viene anche autorizzato dal vedresi mozzata la testa alla più parte delle lettere uella prima riga superstite, e così la scrittura avrà cominciato colla mensione della fabbrica commandata, come in questa lapide Maraforisna s':

# tral AN AMBASILIC AM ....TROILVSCAECILIANVSCVR·R·P·FECIT

Sarà dunque sollanto dallo esame del sito, in cui è stata trovata la lapide, che potrà congeturarsi qual fosse questo edificio, pel quale dalla
misura della lacuna nel maruno sembra che la testatrice avesse lacciato
quattrocento mila sesterzi, o sia circa diccimila dei nostri scudi. Altra
somma espressa con una sola cifra, che forse fin C, cioè reuto mila
sesterzi, ne fin da lei legata per l'ornato e la manutensione; come appunto Plinio giuniore nella sua celebre iscrizione? dopo la costruzione
delle terme aggiunes ADIECTIS-IN-ORNATVM-HS-CCC- «
«wPLINS-IN-TVTELAM-HS-CC. II RELIQVID per RE-

[Cette indication se trover dans la premiere ligne, où an lien de testudichENT, il faut lire soumMENT. Borgheis i l'a reconna lissenheur dans une lettre à labbé hatranga, en date du s'à cetaber 1852. Se avessi este punto. dit il dans cette lettre, « les questalapinte non fa trovata entro le mara della città. il chem incudenca agui idea di se-polera, ma sì bene in campagna, e tendile le manea qui principio, non asri-nalla le manea qui principio, non asri-stato cortetto di upporre una prima linea preduta, in cui il midense uma qualche-preduta, in cui il midense uma qualche-preduta, in cui il midense uma qualche-

-fabbrica pubblica fatta costruire da Celia -Macrino. - Voyez aussi Henzen, n. 6669. L. Ressen.

<sup>1</sup> Pag. 478. 8. Fibrentier, ex Africa netesta; cf. Gori, Etr. 1. 1, p. 27, n. 4g.— [La restitution trail ANAM est due à Muratori; il n'est pas nécessaire de faire remaquer qu'elle en tout h fait abritaire, et qu'on pourrait restituer, avec tout autant de probabilité, antoninl ANAM ou alexandel A-NAM.— L. RESUES.]

<sup>3</sup> [Voyez plus haut. p. 117.]

13.

LIQVIT ha altri esempi in epigrafia, e proviene dall'uso promiscuo del D e del T, che fu frequentissimo 1.

Ascende ad un milione di sesterzi il terzo lascito a prò di cento fauciulli della stessa città, affinchè dal fruttato di questa somma fossero loro passati in perpetuo gli alimenti, giusta la lodevole istituzione cominciata da Nerva, ma proseguita e ingigantita da Traiano, il quale assicurò la sussistenza dei fanciulli ingenni e bisognosi di tutta l'Italia, secondato senza dubbio in così magnifica impresa dai ricchi di ogni paese, come sappiamo aver fatto Plinio per Como, Cornelio Gallicano per Velleia 2, ed ora la nostra Celia per Terracina. Ella professa di aver ingiunto questo legato in memoria di Macro suo figliuolo, che converrà credere precedentemente defonto, non essendo nuovo il costume di quel tempo di onorare in tal modo gli estinti; del che fanno fede le puellae Faustinianae fondate da Antonino Pio ed accresciute da M. Anrelio in ricordanza delle rispettive mogli Faustine già divinizzate. Ulpiano lasciò scritto 3 : « Si quis exemplum alimentorum, quae dudum P. 155. - pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat Hadrianum constituisse, - ut pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum de-« cimum annum alantur, » Per lo che anteriore a questa legge dovrà credersi il testamento di Macrina, il quale sebbene confronti nell'età delle femmine, ristringe però quella dei maschi a soli sedici anni 1.

Al contrario nella famosa tavola Velleiate si assegnano ad ogni fanciullo sedici sesterzi al mese, e dodici ad ogni fanciulla; ma più generosa fu la nostra Terracinese, che concesse cinque denari d'argento ai

<sup>1</sup> Vedasi il Marini, Iscr. Albane, p. 109.

<sup>1</sup> Depuis, Borghesi a démontré que ce Cornelius Gallicanus était un functionnaire public chargé par Trajan de la direction des institutions alimentaires, charge dans laquelle il avait succédé à Pomponius Bassus; voy. Bullett. dell' Instit. 1854. p. 126 et suiv. et Annali dell' Instit. 1844, p. 14. W. Heazen.

<sup>3</sup> Digest, lib. XXXIV, tit. 1, leg. 14. ' [Voyez cependant, Bullettino dell' Instit. arch, 1863, p. 141, l'inscription alimentaire

de Sicca, dans laquelle l'âge dont il s'agit est encore réduit d'une année, taut pour les jeunes garçons que pour les jeunes tilles, et dans le même volume, p. 221 et suivantes. la note de M. Henzen, qui prouve que cette inscription a été gravée entre les années 175 et 177 de notre ère. L. RENIEA.

primi e quattro alle seconde, equivalenti a venti e sedici sesterai di raune. Il quale accrescimento reputo io derivato dal prezzo del grano, che nelle vicinanze di una rittà, rosì allora popolosa come Roma, doveva essera maggiore di quello che in un luogo così segregato come Vellein.

Molto si è disputato sull'insufficienza delle somme attribuite pel mantenimento di questi fancinlli, e per renderne ragione troppo si è esagerata la differenza fra l'antica e la moderna proporzione del numerario coi comestibili, fino a volerla nortare come uno a dieci. Questa difficoltà, che conviene confessare esser vera, nasce per me dalla soverchia estensione che si è data alla parola alimenti, prendendola nel lato senso de' giuristi, i quali sotto questa voce comprendono tanto il cibo, quanto le altre cose necessarie alla vita, mentre qui va ricevuta nel significato più rigoroso, altro non dandosi a parer mio a questi fanciulli se non il grano necessario al loro consumo, o pure il prezzo corrispondente. Una tale spiegazione era stata ben veduta dal Muratori¹, henchè non volesse abbracciarla. Intanto ciò apparisce da Capitolino 2, il quale a questi alimenti dà il nome di percezione frumentaria : « Oh hanc conjunctionem pueros et puellas novorum hominum - framentariae perceptioni adscribi praeceperunt. - In fatti in una delle medaglie di Trajano conjate in memoria di tanta sua benelicenza coll' epigrafe ALIMenta ITALiae, la liberalità non offre ad un garzoncello pretestato se non che delle spighe. È per verità sarebbe difficile il credere, che i fanciulli del resto dell'Italia fossero dotati meglio di quelli di Roma istessa, i quali ricevendo in natura il sussidio loro concesso, non altro avevano che frumento, siccome dimostrano le iscrizioni recate dal Fahretti3; come pure altro non percepivano le puellae Faustinianae per testimonianza di un' Orelliana 4. Il che posto, se ai tempi di Seneca sun servo per tutta nutritura riceveva cinque moggia di frumento e cinque denarj al mese, si vedrà facilmente che una pari somma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ap. Gori, Symbol, Florent. 1, V. p. 35. N. 3365,

In Marco, e. vn. Epist txxx. 8 7.

<sup>1</sup> Inser. domest. p. 934.

doveva bastare pel solo grano che in pari tempo noteva occorrere ad un fanciullo.

La nostra lapide non determina quanti nel numero prescritto di cento dovessero essere i maschi, e quante le femmine : ma supponendoli metà per sorta ne verrebbe che per l'adempimento della disposizione testamentaria occorrevano ciuque mila e quattrocento denari per anno, Esuberante sarebbe adunque il capitale lasciato di un milione di sesterzi, ossia di duecento cinquanta mila denari, il quale ne avrebbe prodotto annualmente quindici mila, se il frutto fosse stato di un sei ner cento, come richiedeva Plinio per Como, e dodici mila e cinquecento se fosse stato investito ad un cinque, come nella tavola Vellejate. Ma l'usura de' floridissimi tempi di Traiano doveva essere molto più mite nelle vicinanze della capitale, ove abbondava il denaro; e infatti l'altra tavola alimentare dei Liguri Bebiani e Corneliani presso Benevento 1, ci mostra che i fondi in essa obbligati retribuivano soltanto un due e mezzo per cento. Ad un tal saggio un milione di sesterzi avrebbe dato aunualmente sei mila duecento cinquanta denari, e questa, cred' io, è la rendita presunta dalla testatrice, per cui defalcando la spesa dell'amministrazione, ed osservando che nella tavola Velleiate i fauciulli alimentati erano molto più delle fanciulle, ne verrà che l'entrata del legato rispondeva presso a poco ai carichi imposti.

L'unica lacuna în questa lapide, di cai unon sia beu chiaro il rislauro, c'incontra nell' ultima riga. Trattasi di una sillaba sola di tre lettere, la prima delle quali era astata, secondo che apparisce dal piede che se u'è salvato; la seconda è perita totalmente, la terza per le reliquir rimaste è senza dubbio un R. Proporrei di suppliviri TAR1, e di leggere seguitamente ITA-VT-SEMPER-centum-PVERI-ET-PVEL-LAE-TAR-risease-SVCCESSIONES-ACCIPIANT.

tion a été publiée avec ces corrections. par l'abbé Matranga, dans le Bullett, dell' Instit, arch. di Rossa, 1853, p. 136. L. Rayea.

35

Bullett. dell' Instit. arch. di Roma, 1835,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Il faut lire peR SVCCESSIONES, ainsi que Borghesi l'a également reconnu dans la lettre citée plus haut. Cette inscrip-

DIPLOMA DI DECIO.

DIPLOMA DI DECIO.

## INTORNO

ΔI

## UN NUOVO DIPLOMA MILITARE

#### DELL' IMPERATORE TRAIANO DECIO.

#### DISSERTAZIONE

RELL' ADUNANZA TENUTA IL DÌ 13 DI GIUGNO 1829.

NELL' ADUNANZA TENUTA IL DÌ 13 DI GIUGNO 1829.

Dopo la pubblicazione della classica opera del ch. Clemente Cardinali sui Diplomi imperiali de' privilegi accordati ai mibitari 2, due altri ne
sono venuti alla luce : il primo di Alessandro Severo, edito dal mio
dottissimo amico cavaliere Avellino 2, l'altro di Trainuo Decio, del
quale imprendo a favellare. Egli fu rinvenuto poco discosto dalla via
littorale, auticamente chiamata Regina, che da Rimini conduce a Ravenna, e precisamente nella parrocchia di san Martino di Bordonchio,
lontuna circa otto miglia dalla prima di quelle città, e conosciuta nelle
carte diplomatiche fino dal decimo secolo sotto la denominazione di
Plebo Bardanculi. Fortunatamente venne in potere del mio concittadino
signor Autonio Bianchi, ibiblicacario della Gambalunga di Himini e

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Extrait des Dissertazioni della pontificia Accademia romana di archeologia, t. X. 18ho, p. 131-219.]

<sup>\* [</sup>Velletri, 1835, in-4\*.]

<sup>3</sup> Opuscoli diversi, vol. III. p. 178. [Hen-

zen, n. 5520. L'ouvrage de Cardinali ne contenait que trente diplômes militaires; ou en connaît aujourd'hui cinquante-deux, dont deux sont encore inédits. L. Resus |

20.

studioso apprezzatore delle patrie antichità, alla cui cortese amicizia io debbo di averlo potuto tenere per molti giorni sul mio tavolino.

## Pagina prima esterna 2.

IMP · CAES · C · MESSIVS · QVINTVS · TRainnus · de
CIVS: PIVS: FEL: AVG-PONTIF · MAX · TRIB · POT · COS · p · p preces
IIS · QVI · MILITAVERVNT · IN · CLASSE · PRAEIsria
DECIANA · P · V · RAVENNATE · QVE · EST · SVB · I · . . . .

5. CIANO · PRAEIS · OCT ON IS · ST · VICENIS · ST I Pradis
EMERITIS · DIMISSIS · HONESTA · MISSIONE · graen
NOMINA · SVBSCRIPTA · SVNT · IPSIS · FILISQVE · Eorum
QVOS · SVSCEPERINT · EX · MVLIERIBVS · QVAS · SEeum
CONCESSA · CONSVETVOINE · VIXISSENT · PROBAVE
RINT · CUIVITATEM · ROMANAM · DEDIT · ET · CONVBIVM

CVM : ISDEM : QVAS : TVNC + HABVISSENT : CVM : EST CIVITAS : IIS : DATA : AVT : SI : QVI : TVNC : NON : HABV

)

ISSENT · CVM · IIS · Q\_VAS · POSTEA · VXORES

DVXISSENT · DVM · TAXAT · SINGVLIS · SINGVLAS

15. A · D · V · kAL · IAN

I: faLVIO · AEMILIANO · II·ET · L· NAEVIO · AQVILINO · COS EX · LIBRAR · SESQ. I · a MERINO · L· F· SEMPRO

niaNO·DOM·ATESTE et·l·ameriNO·SEMPRONIAno

fiLIO · EIV S

descript · et · recognit · ex · TABVLA· AEREA· QVE· fixa· est
romae · in · muro· post · templ · DIVI · AVG· AD · minervam

¹ | Ce diplôme appartient aujourd'hui au musée de Saint-Germain, auquel il a été donné par l'Empereur; je l'avais fait acheter

en 1869, pour Sa Majesté, aux héritiers du docteur Antonio Bianchi. L. RENIER.]

<sup>2</sup> [Voy. planche I, à la fin de ce volume.

#### Pagina prima interna 1.

IMP · CAES · C · MESSIVS · q · tr · deciux PIVS · FEL · AVG · PONT · M · TRibunic POT · II · COSS · DES · III · P · P · procos

#### 0

1 1 S · Q V I · M I L I T A V E R u n t 5. I N · C L A S S E P V D R A V E n

## 0

NATE Q EST S CL N..... CIA·S PR OCTO ET..... .......S TIP E M E R I.....

Questo diploma non ha salvato che una sola delle due lamine: sicchè non ci resta se non che la prima pagina esterna, in nido e ben
formato carattere di forma bislunga. e la prima interna, in cui viceversa le lettere della prima riga appena si ponno dire sufficienti, degradando poi nella seconda, e più nella terza, fino a ridursi nel più P. 13a. 18.
difficile corisvo che mi abbia mai veduto in monumento romano, e
tale da vincere quello pure del diploma dell' Avellino. Laonde conosecremo che la mala scrittura osservata sui papiri risale ad un'origine
molto più autica che non supponevasi; ne farà più meraviglia se vi fu
chi sospettò, che il diploma di Gordinno Pio, anteriore di soli sei anni
al nostro, fosse scritto dall' una parte in latino, dall' allera in celtico.
El equalmente indovineremo il motivo, per cui gli editori degli altri
due degli Augusti Filippi si contentarono di ricopiarre soltanto la parte
esterna, meritando pereiò i rimproveri del Marnin e del Cardinali.

Il nostro per tre ragioni precipuamente si raccomanda all'altenzione degli eruditi; la prima, perchè da lui si consolida l'opinione

<sup>&#</sup>x27; [Voyez la planche II, à la fiu de ce volume.]

più comune sull'oscura cronologia di Decio : di poi, perchè ci rivela gl'ignoti personaggi, che tennero il consolato ordinario nell'anno 249 di Cristo; finalmente perchè, contra l'ordinario costume, le due facce non concordano nel ripetere ciò che era scritto dall'altra : onde non nno, ma due diplomi da quest'unica tavoletta ci vengono offerti.

Una tal differenza si manifesta chiarissima al primo confronto dell' intitolazione imperiale. Dall'un cauto il principe vi si annunzia IMP. CAES · C · MESSIVS · OVINTVS · TRaianus · de CIVS · PIVS · FEL · AVG · PONTIF · MAX · TRIB · POT · COS · p · p · procos ; dall' altro P. 133. 49. IMP · CAES · C · MESSIVS · g · tr · decius · PIVS · FEL · AVG · PONT M · TRibunic · POT · II · COSS · DES · III · P · P · procos : non cadendo alcun dubbio, che così si abbiano a ristaurare quelle fratture. Ognun veile che se il meilesimo Augusto nell'un luogo conta una sola poilestà tribunizia, e nell'altro numera la seconda, questi due atti appartengono per conseguenza a due anni diversi, benchè immediatamente successivi. Ma, per apprezzare l'importanza di queste due date, cominceremo dal dare un' occhiata a ciò che si sa sull'origine dell'impero di Decio.

E noto per gli storici che sotto il regno di Filippo si sollevarono contro di lui le provincie Siriache, le quali diedero la porpora augustale a M. Fr... lotapiano : ed altrettanto pur fecero le Mesie, scegliendo per imperatore il semplice centurione Ti. Claudio Marino Pacaziano : che così debbonsi chiamare questi due tiranni ilietro le nuove scoperte dei numismatici 1. Il tempo dell' usurpazione di Marino non è più dubbioso, dopo che il Millin2 ha pubblicato un'insigne medaglia di lui coll' epigrafe ROMAE · AETERnae · ANno · MILLesimo · ET · PRIMO 3. Si ronosce pure da Zosimo e da Zonara, che Filippo costernato per tali ribellioni richiese aiuto al senato, e che nel silenzio degli altri il solo 135. 10. Decio lo confortò a stare di buon animo, perchè Marino essendo indegno di reguare, non andrebbe guari che gli stessi suoi soldati l'a-

<sup>1 |</sup> Voyez Cohen, Med. imp. 1. IV. p. 229-931, et pl. XI. C. CAVEDONL.

samismotione, Empercurs romains, pl. LL. n. 3 el p. 96. C. Cavedoni.

<sup>2</sup> Monum, ined. p. 4q. | Voy. le Trésor de 1 [Voyez plus hauf, tome III, p. 699.]

vrebbero tolto di mezzo. La predizione fu tra breve avvertat : e Filippo volendo dare il comando di quelle legioni ad un condottiere capace di contenerle nell' ordine, e di punire gli autori di quella rivolta, destinò a quest' ufficio lo stesso Decio, che indarno volle rifintarlo. Costretto a venire nella Mesia, non appera i soldati lo videro, che proclamarono imperatore lui repugnante: giudicando questo il miglior espediente per evitare la punizione cli era incaricato a prendere di loro. Il clie inteso da Filippo il padre, non fidandosi della promessa che Decio gli fece avere di deporre le insegne imperiali tosto che fosse arrivato a Bonas. gli mosse incontro colle armi per impeditgi l'ingresso in Italia. I due eserciti si affrontarono a Verona: e venuti a giornata, Filippo restò vinto el ucciso; la cui morte appena saputasi nella capitale, anche il figlio fit tolto di vita dai pretoriani. Tutti convengono essere ciò avvenuto nell'anno Varroniano 1002, ossia 249 di Cristo: ma esiste discrepanza di parere sul mese.

Il signor Cardinali 1 ne ha raccolto le diverse opinioni degli eruditi. giustamente stanziando che i limiti del dissenso vengono ristretti da due leggi di quest'auno medesimo, ambedue riferite nel codice Giusti- P.A.15, \*11. nianco : l'una dell'imperatore Filippo dei 17 di giugno, l'altra dell' imperatore Decio dei 19 di ottobre. Ma la sentenza del Sanclemente 2 appoggiata a tre medaglie alessandrine di Filippo, e ad una di sua moglie Otacilia coll' anno settimo del loro regno, mediante le quali provò che la pugna di Verona non potè essere auteriore ai 20 di agosto. merita certamente la preferenza sopra tutte le altre, essendosele aggiunta in appresso un' altra conferma. È notissimo che l' anno egiziano cominciava alla neomenia del mese di thoth, corrispondente negli anni comuni ai 29 di agosto, o al giorno seguente se l'anuo succedeva all' intercalare. Ed è nota egualmente la maniera, con cui la durata del regno de' loro re, e poscia degl'imperatori, fu computata dagli Alessandrini, i quali, senza badare in qual mese fosse avvenuta l'elezione, quand' erano al rinnovamento dell' anno civile cominciavano a contare

<sup>&#</sup>x27; Diplomi imperiali , p. 278. - ' De vulg. aerae emendat. p. 276.

F anno secondo del principato, e così successivamente; non curandosi se per tal modo l'anno primo restava incompleto e talora soltanto di pochi giorni. Gio posto, il Sanchemente stabili, che Filippo aveva giù cuminciato ad imperare nell'estate del 244 : ed io aggiungerò, che estate del 244 : ed io aggiungerò, che caramente era riconosciato in Roma ai 34 il aglio. Ge ne fa fede la data di una lapide eststente una volta negli orti Barberini sul Quirinale, data dal Fabretti 'e dal Maffei', in cui quantunque sia stato rasto il suo nome e quello della noglie, siccome in altri suoi maruni, pure è chiaro dalle superstiti reliquie, che fu dedicata.

VICTORIAE · REDVCI · DD · N N imp · caes · m · iulii · philippi PII · FELICIS · AVG · ET · otaci LIAE · secerae · augustae · contVGIS · D· N ·

Quindi se l'anno secondo di quest'imperatore cominciò per gli Alessandrini ai 29 di agosto del 244, e se l'anno settimo per conseguenza ebbe origine anch' esso dallo stesso giorno del 249, sarà evidente che le sue medaglie uscite dalla loro zecca con quest'ultima data non ponno essere autoriori a quel di : e saremo certi perciò, che alla neomenia di thoth non era ancora conosciuta in Egitto l'uccisione di Filippo. Ne giova il rifugio di dire, ch' ella poteva ben essere avvenuta prima, ma che, per la distanza dei luoghi, tardò ad arrivarne la fama. Impe-137. 113 rocchè essendo fermo per le cose prestabilite, che in Alessandria non si poterono stampare monete col nome del successore Decio innanzi l'ingresso dell'anno muovo degli Egiziani, se fosse vero che la sua vittoria avesse preceduto il principio di esso ne seguirebbe, che non si potrehbero avere medaglie degli Alessandrini col suo anno primo : nerchè quando n'ebbero la notizia, secondo il loro metodo, avrebbero già dovuto computare l'anno secondo. Al contrario esse alibondano coll'anno primo tanto in Decio, quanto nella sua famiglia : onde ri-

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 339, n. 511. - 1 Mus. Veron. p. 311, n. 3.

mane costante, che il cardine del suo impero dipendo da un'origine posteriore alla neomenia di thoth. L'argomento del Sanclemente è calzantissimo : e per evitarne la

forra non resterebbe altra via se non che di segnire il sistema del Zooga i, il quale, a motivo di queste istesse monete, risuscitò l'opinione del Pagi già condannata dal Tillemont, ed ammise che l'ilippo fino dal 2\(^1\)3 divenisse collega di Gordiano, e che per alcuni mesi imperassero insiene. Per lal molo sarebbe lecito ritirare indiferto di un unuo tutte le medaglie egiziane di Filippo, Ma questo supposto, già suggetto per se sissea a gravissime difficultà, viene ora dimostrato falso del tutto da un nuovo nummo di Filippo giuniore col titolo imperiale, e col medesimo anno VII, che dal gabinetto di Francia è stato pubbicato dal cavalirer Mionet C. Ora le medaglie del figlio non pomo p. 338-345.

da altre, parimente alessandrine, ch' egli incominciò l'anno IV col titolo di Gesare e lo fini con quello d'imperatore. L'Eckhel provò, ch' egli fia associato all'impero nell'anno 2\(^1\)2, ma lo posso mostrare colla dediciozione di una lapide 2 che ai 3 di marzo era Gesare encora.

Medailles antiques, t. VI, p. 435.

guente :

n. 31-57.

<sup>1</sup> Fra le dodici hasi in onore delle Vestali massime: rinvenute più di tre secoli sono alle radici del Palatino, fuvvene una veduta poi dallo Santeilo, e consecrata a Flavia Publicia (Grut. p. 311. n. 1) cella data se-

COLL · V · IDVS · MART IMP · CAES · WARPIO · FELIC · AVG · II · ET J · I · EZ · NOBILISSIMO · CAES · COS

Da una seconda di quelle basi, a lei pure ledicata (Grut, p. 311, s), apparisce che presiedeva alle Vestali anche sotto un conso lato di Valeriano e di Gallieno, vale a dire o nel s54, o nel s55, o nel s57; e da una lerza consta pure che nel s40 era Vestale massima innanzi di lei Campia Severina (Murat, p. 361, a). Ora da quell'anno fino al 983, in ĉui procedettero consoli Caro e Carino, non si ripetè più il caso di un imperatore che tenesse i fasci per la seenuda volta in compagnia di un Cesare : attesochè Volusiano e Gallieno non furono tali, essendo stati proclamati Augusti congiuntamente ai loro padri. E nè meno è lecito di procrastinare la soprariferita dedicazione fino al citato anno 283 ; primieramente perchè il nome di Caro riferito fra gle dei non fu certo cancellato già mai; di por perchè converrebbe allungare di troppo la vita a questa vecchia Vestale. Resta adunque che si assegni onninamente all'anno 267. e che vi si ristauri il consolato dei due Filipni, di cui abbiamo veduto di sopra abrasa

gra a

r. 1.3., · 1.5. Per lo che sarà probabilissimo che la sua esaltazione seguisse circa le feste Palifie, o, sia circa i 21 di aprile, per dare maggior lustro alla solemità dei giuochi secolari pel compinento dell'anno millenario, che in quel giorno incominciarono. Essendo adunque incocucuso, che il principio dell'anno IV di Filippo giuniore non può staccarsi dalla neomenia di thoth del 246, onde involga nel suo periodo la promozione di lui all'impero nella primavera del 247, ne verrà per conseguenza legittima, che anche il so anno VII non potò principiare se non dal thoth del 249; con che la cronologia dei principi di questa casa in Egitto sarà invariabilmente stabilità. Aggiungasi che la sentenza del Sanclemente viene confernata da Eusebio e dagli altri Orientali che principiavano il loro anno sul principiare di settem-

ahri Orientali che principiavano il loro anno sul principiare di settemsta. f.e. br., i quali tutti conordemente concediona a Filippo il padre sette
sta. f.e. br., i quali tutti conordemente concediona a Filippo il padre sette
nani di regno; il che secondo il loro stile vuol dire, che il suo impero
toccò effettivamente sette dei loro ami comuni. Nè per questo vi sarà
dissenso coi due Vituri, con Eutropio e con altri Occidentali, i quali,
non tenendo conto dei mesi di sopravvanzo, gliene assegnano soli ciuque; e siò meno colla cronaca Pasquale e con Cassiodoro, che attribuendogliene sci hanno viceversa aggiunto al computo l'anno incoministo. Ottimamente adunque l' Echel 1, appegiato anche alle
medaglie di Sinope, la stabilito la morte dei Filippi sul cominciare
dell'autunno del 24g : e quindi tutto il campo, pel quale all' assunzione di Decio riconosciuta dal senato resterà ancor ilhero di vagave,
si restringerà dai primi di settembre fino ai 19 di ottobre, in cui la
sua legge ce lo addinostra già assodato sul truo.

A tutto ciò egregiamente corrisponde la pagina esterna del nostro diploma portante la data dei 28 decembre dello stesso anno 24g, qualificato per tale dal nome dei consoli Emiliano ed Aquilino. Essa ci fa fede che Decio continuava a contare in quel giorno la tribunizia po-

la memoria : del che ci rimangono pure altri esempi in un'ara del Museo Nani illustrata dal conte Guarnieri, in una lapide della Dalmazia (Loyrich, Osservazioni sui viaggi dell' abbate Fortis, p. 65), e forse in una seconda del Muretori, p. 514, 1. 1 D. N. V. I. VII, p. 327. desta prima, o sia l'anno primo del suo impero, e che già regnava senza ostacoli in Roma, se i suoi decreti vi si afliggevano pubblicamente, il primo frutto della nuova scoperta sarà quello adunque di Paris, sedecidere anche per lui la celebre controversia agitata dal Mazzoleni e dall' Eckhel, dei quali l'uno pretese che la tribunizia podestà si cambiasse ai 10 di decembre, in cui gli antichi tribuni della plebe entravano in carica, mentre l'altro sostenne, che dopo Antonino Pio i una tale rinnovazione seguiva al primo di genuaio. Non è questa la prima volta in cui ho potuto confermare l'opinione Eckheliana, la quale acquista ogni giorno maggior fondamento di verità, e per la quale riconosciamo che il sistema orientale accennato di sopra di mutare l'anno del regno alla mutazione dell'anno civile fini col vincerla anche in Roma sopra l'uso primitivo di cambiare la podestà tribunizia nel giorno in cui erasi ricevuta da prima. Ma ben mi gode l' animo di poter venire in soccorso dell' Eckhel nel caso presente, in cui per mancanza di monumenti sinceri fu costretto a quasi ceder la palma al suo avversario2. Se Decio proclamato imperatore dai soldati qualche mese dopo l'ingresso del 249, e non riconosciuto dal senato se non dopo incominciato settembre, quattro giorni inuanzi la fine dello stesso anno numerava aucora la tribunizia podestà prima, sarà certo che non l'aveva rinnovata ai 10 di decembre.

Non merita minore attenzione il titolo di console, che contemporaneamente se gli vede attribuito. Sapevasi che Decio all' uso degli altri imperatori assunse i fasci ordinari al principiare dell'anno immediatamente susseguente alla sua esaltazione al principato : il che è a dire alle calende di gennaio del 30c; ma la niù patre dei vecchi sassi, e senza altre testimonianze la seconda faccia del nostro diploma, ci attestano che fu allora comaul iterum. Laonde il consolato, di cui si parla ai 26 decembre dell'anno imauza; è senza meno il primo, che sarà

¹ [Ou plutôt depuis Hadrien; voyes le mémoire de Borghesi Sull'età di Giovenale, page 27 du tirage à part, et un fragment d'une lettre qu'il m'a adressée, à la suite de

l'inscription n. 5459 de mon Supplément au recueil d'Orelli, W. HENZEN.]

<sup>a</sup> D. N. V. t. VIII, p. 443.

stato suffetto, non trovandosene memoria in alcuno degli antichi registri dei considi ordinari, si sarebbe potuto ospettare, che questo principe, appena giunto in Roma, insieme con gli altri onori si fosse presa la diguida consolare per gli ultimi mesi dell'amo e ma quest'opinione viene esclusa in gigi dalla nostra tavola. Come diffatti suppurre, che la cancelleria imperiale avesse datato il presente diploma el uno mei altri cusodi, specialmente privati, se lo stesso imperatoravesse escricitati in questi giorni la maggiore delle magistrature? Resta perciò unicamente che Decio sia stato console innanzi di addivenire trastiani per l'acerba persecusione da lui mossa alla chiesa, e mancande quasi altato gli storici gentifecchi di questo tempo, ne consegue che sappiamo assai poro delle sue geste finche fu in condizione di privato.

P. 153, \*19.

La sua mascita in Bubalia, piecol borgo della Pannonia Inferiore, vicino a Sirunio, ha fatto credere a molti che provenisse da oscuro lepuaggio: ma ella non fa gran prova, petchè suo padre potè essere un utiliciale di guarnigione in quel limite dell'impero. Zosimo 1 all'inrontro ci attesta, che fu familia dignitategue praestaus : alla qual testiunonianza corrisponde la moltiplicità de' suoi nomi, indizio anti' essa di nobilià. Infatti la gente Messia, cognita fino dai tempi della reupiblica, occupò sotto l'impero le cariche più luminose. Li Messio Rustico nel 122 fa curatore del Tevere<sup>2</sup>, ufficio solito darsi ai recenti consolari, come si dimostra coll' esempio di Plinio giuniore : onde potrebbe ben'essere l'ignoto Rustico collega di Adriano nei fasci del 1132. Un suo parente M. Messio Rustico Endilio Papo Arrio Proculo Giulio Cebo fu console suffetto solito i medesino Augusto e legato

<sup>1</sup> Lib. I., cop. 131 : [και γένει προέχων και άξιώματε.]

Grut. p. 197, 5, e p. 198, 9; Mural. p. 651, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Un diplôme militaire trouvé à Carnuntum, en 1853 (voy, Ed. von Sacken, Ueber

die neuesten Funde zu Cornuntum, pl. 111. et Henzen, n. 6857 a), nous a appris que L. Messius Rusticus fot consul suffectus aux calendes de septembre de l'an 114, aver L. Lollieuss Avitsa. L. Braura.]

della Dalmazia<sup>1</sup>. Q. Messio Frontino, clarissimas pure, ha nome per un'iscrizione del Grutero <sup>2</sup>: c T. Messio Estricato trattò i fasci per la seconda volta nel 217. Non oso di attribuire a questa casa anche il Gallicano suffetto nel 237, o poco prima, troppo lieve sembrandomi E. (1), esc. l'argomento che il Panvimo ha desunto dal suo cognome comune con Messo o Mecio Gallicano prefetto del pretorio al principio dell'impero di Tacito. Avrebbesi bensi una quasi dimostrazione della nobiltà di lui, se si potesse far maggior conto del seguente frammento di Gaeta pubblicato dal Muratori <sup>2</sup>:

> NVMMVLA·C·F MATER·MESSIAE MESSIA·C·F QVINTA SOROR·MESSIAE

Questa Messia Quinta, per l'identità dei suoi nomi e del prenomedel padre col nostro C. Messio Quinto Traiano Decio, mostra per l'una parte di avere gran relazione colla sua famiglia : per l'altra l'a prime sigle C.º F, per la loro posizione dopo il cognome della madre dovendosi interpretare non faii faita, siccome nel secondo caso, ma ralazisima finina, c'indicherebbero che costei fosse unta dalla moglie di un senstore. Però in mezzo a tanto buio aleuni cruditi, e per ultimo l'Drelli : sono riusciti a scoprire una memoria di Decio anteriore al suo impero, la quale può dare buon lume per fissare con minore incretezza l'età pressuttifa del suo urino consolato.

Contiensi questa in una colonna migliare di Braga nel Portogallo, che dal Morales dedusse il Grutero<sup>3</sup>, di cui indarno il Tillemont<sup>6</sup> ed altri dopo di lui hanno preteso di revocare in dubbio la fede, quando (45, \*41.

Grat, p. a56, a; Mural, p. a36, b. e
 N. a50,
 Pag. 151, 5.
 Pag. 151, 5.
 Pilli, de Empresers, note III sur l'enfonse.
 I. N. percur Dèce.

dovevano contentarsi di accusarla di mala lezione, o di giudicare piuttosto ch' era stata infelicemente supplita. Eccone una copia più autentica, e se non emendata del tutto, certamente molto migliore, the trovai in una collettanea epigrafica di un viaggiatore del XVI secolo da me esaminata molt'anni sono presso il mio ch. amico cav. Labus. L'anonimo autore vi attestava d'aver veduto il marmo, e che di più egli era mancante nella sommità : il che se gli crederà facilmente, trattandosi del monumento di un Augusto di così dannata ricordanza, quale fu Massimino :

P. 156, \*qu.

DOMESTIC CONTRACTOR OF STREET WHEREAL PROPERTY N V . P . F . AVG · GERMANIC · MAX · DACIC MAX · SARMATIC · MAX · PONT 5. MAX · TRIB · POTESTATES V · IMP · VII · P · P · CON · PRO COS·ET·IVLIVS·VERVS MAX - NOBILISSIMUS - CAESA GERMANIC MAX DACIC 10. MAX · SARMATIC · MAX · PRINCEPS IVVENTVTIS · F · D · N · IMP · C IVLI-VERI-MAXIMINI-P-F-AVG VIAS-ET-PONTES-TEMPORE VETVSTATIS · CONLAPSOS 15. RESTITVERVNT · CVRANTE · O DECIO·LEG·AVGG·PR·PR A · BRAC · AVG · M · P · I

Concordano in genere, ma specialmente nella distribuzione delle righe, le schede di Benedetto Ramberto 4, e le accrescono autorità le 1875-1881. altre colonne consimili col miglio XVIII e XXXII, anch' esse peggio o meglio copiate, che dall'Argote produsse il Muratori'i, non che il

> \* Eod. Vat. n. 5242, p. 97, di cui ecco le varianti : le linee 1 e 3 si danno come intere : IMP+CAESAR C+IVLVVS VERVS+MAXIMINVS+P+F

lin, 5, POTESTATIS; lin. 6, CONS; lin. 8, CAESAR; lin. 9, FILIVS; lin. 13. TEMPOR. È omessa l'ultima riga. 1 Pag. 2010, 3 e 5. frammento di quella col miglio C riferita dal citato Grutero 1. Svanita colla nuova lezione la difficoltà del prefetto del pretorio, ove non si tratta che del solito pro pretore, difeso l'IMP · VII coll'esempio addotto dall' Orellis, non resta delle censure del Tillemont se non quella che cade sulla V podestà tribunizia di Massimino, la quale certamente non può sostenersi. Ma conosciuto com'era partita l'iscrizione, se l'anonimo non seppe vedere la R, che doveva essere certamente alla fine dell'ottava riga, qual difficoltà che parimente sul principio della sesta non siasi accorto dell' I probabilmente mangiato dall' età, il quale ci avrebbe dato la tribunizia podestà IV?

Da questa lapide adunque, e dalle sue sorelle rivendicate da ingiuste accuse, noi ritrarremo che Decio alla fine dell'impero di Massimino, o sia al principio del 238, era legato della Lusitania. Si sa per parecchi riscontri, ch' essa da Ottaviano fu censita fra le provincie cesaree, la cui amministrazione si affidava ad un uomo pretorio ; del che si ha poi notissima conferma nella persona del suo legato Ottone, che fu poscia imperatore. Nè si era receduto dall'antico sistema in tempi P. 148, \*94. vicini a quelli di cui ragioniamo, osservandosi che anche C. Cesonio Macro Rufiniano 3, il quale fu COMES · IMP · SEVERI · ALEXAN-DRI, dalla presidenza di quella provincia passò alla cura del Tevere, ufficio solito darsi ai novelli consolari, come si è detto; onde si ha tutta la presunzione, che nell'intervallo fra queste due cariche conseguisse i fasci. Il che essendo, ne nascerà buon argomento per giudicare, che

Pag. 1019. 11. - Sur nne douzoine d'inscriptions de bornes milliaires des empereurs Maximin et Maxime, qui portent le nom du légat Q. Decisa, il y en a trois dans lesquelles ce légat semble s'appeler Q. Decius Valerinus, on plutôt Valerianus. De ces trois inscriptions, une seule (publiée par Argote, De Archiep. Brac. t. III. p. 92) donne le nom entier; dans la seconde (Argote, ibid. t. H. p. 559), on lit VALE-RINO · LI . . . et dans la troisième (Argote, ibid. t. tl. p. 560) ... IO DECIO ·

VAL... Enfin, dans une quatrième. anssi publiće par Argote (ibid. t. II. p. 558). auquel elle a été empruntée par Muratori (p. 4010, 4), on lit Q · L · DECIVS · LEG AVG, etc. Le nom Valerianus n'étant pas un de ceux de l'empereur Decius. il est fort douteux qu'on doive identifier avec ce prince le légal impérial dont il s'agit dans ces inscriptions. E. Hérera.

<sup>\*</sup> Nº 963. 2 Grut. p. 381, 1; Marini, Fr. Arrel.

Decio nel 238 non fosse console ancora, ma che lo divenisse tra breve. sotto l'impero di Gordiano Pio. All'opposto egli aveva già goduto di quest' onore quando rispose in senato all' imperatore Filippo, per cui in tale occasione viene detto da Zosimo i praestans dignitate. E ciò meglio si addimostra dalla legazione delle Mesie, che gli fu poco dopo conferita: provincie, che auche in questi tempi continuavano ad essere consolari. Imperocchè, per prescindere da' più antichi esempi, sotto il regno di M. Aurelio se ne ha l'autorità di Capitolino 2, il quale dono averci detto che Pertinace già onorato dei fasci amministrò le due Mesie, la Dacia e la Siria, aggiunge : « Curiam Romanam post quattuor » provincias consulares jam dives ingressus est. » E quando ottennero P. 159, 1-15, quel governo, consolari pur erano Fabio Cilone sotto Settimio Severo. siccome apparisce dalle sue iscrizioni presso il Marini 3, e Tullio Menofilo sotto Gordiano Pio, per ciò che ne ho detto altra volta". Ma quello che più importa si è, che anche Treboniano Gallo, sostituito nel proprio posto da Decio quando mosse alla volta di Roma, fu anch'egli un uomo di eguale dignità : onde vien chiamato apertamente ex-consul da Giorgio Sincello 5.

> Riconosciuti per tal modo i titoli, dei quali godeva l'imperator-Decio ai 38 di decembre dell'anno 2/19, passiamo a quelli che se pli danno nell'altra faccia del nestro bromo, in cui vien detto TRibonie POT·II·COSS-DES·III·P·P·proco. Corrispondono questi esattamente agli attributigli nella seguente lapide dei suoi figli", che nell' anno 1829 fi trovata poco lungi da Cività Gastellana, negli savi della

<sup>&#</sup>x27; [Hist. lib. I. c. \\\ \text{11} : K\(\text{21}\) γένει προέχων καὶ ἀξιώματι ]

<sup>1</sup> In Pertin. c. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Iseriz, Albane, p. 50 e 51.
<sup>4</sup> Nella mia Osservazione numismatica in della decade XV. [Voyez plus haut, tom. II.

<sup>&</sup>quot;[Henzen a. 5538. — Cette inscription est anjunri bui à l'eris, dans la collection de M. le duce de Biesen, ois p'isi copiée. Ma copie porte à la stickine ligne III · COS· II DE...; je rà d'àbord crue factive; mais, en la vérifiant sur les calques que M. de Blacea voait bien vouln me remettre. je mes in sourie qu'elle cet exacet; le chier. Hie III est donc partialement tectain, et le raisonnem de Borgheite ples par la base. Ce moment de Borgheite per la base. Ce moment de Borgheite per la base. Ce moment de Borgheite per la base. Ce moment de Borgheite per la base. Ce moment de Borgheite per la base.

colonia Falisca praticati dal sign. Vescovali, e tosto comunicatami dall' amico Girolamo Amati di scupre dolce rimembranza:

```
g-HERNNIO-AETRVSCO-MES C-VALENTI-HOSTILinno-messio P. 1.0.-10.

pRINCIPI-IV V BNT V IMP-CAES-MESSI-g-trainai
itiS-TRIB-POT-COSS-DE DECII-INVICTI-pii-felicis

p. ign Nato-Fillo
imp-CAES-C-MESSI Q-TRA
inNI-DECI-INVICTI-pii-felicis
felicit-qVG-PONT
```

Non può nascere contesa sull'età di queste due iscrizioni, che furono manifestamente incise fra le calende di gennaio del 250, in cui Decio prese il secondo consolato in conipagnia di Grato, e il loro ritorno nel 251, in cui fu console per la terza volta insieme col figlio Etrusco. Quindi sta egregiamente, che in ambedue il padre si dica designatura III, e che nella falisca si annuuri designato anche il figlio.

Concordemente aderiscono a loro gli altri pochi monumenti di questo imperatore, dei quali abbiano certa lezione. Così TRIB-POT-II-COS-II lleggesi in un marmo della Dacia riferito dal Maffei ', e dal pari in una colonna col miglio XVIIII del Museo Veronese ', da cui na - P.1.3., \*\*\*; turalmente non si discosta la ripetizione col miglio XXIII data dal Grutero 'e novellamente esaminata dal Labus '. Ne si può asserire, che discordino la pietra del Museo Medico e ventta dall'Affreia 'e una

nument Aust inconstrablement de l'au 55jurige Décous le fit, qui fat cousal oriniere en 55, y est qualifié de cousal desimaré en 55, y est qualifié de cousal desgrés. à a'ensuit que Découle paire stat alors dans la troisières année de son règne, et qu'il avait commoné à règne en 45K. Comuse à «st d'alleurs certain que les deux Philippee ferrat tries dans l'outement de 163, le forte son solution possible est de supposer que la perchantée de Deces par les treupes révitées est lièu en 188, et que l'occupation de l'un production de 163, le cette preturbe de 163, et que l'acceptant de 163, et que l'acceptant de 163, qu'il par la partir de cette preclamation, quoique le plus souvent on ne le comptât qu'à partir de la mort de ses prédécesseurs. Tr. Moxusex.]

Museum Veronense, p. 249, 10. Orelli.

<sup>3</sup> Maffei, Muz. l'eron. p. 102, 3. [Orefli.

<sup>5</sup> Pag. 1021, 6.

Sopra una colonna letterata di Maguzzano, p. 5.

5 Spon, Miscell. p. 273, 3; Gori, Inser. Etc. t. 1, p. 12. 8; Murat. p. 252, 6, Gli

37.

colonna migliare della Lusitania 1, benchè ei mostrino soltanto TRIB P·COS·II·P·P. Imperocchè, come fu giustamente avvertito dall' Eckhel, così nelle medaglie come sui marmi si usò talvolta di notare semplicemente l'onore del tribunato senza curarne la replica : dal che ne deriva, che non sempre la mancanza del numero costituisce che quella tribunizia podestà sia la prima. Bensì aperto sarebbe il dissenso P. 150, \*as. della lapide di Vence in Provenza procedente dalle schede Peiresciane 2, non che dell'altra di Feltre nel Veneziano, che dalle infamate Ursiniane dedusse il Grutero<sup>a</sup>, ambedue le quali ci presentano TRIB · POT-III-COS-II. Ma dopo l'invenzione della nostra prima pagina, dalla quale rimane stabilito che Decio alla vigilia di assumere il secondo consolato persisteva ancora nel tribunato primo, sarà sempre più dimostrata la poca autorità di questi sassi, che la loro provenienza da semplici schede aveva già resa sospetta ai più accurati dei critici. Il Pagi si studiò di difenderli, supponendo che da loro non si sia tenuto conto del consolato suffetto sostenuto da quest'imperatore, mentr'era privato; il che non se gli accorderà così di leggieri, perchè contrario all'uso comune e a quello in particolare di Decio, siccome abbiamo veduto nelle sue memorie certe fin qui riferite. È più probabile, che si siano date per intere queste due lapidi, mentr' erano mutile entrambe, e che al solito dei nostri vecchi si siano supplite a capriccio; o che almeno da esse siasi ricavato soltanto il consolato II, invece del III, che doveva esservi, restando di accordo in qualunque caso col

> ultimi due lessero nella à e à riga P·M· TRIB · P · COS · II · P · P · PROCOS · II · Q. HERENNIVS · ETRVSCVS. L' impero proconsolare, dopo assunto nua volta non essendosi più ripetuto, dovrebbe qui riconoscersi un errore dello scarpellino, il quale avendo ommesso di scrivere la nota namerale dopo il TRIB-P, avesse preteso di emendare il difetto, aggiugnendola dopo il PROCOS. Ma io presto molto maggior fede allo Spon, il quale vi trovò PROCOS-ET · O · HERENNIVS.

Murat. p. 2011, 1. \* Spon, Miscellas, p. 202; Muratori, p. 252, 5. | Les papiers de Peiresc sont auiourd'hui à la Bibliothèque impériale de Paris, où ils forment le manuscrit latin n. 8958 (Supplément, n. 101 B). On y lit denx fois cette inscription, f. 98 et f. 36, d'après des copies prises sur le monument par deux personnes différentes, et dans les deux copies il y a TRIB·P·III·COS·II. - L. RESIER.

<sup>3</sup> Pag. 273, 6. [Orelli, n. 993.]

154. \*30.

Pagi, ch' esse non potrebbero appartenere se non che all' anno 251.

Ma egli è un vero perdimento di tempo il fermarsi più a lungo sopra P. 153, 159.

iscrizioni di una fede così dubbiosa.

Ambedue i diplomi sono in favore della flotta ravenuate, sulla quale, alle cose dette dagli altri, molte più ne ha aggiunte recentemente il sig. Cardinali . La pagina esterna le attribuisce il titolo di pretoria. concesso affe due flotte italiane da Traiano secondo l'opinione del Vernazza<sup>2</sup>, e che vice versa con nuovo dissenso se le vede negato dalla pagina interna. Sembra infatti che quelle flotte incominciassero a curarlo meno, dopo ch' ebbero ricevuto il nuovo di Pie Vindici, per cui trovasi preterito anche nel PRAEFECT · CLAS · MISEN · P · V · GORDIANAE di una lapide dell' Orelli 3. Le coorti pretoriane furono, per quanto conosco, le prime ad usare una tale denominazione: ed in lapidi di certa data non la trovo anteriormente al 208, in cui tutte le coorti in generale 1, e in particolare tanto la quarta 3, quanto la decima s, se ne veggono già insignite. L'ebbero poi anche le flotte. e certamente la misenate?, la quale già ne godeva sotto Gordiano per fede dell'iscrizione sopraccitata. Quindi ho gran timore che nel diploma dei due Filippi già posseduto dal Picchiati, e ch' è il XXVI presso il Cardinali, la stranezza di quel SEV, e la sconcordanza grammaticale nella riga IN · CLASSE · PRAETOR · PHILIPPIANI · SEV · MI-SENENSE, non siano già dovute all'antico incisore, ma sì bene al Bellori, da cui provengono tutte le copie susseguenti, il quale non riuscisse a leggervi correttamente IN · CLASSE · PRAETOR · PHI-LIPPIANA · P · V · MISENENSE, sia per la difficoltà del carattere, sia perchè al suo tempo s'ignorava il valore di quelle due sigle. Dalle nostre lamine intanto conosceremo, che anche alla flotta ravennate non mancò, com'era supponibile, una tale onorevole qualificazione.

Diplomi imperiali, p. 73, p. 170, e

p. 174.

1 [Diplomo di Hadriano, dans les Mem.
dell'accedenie di Torica vol XXIII p. 1031

dell'accademia di Torino, vol. XXIII., p. 103.] N° 35q6. [Mommsen, J. N. 164q.]

<sup>\*</sup> Cardinali . Diplomi imperiali , tav. XXV.

Grut. p. 1001, 5; Kellermann, Vigil.
Row, n. 57.

Grut. p. 45, 13. [Orelli, n. 941.]
Vedi il Kellermann, Vigil. Rom. nella

Yedi il Kellermann, Vigil. Rom. nella nota al suo n. 34. [Henzen, n. 6871.]

Circa lo stesso tempo incominciò l'altr' uso, che i diversi corpi militari assumessero il nome dell'Augusto regnante e lo cambiassero col cambiare di lui. Il qual uso non vuol confondersi con quello praticato per l'addietro : imperocchè non si nega che da qualche imperatore fosse dato anche prima il proprio nome a particolari legioni, le quali però l'adoprarono stabilmente. Così le legioni VII e XI furono dette Claudie in rimunerazione del favore prestato a questo principe quando ascese all'impero, o piuttosto per avergli serbato fedeltà in occasione P. 135, \*31. della rivolta di Camillo Scriboniano nella Dalmazia 1 : e così la VIII dall'imperatore Commodo cum liberata esset Novia obsidione, levio Pia Fidelis Constans Commoda cognominata est 2, Altre poi l'ebbero dal loro istitutore : oude le legioni IV e XVI si dissero Flavie, la II e la XXX Traiane o Ulpie, e Severiane le tre Partiche, da Flavio Vespasiano, da Ulpio Trajano e da Settimio Severo che le arrolarono<sup>3</sup>. Nè da altra ragione penso io che provenisse il cognome di Flavie alle due flotte fluviatili pannonica e mesica, se non perchè fondate anch'esse da Vespasiano o da Domiziano. Ed eguale sara stata in origine la derivazione di tali nomi anche nelle ale e coorti ansiliarie : beuchè convenga ch'essefurono le prime a dar esempio dell'adulazione di mutar nome col untare del principe, conoscendosene alcuna che si chiamò successivamente Flavia, Ulpia ed Elias, Ma nella milizia propriamente romana un

Dion, lib, LA, cap. av, e lib, LV, cap. xxiii.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Grut. p. 485, 8. [Orelli, n. 3714. Cf. n. 275 et Henzen, n. 6681,]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dion, Illo, I.V. e, xvv. [Les surrous Clevdia, Placia, Ulpia fout constamment partie de la dénomination des légions alimit désignées; ils ne changent pos, tandis que celui de Servisions, domé sous Septime Seère aux légions Partiliques, est, sons se empereurs suinouts, rempleée par ceux d'autonimen, Gerdinne, Philippions, et, vejet nodemment les inscriptions de Faloretti, Janez, dom, p. 139, m. 55, et p. 339.

n. 5 s , où le surnom effacé doit être restitute Gordinan. Le surnom Serveinno i a dour pas, dans la decomination des légions Parthiques, une autre signification que dans la démunitation des autres légions, et il ne doil pas être comparé sus surnoma Claudis, Petris , I pluis, qui indiquent l'origine delégions qui les portent. Voyez ce que j'ai dit sur ce sujet, Annal dell Institute d'exprispostera acréacique di Bioma, vol. XXV.

<sup>1858.</sup> p. 29. note 1. W. HENZES.]

\* [Voy. Henzeu, n. 6519, Cardinali,
Diplomi imperiali, tav. XVIII, et Orelli,
n. 2223. L. RENIER.]

tal costume tardò a propagarsi, ed io non ue trovo vestigio inuanzi Caracalla', dal cui nome le singole legioni ed altri corpi armati pre- P. 156,+30. sero a denominarsi Antoniniani.

È vero che questa denominazione potrebbe ugualmente desumersi da Antonino Pio e da M. Aurelio Pio: um audi esame che ho fatto delle lapidi, in cui si ricorda, non ne ho trovata alcuna che dia segno di risalire a que 'tempi, mentre ne ho rinvenuto non poche che apparetosuo gono certamente al primogenito di Severo<sup>2</sup>, o pure al supposto su figlio Eliogabalo<sup>3</sup>, che aveva lo stesso nome di lui. Nè gran danno verrebbe alta mia opinione se anche dovessero riferirsi a Settimio Severo le legioni che si domandano Severiane; ma eccettuando le Partiche da lui istituite, io tengo per fermo che le altre ricordino piuttosto dessandro Severo, dal cui doppio nome è ben vero che più volte si

157, +33,

<sup>1</sup> Si opporrebbe a questa asserzione la legione V raccolta da Giulio Cesare, se fosse l' Alauda [lisez Alaudae], o più antien di lui, se si trattasse della Macedonica, perchè questa in una lapide del Fabretti (Col. Trni. p. 196, Inser. dom. p. 137, n. 117), ripetuta dal Doni (p. 257, n. 121) e dal Bianchini (Historia ecclesiastica quadripartita, tom. I. part. II. pag. 24), chiamasi Ulpia. e se a qualcuno credesi anche Traiana. Fa maraviglia, come non estante la meschinità delle difese che ne sono state prodotte, quest' iscrizione continui a godere ancora il concetto di vera, e sia sfuggita alla censura dell'Orelli (n. 695) e del Cardinali (Diplomi imperiali, p. 302). Prescindendo dalle altre maechie non piccole, di cui ella è bruttata, mi basti notare, che si dice procedente dalle schede Vaticane e Barberiniane, ma che in prima origine proviene dal Lagorio. E veramente niun altro fuori di lui poteva avere l'impudenza di dare ad intendere, che quel suo Q. Masurio missus duobus Geminis sotto Tiberio, avesse

prima militato in una legione che ricevetta il none dall'importatore Traisno. — [On Ironava, guorispa tris-rarement, des exemples de l'asagé dosti il sigil avant Caracalla; aimi je ne doute pas que M. Benier i'ni libra esquijust l'inscription de l'Algéria et l'ase, con y reconnaissant le surronn de Gamus-daine donné la la gel III. Aquesta del la del la gel III. Aquesta el la companio de l'algéria el la gel III. Aquesta el le le cet ne dell'el tevure de Ligorie; ella se travue dans ses manuscrits conservés à Nuoles. W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. Herzu Rosle, W. He

Grut, p. 6, 6; p. 46a, 1; p. 1068, 2; p. 1075, 10; Orelli, p. 1809, e. LEG-III-ADIVT ANTONINIANA in un altro marmo del 216 veduto a Buda e comunicatomi dal mio eli, amico cavaliere Catlanco.

Orelli, n. 403; Pococke, Inser. ant. p. 133, 5, c. LEG·II·ITAL\*ANTO-NINIAN in un altra iscrizione del 319 serbata nell'antiquario di Monaco e copiatami dal Kellermann.

tarono di chiamarsi semplicemente Alessandriane<sup>2</sup>, e più spesso semplicemente Severiane 3, siccome apparisce da multi marmi che a lui indubitatamente appartengono. Intanto il più antico esempio che me ne sia capitato sta nella base dell'anno 2053, in cui la coorte I dei P. 158, \*31. Vigili si qualifica ANTONINIANA; ma è però da avvertirsi che quel titolo vi è stata aggiunto posteriormente : onde si mostra anzi da ciò. che in quell'anno ella non adopravalo ancora. Il primato adunque, quando non voglia aversi rignardo ai dublii dello Schoenwisner 5, ne ricade alla Gruteriana del 2076, in cui si ricorda la LEG · I · ADI · P·F·ANTONINIANA; e quest'uso era poi generalizzato certamente nel 212, in eni Caracalla uccise il fratello Geta, come addimostrano i corniculari, commentarienses, speculatores legionum III Antoninianarum di un' insigne iscrizione di Carnunto fatta pubblica dal Labus<sup>7</sup>, Il diploma del Cardinali n. XXIV, d'accordo con due Iapidi Gruteriane s, ci assicura che nel 208 le coorti pretorie non avevano ricevuto ancora questa denominazione, ma all'incontro n'erano già in possesso nel 213 per fede di un'altra pietra della stessa collezione º.

Non si può precisare in quale anno la nostra flotta ravennate cominciasse ad usarlo : ma è certo che l'elibe, trovandosi chiamata anchi 159. \*35. essa Antoniniana in due marmi, l'uno del Grutero 10, l'altro del Du-

1 Grut, p. 1091, 5; Murat, p. 1997, 5; Orelli, n. 3511, [n. 3395 et n. 3395]; Kellermann, Vivil. Rom. n. 287, [Henzen. n. 5668; Renier, Inser. rom. de l'Algérie, n. 183a.l

- 4 Grut. p. 7. n. 3; Orelli, n. 9059 e
- n. 5027. ' Grul. p. 169, 7; p. 1005, 2; p. 1103, 5; Schoenwisner, Iter Pannon. p. 153; Mnsenm nationale Hungaricum, t. 1, p. 270; Orelli, n. 1177, [n. 1708], n. 3189 [et n. 4929; Henzen, n. 5620 et n. 6689 ; Steiner, Corpus inser, Rom. Rheni, p. 927.
- n. 385. e LEG II-ITAL-P-F-SEVER in una del 226, che il Kellermann mi trascrisse nel citato antiquario di Monaco.
- 4 Marini, Iserizioni Albane, p. 200. | Kellermann. Vigil. Rom. p. 20, n. 2.]
  - fter Pannon. p. 915.
  - \* Pag. 103, 6. Ara antica scoperta in Hamburgo, p. 63.
- Orelli, n. 3487; cf. Henzen, p. 358.
  - ' Pag. 45, 13, e p. 1101, 5. \* Pag. 44. 2.
  - 14 Pag. 1107. 3. [Orelli. n. 2671.]

nati<sup>1</sup>, ed in questo scoperto recentemente a Berito nella Siria, ed or ora comunicatomi, nella cui settima riga forse manca un Q onde leggere Si Quis Hanc Arcam APERVERIT<sup>2</sup>:

D · M

AVRELIO · DO MITIO · TRIERARC

CL · PR · ANTONINIAN · RAVENNAT

5. VETTIA · VEHILA · HERES · MARITO · BENE MERENTI · POSVIT S H A APERVERIT ALIVTVE CORPVS INDVXERIT DABIT FISCO CAESARIS MURICIMI N V M V M

Abbiano veduto come le milizie romane dal nome dei principi successori continuassero a chiamarsi Autoniniane sotto Elagabalo, e si dicessero Severiane Alessandriane sotto Alessandro Severo. Per altre lapidi sapevamo che si appellarono Gordiane sotto Gordiano Pio, Filippiane sotto i Filippi, Galliane Volusiane sotto Treboniano e Volusiano, Valeriane Galliene sotto Valeriano e Gallieno, Claudiane sotto p. 1610, 216. Claudio il Gotico<sup>3</sup>; ma nella somma peuturia in cui siamo di memorie, nel tempo di cui ragioniamo, è questo il primo monumento da cui apparisca che sotto Traiano Decio si domandassero Deciane.

La frattura del bromzo ha danneggiato in ambedue i nosphi il noue del coinandante, a cui era soggetta questa flotta. Nella pagina esterna egli non era indicato se non che pel cognome. del qual si è astvata la finale . . . CLANO, e l'iniziale in un l. che nella sommità serba la reliquia di un' attaceatura ; onde si è certi ch'e gli era un M o un N. Doveva dunque essere un none come minaCIANO, numiCIANO. o altro consimile. Dall' altro canto è apparente il gentilizio abbreviato CLandio, ed è pure chiara la terminazione del cognome . . . CIA. In ninn luogo però il carattere è peggio confornato quanto sul principio di questa parola. Tuttavolla l'iniziale mi è sembrata un N: ma non

amento Grogle

Pag. 27h. 8. [Orelli, n. 3598.]

<sup>a</sup> [Et enfin Maximinenees sous Maximin;
voy. Inser. rom. de l'Alg. n. 98. L. Revier.

oso decidere se la susseguente sia un' A o un O. A lei succede l'avanzo di un'altra lettera, che in ogni altro caso si direbbe la gamba anteriore di un V : ma come esserne sicuro, se anche i caratteri precedenti pendono dallo stesso lato? Incerto è purc se la frattura abbia rapito alcuna nota posteriore : perchè da questo lato non essendosi osservata alcuna legge di euritmia, ed essendo le lettere disuguali, e più grandi dell'ordinario, nel supposto che gli avanzi della superstite fossero P. 161, \*37. quelli di un V, per poco che le sue gambe fossero divaricate potrebbe dirsi ch'ella occupasse tutto lo spazio. Non mi è rinscito di rinvenire alcun cognome già cognito, con cui, date le esposte condizioni. supplire questo nostro. Bensì, considerando la uscita di lui, parmi certo che si abbia una di quelle terminazioni popolari, delle quali ci sono rimasti alcuni esempi, come Mancia per manus, Glaucia per glaucus, l'accia per vaccus, e simili. Con tali scorte si avrebbe mai da dire, che qui si avesse Naucia per naucus? Ma in tanta incertezza è inutile perdersi in congetture, mancando ogni altro sussidio per conoscere le persone che governarono in questi tempi la flotta ravennate : troppo scarso essendo ancora l'elenco, che ha potuto raccoglierne la diligenza del sig. Cardinali 1, Ben si può asserire che costoro furono due persone diverse : dal che sempre più si conferma, che dalla nuova lamina ci vengono dati due distinti diplonii. E ciò viene poi messo fuori d'ogni nuestione dalla varietà delle cariche da loro occupate. Imperocchè il primo si chiama apertamente PRAEFectus, il secondo dicesi SPR, lezione nel bronzo chiarissima, ed abbreviatura assai conosciuta per significare Sub PRaefectus. Ora siccome sarebbe assurdo che chi era ammiraglio divenisse poscia vice-ammiraglio, così non resta altro da 162. 38. credere, se non che il prefetto Minuciano o Numiciano, poco dopo l'assunzione di Decio, o per morte o per promozione, abbandonasse il suo posto, e che nella vacanza il comando della flotta, come di diritto. ricadesse al sottoprefetto. Infine non è da lasciarsi senza annotazione, che la nostra tavoletta ampiamente conferma ciò ch'erasi già saputo

Diplomi imperiali, p. 174.

dal diploma XXVI del Cardinali: cioè che la durata del servizio nella milizia navale; il quale fino almeno ad Antonino Pio era stato di ventisci anni, fu in seguita prolungato, onde sotto l'impero dei Filippi era già di ventotto.

Veniamo ora al merito principale della pagina esterna, chi è quello di correggere i fasti comuni, insegnandoci che i consoli ordinari dell' anno 249 furono Fulvio Emiliano per la seconda volta e Nevio Aquilino. E incominciando dal primo, la famiglia di lui, benchè quasi ignota agli scrittori, pure fiori grandemente nel secondo e nel terzo secolo cristiano, come ci addimostrano le replicate volte in cui ottenne gli onori consolari. Niuna apparenza può farci supporre, che discendesse dalle illustri case repubblicane dei Centumali, dei Flacchi e dei Nobiliori. La più antica notizia, che si abbia di lei, proviene dalle reliquie del gius civile antegiustinianeo dateci dall'eminentissimo Mai, nelle quali Ulpiano parla di un' epistola di M. Aurelio ad Emiliano 1, 8, 163, 239. cui altra volta aggiunge il gentilizio di Fulvio 2, ordinandogli di computare fra gli oneri di Manilio Optivo la tutela della figlia emancipata. Non sembra da dubitarsi, che in ambedue i luoghi si tratti della stessa persona, trovandosi l'uno e l'altro nello stesso titolo de escusatione, ed osservandosi che in quel titolo sono citati più volte i medesimi rescritti e i soggetti medesimi. Ed è poi chiaro dal contesto di quella imperiale risposta, che Fulvio Emiliano fu un pretore, o il preside di una provincia, il quale aveva consultato il principe sulla pretesa promossa da Manilio. Il Montfancon<sup>3</sup>, pubblicando un' iscrizione greca di Ancira dedicata a L. Fulvio Bustico Emiliano console e legato della Galazia, giudicò ch'egli fosse il Fulvio Emiliano, che troveremo poi console ordinario nel 206; alla quale opinione sottoscrissero il Relando e il Muratori . Nell' estratto però di quell'opera del Mai, che inserii nel Giornale Arcadico, io opposi<sup>a</sup> che quella lapide fu dedicata

\* Fasti, p. 110.

Palaeographia Graeca, p. 161. Corp.

38

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 352, 1, e p. 555, 3. <sup>6</sup> [Voyez plus haut, tome III. p. 118.]

Pag. 51 [\$ 110].
Pag. 47 [\$ 189].
Palaeographia Gr
inser. Gr. n. ho12.]

da Trebio Alessandro, il quale ha tutto l'aspetto di essere la mede-P. 161, \*50. sima persona del Trebio Cocceio Alessandro, ch' eresse un' altra lapide parimente in Ancira a C. Giulio Severo 1, e che fu figlio, come sembra, di M. Cocceio Alessandro mentovato in una terza iscrizione della stessa città 2. Quel Giulio Severo vi s'intitola console e legato propretore della Siria Palestina : ed io spesi molte parole per mostrare, ch'egli doveva essere il Severo, che fu poi proconsole d'Asia circa l'anno 1693 : ond'era probabilmente o il C. Giulio Stazio Severo suffetto nel 155, o meglio il C. Giulio Severo console ordinario nell' auno seguente 4. Ma non vidi allora la ragione potissima che si aveva per non poter differire anche costni ai tempi dell'imperatore Settimio, 165, \*11. ragione che ho poi svolta illustrando la base dell'altro console L. Burbuleio Optato Ligariano 5. È questa, che ai tempi di M. Aurelio cessò la Siria Palestina di avere il preside proprio, essendo stata restituita da quell' Augusto alla Siria Magna durante il governo di Avidio Cassio. da cui è beu vero che ne fu poi nuovamente staceata da Settimio Severo, ma per passare sotto l'amministrazione del nuovo legato della Siria Fenicia. Se quindi l'incisione di quella lapide non può portarsi più in giù della metà dell'impero di M. Aurelio, e se il dedicante fula medesima persona che fece scolpire l'altra di Emiliano, sarà difficile il supporre che sia corso tra l'una e l'altra l'intervallo di più di trentacinque anni. Per lo che reputai e reputo tuttavia molto più proba-

Montfoucon, Palaeogr. Grace. p. 159. | Corp. inser. Gr. n. 2029.]

Montfaucon, Palaeogr, Grace. p. 160. [Corp. inser. Gr. n. 1050.]

Masson, nella Vita di Elio Aristude.

La lause Gruteriana, P. 363, 3, da cui unicamente ci vengous dati i nomi di questo console e del suo collego M. Giunio Bulino Sabiniano, era gravemente sospetta al si-guor Gardinali ed a me, perchè proveniente in prima origine del Ligorio, ne più vecluta da aleuno. Bendo undte grazie al mio ch. collega sig. Gervasio di Apagli, il quade mi

amuutia da averla riavenuta infisso nel lato di un antico palazzo, che avrà appartento un volta al marcheo del Vasto, porte per lo astrada della Croce di Lanca, più gini Di astrada della Croce di Lanca, più gini Dilicarne una più completa lezione [M. Gervasio a en effet quidic cette incerpiono dans sen Ouserazioni interno all'inerio, nonomenta di Celio Fero (Appas, 1878), inc'il vivo, poq. M. Mommen l'a donnée, I. N. n. 1951. L. Reurs.]

<sup>\* [</sup>Voyez plus haut, p. 160 et suiv.]

bile, che s'abbia da attribuire piuttosto all'Emiliano mentovato da I lpiano, che niente impedisce di credere, che possa essere stato console suffetto sotto l'imperatore filosofo. Non potrà peraltro giudicarsi l'Emiliano proconsole d'Asia, e il principale fra generali di Pescennio. vinto ed ucciso alla battaglia di Cizico nel 194 : atteso che sappianio da Erodiano 1, che i figli di quest'ultimo vennero trucidati per comando di Severo, mentre all'opposto si mantenne la discendenza dell'altro. Ogni ragione infatti concorre a persuaderei, che da lui sia nato il console ordinario del 206, che fino dai giorni del Panvinio ha portato P. 160, "52. nei fasti il nome di Fulvio Emiliano per la memoria che se ne aveva nel Digesto 2, con cui concordano tre iscrizioni3. Nulla si sa di rostui . dopo essersi mostrato, che non gli appartiene l'iscrizione di Ancira. quando pure non piacesse ad alcuno di confonderlo col Fulvio prefetto di Roma posto a morte nel 221, siccome abbiamo in Dione 4, che dal Reimaro nell'indice è stato creduto piuttosto Fulvio Diogeniano. Meglio forse se gli attribuirebbe il seguente miserabile frammento di nu titolo aquileiense datoci dal Bertoli :

....bARBIO
....f#LVIO
...AEMILIANO
...prAETORI
...pROVINC

Dopo lui comparisce un altro Emiliano console anch'egli ordinario 167. 43. nel 244. Dal Muratori<sup>6</sup> fu falsamente creduto quell'Audenzio Emi-

```
Lib. MI, c. n. 5 v et 5.

1 Lib. XMV, in l., log 2 s.

1 Feo. France, di facti, p. 8g; Amu-

dinix; Asset filter, i. II, p. 863; Griter,

p. 75 s. (10 cml. n. 6975).

1 Lib. LAMY, c. xxx.

1 Lib. LAMY, c. xxx.

1 None asset asset mineriphoson, lon. III,

1 None assessars interriphoson, lon. III.
```

р. 36.

La pierre paralt perdue : mais, d'après

Director Google

liano, di cui parla una lapide del Fabretti', sulla quale sono da vedersi il Mazocchi<sup>2</sup>, l'Ignarra<sup>3</sup> e l'Orelli<sup>4</sup>. Ed ho detto falsamente. essembo ora dimostrato, che costni non fu un console, ma un consolare della Campagna vissuto un pezzo più tardi. Viceversa il ch. Cardinali<sup>5</sup> congetturò che fosse l'Elio Emiliano prefetto della flotta misenate nell' anno millenario di Roma, conosciuto per un diploma dei due Filippi. Vla prescindendo che la prefettura delle flotte non fu mai ufficio consolare, anzi nè meno senatorio, una tale congettura era stata precedentemente sventata dal Fea . Egli pubblicò una nuova iscrizione trovata per la via Latina, che ho veduta ancor io, dalla quale si attesta, che i consoli ordinari di quell'anno furono Armenio Peregrino e Fulvio Emiliano. E con ció, per riguardo a quest' ultimo, restò verificata l'antica opinione del Panvinio, il quale l'aveva tenuto della gente Fulvia per una ragione a vero dire assai debole, cioè perchè da quella P. 168. \*16. famiglio era uscito l'Emiliano del 206, che ora con maggior diritto noi potremo gindicare suo padre, Molti, e fra questi il Petavio e l'Almeloveen, abbracciarono la sentenza Panviniana : ma quantumque il Pagi l'appoggiasse con nuovo argomento, siccome fra poco vedremo, ciò non di meno i fastografi posteriori non le vollero prestare credenza: e quel console restò senza gentilizio presso il Relando, il Bianchini, il Tillemont, lo Stampa, l'Eckhel ed altri.

> In tal modo, teneudo dietro alla successione di questa casa, eccecigiunti ai nostri consoli del 24g, che vengono chiamati con generale conssuso Iraniliano et Aquilino in tre leggi<sup>†</sup>, non che dall'anomino Norisiano, da Idazio, da Cassiodoro, da Prospero, da Mariano Scoto, dal frammento Bucheriano, dai fasti di Oxford e dai due anomini dati per ultimo dal Roncalli. Solo la crunaca Pasquale o Alessandrina e i

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 280, n. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In matilum Camponi amphitheatri titubun commentarius, ed. 2° (1797). p. 107nota 6h.

De palaestra Neapolitana commentarius, p. (30.

<sup>5</sup> No 3275, [Cf. Mommsen, I. A. 36 (2.)

Diplomi imperiali, p. 285.
Frammenti di fasti, p. LXXXVII.

<sup>&#</sup>x27; Cod. lib. IX, tit. xxx11, leg. 6; lib. VIII. tit, xx1 (xx), leg. 1; lib. IV. tit, xx1, leg. 2.

fasti Eracliani o Fiorentini maggiori da loro si scostano in questo, che aggiungono ad Emiliano la nota del gemino consolato : e in ciò vengono seguiti dai fasti di Teone, o sia dai Fiorentini minori. Se non che, scomposti come sono in questo periodo di tempo, gli associano nell'originale il console dell'anno avanti Filippo ginniore, in cui vece il Relando nel riordinarli i gli restituì il proprio compagno Kaulius P. 164. \* S. collocato nell'anno dopo, il cui nome per la viziosa anticipazione di una lettera così fu scritto in cambio di Axuliros. Convien confessare, che i fasti greci hanno vinto questa volta in diligenza i latini, la loro aggiunta essendo poi stata confermata dalla testimonianza di Ire iscrizioni, V · kAL · IVN · AEMIL · II ET · AQVILIN · COS si ha in nua lapide vindobonense posseduta e stampata dal Lazio, da cui passò nel Grutero 1; DED · kAL · AVG · AEMILIANO · II · ET · AQVI-LINO · COS si legge in una base trovata al Garigliano e poi miseramente perduta in mare nel trasportarla, edita dal Marini<sup>3</sup> e corretta dal Visconti 4. Finalmente

## DEDICATA III NON IAN AEMILIANO II ET AQVILINO COS

sta nella terza iscrizione di Veio, che fu la prima a venire alla lucunde non rimase ignota al Pavinino, e che ora è stata riprodotta dal Nibhy è e dall' Orelli.\* Nè fa caso, se dalla loro concordia si diparte il seguente frammento veduto in una villa vicino al Laterano dal kellermanu, rapito troppo presto alle mie speranze, e da lui comunicatoni: il quale mostra di appartenere a persona del basso popoloche non si carava per questa parte di una serupolosa scaltezza.

l'édition de Rome, Conf. Mommsen, I. V.

170.\*31

Fasti, p. 176.

Pag. 74. 6.

Fr. Areal. p. 630.

<sup>&#</sup>x27;Monumenti Gabini, p. 148, not. 15 [de l'édition de Milan, et p. 159, not. 15 de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vinggio antiquario ne' contorni di Bono, vol. 1, p. 49.

N. 109.

molto spesso non osservata anche nelle lapidi di questi tempi incise fuori d'Italia<sup>1</sup>:

Il Cuspiniano, primo fra i moderni collettori di fasti, giudicò che

quest Emiliano fosse quel medesimo che quattro anni dopo divenne imperatore: ma la sua congettura, quantumque non priva di un'apparente probabilità, è stata respinta dai numismattici. Essi hanno osservato che le sue medaglie sincere, possedute anche da une, non offono se mon che l'intiolazione P-M-TR P-1-P-P, overe P-M-TR P-DT-P-P. La mancauza del COS, qualità che seuza dubbio non gli sarebhe stata risparmiata, se gli fosse competuta, dimostra adunque che nel sonó, in cui invase l'impero, non era stato console per servicia de manuni del Lezzabarha e dell'Angeloni, che gliela attribuiscono. Biguardo al Lezzo, suc ui si astenue dal far parola, pubblicato dal Tanini'à, da cui si asserisce esistere in bronzo grande nel Mu-seo Vaticano, e rappresentare l'imperatore togato in piedi con un ramo nella destra, lo sripione nella smistra', e coll' epigrafe P-M-TR.

[Voyez, dans mes Inec., christ. 1.], p. 14, n. g., une copie plus exaele de cette inscription, d'oi il résulte que la pierre est mutilée à droite et à gauele, et qu'il faut, à la quatrième ligne, suppléer EMLiano, Riien n'empéden un plus de suppléer à la suite de ce nom la marque du deuxième consulat. J. B. n. Rosst.]

\* D. N. V. t. VIII. p. 373.

<sup>5</sup> [On trouve la nu/me figure sur des montains d'Antonin le Pieux, de Commode, des deux Gordines de Afrique et pent-être d'autres empereurs, et elle partit représente le grind un dessita. oul rempereur, comme pire du sénst. (Voy. Dion., lib. LVIII, c. x; Bellett., ex-leud., nap. N. S. ann. V. p. 13.) Emilien, an contraire, en disoipars resulté sacrifiant devant une enseigne militaire. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des laires. C. Grusses des la laires. C. Grusses des laires. La laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la laires de la l

Supplementum ad Bundurium, p. 41.

P·COS·II·P·P, io noterò che questo rovescio è tutto proprio di Balbino e di Pupieno, nei quali veramente incontrasi com'egli lo descrive. Tutto al più potrebbe adunque concedersi, che nella fretta d'improntare la moneta in Roma in onore del novello Augusto, dopo l'uccisione accaduta a Terni dei suoi rivali, si fosse accompiato al nuovo dritto un antico rovescio: del qual fatto non mancano altri esempi. Dal che ne verrebbe che questa medaglia, aucorchè vera, non gioverebbe punto alla cronologia. Però fra gli avanzi del Museo Vaticano io non l'ho rinvennta dopo le sue triste vicende, nè veggo che sia stata cognita al cavalier Mionnet, uno dei conservatori del Museo di Parigi, ove diversamente dovrebbe essere rimasta. Per lo che giudico niuttosto, che quella fosse una medaglia nial letta, o anzi con lettere rifatte : dalla quale non mi maraviglio che restasse ingannato il Tanini, nomo P. 172, \*58. dotto, ma di buona fede, nè sempre avveduto abbastanza per tenersi in guardia contra le frodi dei falsari, come ho conosciuto dal suo lungo carteggio con mio padre, e come lo dimostrano altri luoghi della sua

Ve più solido fondamento si è avuto di chiamare Ginnio quesco console, e di attribuire al son collega il prenome di Gaio, appellandosi ad un'i serizione del Grutero \(^1\). Imperocchè il Relando \(^2\) ed il Marini \(^2\) hanno giustamente avvertito, che quella lapide, proveniente alle sechede del Clusio, non \(^2\) et he una copia scorretta dell' altra sopra citata \(^1\), di cui si ebbe una miglior lezione dal Lazio, e che il Grutero riprodusse senza accorgersi del duplicato. Quindi nella riga addotta VIAL-IVN AEMILI-ET-C- AQVILIN-COS, il IVNIVS non \(^2\) egià un gentilizio, ma il giorno V·kAL-IVNias, nel quale fu dedicata quella base.

Lasciando adunque da banda queste due opinioni già abbattute, sarà piuttosto da dirsi, che il Panvinio, certificato dal marmo di Veio dei doppi fasci di questo Emiliano, non esitò a crederlo quel medesimo, che gli aveva avuti per la prima volta nel 244: per cui anche in questo

опета.

.

34

173.\*50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 130, 2. <sup>2</sup> Fr. Areal. p. 346. <sup>3</sup> Fasti, p. 211. <sup>4</sup> Grat. p. 75. 6.

anno gli confermò il nome di Fulvio. Alla qual senteuza accrebbe gravissimo peso il Pagi, quando nella critica Baroniana annuuzio: z »uper Suppra delatua est marmor ad Cuperum rir. c. nan incerpio nomine « 1. Fulci Aemiliani cu. II. « Ma a questa sua asserzione fu tolto l'effetto dovuto per la concorrenza di un'altra lapide ch'è la seguenta di quale si credè dimostrato che il console del « Yap portasse il prenome di Marco: dal che restava escluso, che fosse l'Aulo del Pagi. Ella fu riferita de le rico dal Fabretti.

MATRI-MAGNAE-CYBELIAE
E T - AT TINI-S A C R V M
M - OFENTIVS M F - SILANVS
E Q - R O M - S E V E R I A N V S
M AT R I - D E V M - M A G N
TAVROBOLIVM - ET - CRIOBO
LIVM - MAGMENTYM - FECIT
M - V - X - AL - A R R I
M - A EMILIANO - ET - IVNIO - A QVI
I LIVO - COS

Il credito dell'illustre editore le conciliò tantosto il favore degli eruditi,
e dopo la sua pubblicazione tutti i fasi suseguenti si sono accordati
a descrivere i consoli del afa, come da lei vengono suggeriti. Na è
da gran tempo, ch' ella mi aveva fetore di falsità, e meco stesso mi
maravigliava come averse potuto accettarla per buona quell' acuto critico del Marini. Primieramente non si sa nè dove fosse trovata, nè dove
esistesse: dipoi la sua origine procede unicamente dalle schede Barberninane giustamente diffamate ai gorini nostri, e sospette all'Orelli,
perchè conviute di essere spesso contaminate dalle sozure del Ligorio.
E veramente, se si esamini con qualche pouderazione, si vedrà ch' essa
pure non è indegna di quell' ignorante mariuolo. Comincerò adunque
dal domandare in quale attro luogo s' impari, che la madre degli dei
sia stata detta Cybérbic, in luogo del consuste Cybérbe o di Cybérla, sessi

<sup>&#</sup>x27; Inser. dom. p. 635 . n. 301 . - ' Fr. Arval. p. 346.

condo la terminazione latina 1. Non mi è ignoto che parecchi ottenuero il grado di casulieri dalla liberalità degli Augusti : onde leggesi, per x 1-75.-75. esempio, EQVO - PVBL - DONATO - AB - IMP - HADRIANO - AVG - 4 EQVO - PVBLLCO - EXORNATO - A - DIVO - AN-TONINO - AVG - PIO -; ma chi ha mai saputo che per questo si aggiungessero il nome del benefattore, siccome avrebbe praticato questo questo manua Secrimiaza : îl che, secondo che abbiamo veduto, era solo proprio delle milizie ? Tutto poi degno del Ligorio è l'uso che qui vedesí fatto dell'antica parola MAGMENTOM, di cui mostra non avere inteso il significato. A detto di Varrono e di l'esto fu questo un sostantivo tutto proprio delle cose sacre, che significava magris angunentum. Des volte lo troviamo adoperato nelle lapidi è, e in ambe-

' Muratori, p. 185, 4, e nel seguente marmo trovato di fresco a Roma, e comunicatomi dall'amico Braun:

MATRI-DEVM

XV-VIR-PIOED-CORONATVS-SACERDOS

CRESCENS-DIVINVSQVE-LEONTIVS-SAPENTES-VIRI

PALTER-QVIDEM-AB-ORIENTE-ALTER-VERO-AB-OCCIDENTE

RITVS-SIMVL-PERAGENTES-DEAE-OMNIBAERTI-CVBALAE

CRIODOLII-VICTIMAE-ET-TA-VROBOLII-OPTIMAE

PSAROVININVS-SACIS-SARAM-ERKERER

In quei due P, che non fanno parte dell' iscrizione, e che ugualmente solitari s'incontrano presso il Fabretti, p. 152, p. 219. leggo con lui Pro Parte, a denotare che Crescente e Leonzio concorsero del pari alle spese del monumento. - Il est probable que Brann avait tiré cette inscription de quelque manuscrit, et négligé, en l'envoyant à Borghesi, de lui en faire consaltre l'origine. Or il ne lui adressait d'ordinaire que les inseriptions qu'il avait copiées lui-même aur les monuments; Borghesi est donc excusable d'avoir accepté celle-ci comme vraie, quoiqu'elle fût d'ailleurs de nature à inspirer bien des doutes. Le fait est que cette prétendue inscription latine n'est autre chose

qu'une traduction asser ineancle des vers grees publics par l'abretti p. 666 n. 5-23, et par Réneissus d. 1 n. a. 1. (C. 16. 5-23, isser. Gr. n. 60 s s ) (Se vers se lissient sur un astel qui fait découvert avec d'étocuvert avec d'inmonuments relatifs au culte de la Magna-Maire lorsque l'on cressa les fondations de la fepade de la basilique de Salmi-Pisson Brone. Vey, Jac. Grimaldi dans le God. Fat n. 6338, f. 46. W. H.xxxx.]

- <sup>1</sup> Grut. p. 443, 1.
- Murat, p. 752, 5.
- \* De ling. Lat. lib. V. c. xxii. 8 112.
- <sup>5</sup> Grut. p. 229 e p. 93, 15. [Orelli, n. 2489 et n. 2490.]

39.

due si ripete la medesima formola SI·QVIS·HOSTIA·SACRVM·
FAXIT· QVI· MAGMENTVM· NEC· PROTOLLAT· ID·
CIRCO·TAMEN·PROBE·FACTVM·EST: o sia, come fii ret-

P. 136. 556. Launcate spiegato dal Sigonio 1 e Si quis hostia sacrum fecerit, quod e sacrum ob hostiae vitium non crescat, sive non adolescat, ut in legitimis accidit, nec majus augmentum proferat; ideireo tamen probe e factum esto, ac triste nihi sacrificiim portendat. Come dunque ponno stare insieme in un medesimo inciso e disciolti fra loro, i due sostantivi ET \*CRIOBOLIVM \*MAGMENTVM \*FECIT? E se due furono i sacrifici, il taurobolio cioè e il criobolio, perchè si nota che solo il secondo fiu legittimo? (En significano poi quelle tre sigle M·V·A? Se si avranno da spiegare colle regole ordinarie, vorranno dire mense quinto, o mensibus quinque aute kalendas Apriles : na quale strana foggia sarche mai questa di segnare una datal 70è meno inaudita è la diversa maniera, con cui si nominarono i consoli. Al primo si diede il prenome e il cognome, soppresso il gentilizio : al secondo si concesse il gentilizio e negossi il prenomo. Per tutte queste avverteure.

na della Nevia <sup>5</sup>.

Tolto di mezzo quest' incianipo, se ne conchiuderà, che le recenti scoperte confermano pienamente l'autico parere del Panvinio, per quanto poco fondato egli si mostrasse da principio. La lapide del Fea avendo già provato che il cousole del 2st fi nacque dalla gente Falvia, e il nostro diploma insegnandoci che quello del 2stg lo fu per la seconda volta e che appartenne alla stessa casa, non si potrà più dubitare che fossero la stessa persona. Imperocchè a convincere ogni più

sono più anni che aveva espulso dalla mia raccolta de'monumenti ipatici quest'informe aborto : ed ora ben mi compiaccio che il nuovo diploma abbia posto l'ultimo sigillo al mio giudizio, dimostrando che il collega Aquilino non fu già della gente Giunia, come ivi si asseriva,

\* De antico jure prov. lib. 11. c. vi.

\* [L'inscription dont il s'agit provient en

\* L'inscription dont il s'agit provient en effet des papiers de Ligorio, qui de la bibliothèque Barberine, où ils se trouvaient lorsque Fabretti Ien a tirée, ont été depuis transportés à la Vaticane. Elle se lit également dans le vol. XII des manuscrits de ce faussoire aux archives de Turin. W. HEVES. schüftloso, che malgrado della frattura del bronzo vi si abbia da restiulure faLVIO, non saLVIO, non raLVIO, non calVIO o altro nome
consimile, troppo è opportuna l'altra iscrizione citata dal Pagi, da cui
s'impara che un l'ulvio Emiliano tornò realmente a conseguire i fasci,
to ho fatta indarno ogni possibile riercra per avere qualche ulteriorenotizia di questo marmo, da cui solo ce ne viene somministrato il prenome: ma nè dallo stesso Cupero se ne fa parola nelle sue opere, «
segnatamente nell' epistola consolare, nè lo trovo riferito da alcun altro
epigrafico: per cui mi convinco, che non sia stato mai pubblicato.
Intanto, se provenne da Smirne, tengo per fermo che fosse serittu in
greco: e quindi mi nasce violentissimo soppetto, che il nostro console
si chiamasse Lucio, ma che il A sia stato facilissimamente scambiato in
na A. Ni conduco in un tal pensamento, non tanto perchè l'antiro
prenome Aulo in questi tempi era omai caduto in disuso, quanto per p. 178-178.

Esiste nel Museo Vaticano la seguente iscrizione da me veduta, edita dal Mafiei e da altri, che alla forma bislunga delle lettere, e ad una certa loro esilità, mi ebbe faccia di appartenere piuttosto al terzo che al secondo secolo cristiano:

> L · F · U V I O · L · F · O V F GAVIO ANWISIO · PETRONIO AE MILI A NO · PR A ET O R I T V TELARIO · CANDIDATO 5. AVGG · QVAESTORI · CANDID AVGG · PONTIFICI · PROMAGIS TRO · SALIO · COLLINO · PRA EF FERIAR · LATINAR · III · VIR MONETALI · A · A · A · F · F · V · VIR 10. TVEMME · I · EQVIT · ROMANDR ATTIA · CERVIDIA · VESTINA MARITO

Niun dubbio che costui provenga dalla stessa famiglia del nostro con-

Mus. Ver. p. 252, 3, [Orelli, n. 313h; Renier, Mélanges d'épigraphie, p. 12.]

sole, e che sia il medesimo personaggio), di cui si parla in questo tubo P. 179, \*55. di acquidotto trovato nel 1818 negli scavi romani di Tor Marancia :

## FVLVI PETRONI AEMILIANI C V

Il Corsini a lo crede vissuto dopo M. Aurelio, perche quell'imperatore praetorem tutelarem primus fecit, al dire di Capitolino : ma quantunque ci sia poi stato insegnato da Ginlio Paulo \*, che l'istituzione di quella dignità risale fino ai tempi di Adriano<sup>5</sup>, non per questo mi opporrò al giudizio del Corsini, nerchè anzi lo renuto posteriore di non noco all' eta da lui stabilita.

Il Mariniº è stato il primo a farci avvertire, coll'autorità di Lampridio7, che Alessandro Severo nell'imporre ai questori candidati il carico di dare al popolo i giuochi a proprie spese, gli esentò in compenso dall'obbligo di prendere l'edilità o il tribunato della plebe per conseguire la pretura, accordando loro « nt post quaesturam praeturas acci-- perent et inde provincias regerent. - Che se qualche rarissimo esempio si è poi rinvenuto, ed io l' ho addotto altra voltas, di chi godè di un eguale favore anche prima del figlio di Mammea, ciò vorrà dire che l'ot-180, 156. Jenne per una dispensa particolare : ma non per questo resterà meno vero, che quel principe fosse il primo a concedere per diritto all'universalità dei questori candidati ciò che innanzi a lui non si diede se non che a taluno per grazia, Quindi il passaggio che Fulvio Emiliano fece di un salto dalla questura alla pretura sarà sempre un huonissimo argomento per giudicare, che la sua iscrizione non debba essere anteriore ad Alessandro. A questa si agginnge un' altra ragione. Considero che

- 2 De praef. Urb. p. 101. lu Marco, c. x.
- 1 Jus Antejustin. Maii , p. 59 | \$ a44].
- ' Borghesi a changé d'opinion à cet

égard après la découverte de l'inscription de Concordia, qui a pleinement confirmé l'assertion de Capitolin; vovez sa d ssertation sur cette inscription, Annali dell'Instituto arch, 1859, p. 191 et suiv. et M. Mommsen. Epigraphische Analekten, n. 26. W. HENZEN.

- \* Fr. Arral. p. 803.
  - 1 In Alexandr, c. xuit.
- \* [Voy. plus hant. tome III. p. 20 et sniv.

Voyez, sur ce personnage, mes Mélanges d'épigraphie, dissert. I, et. dans la correspondance de Borghesi, la lettre qu'il m'a adressée le 21 août 1858. Cf. Mommsen. Annali dell' Instit. arch. 1. XXV, 1853, p. 6q. el sniv. L. RESGER.

esercitati fino dalla prima gioventù, cominciando dal sevirato, il quale non richiedeva nè meno di avere assunta la toga virile, tuttavolta non se ne ricorda alcuno dei militari. E pure ognun sa, che per antichissima istituzione era vietato di entrare in senato a chi non aveva prima soddisfatto ai doveri di soldato. Questa legge fu in pienissimo vigore per tutto almeno il secondo secolo cristiano : onde niente di più comune nei titoli onorari dei personaggi, quanto d'incontrarvi la memoria del tribunato o della prefettura militare da loro sostenuta innanzi la questura, a cui spesso suole tener dietro la legazione legionaria, o sia il comando di una legione, che conseguivano ordinariamente dopo essere stati pretori. Ma più tardi dalle iscrizioni degli uomini e dei giovani chiarissimi sparisce affatto ogn' indizio di carica bellicosa : e per quelle che sono posteriori a Gallieno ne abbiamo manifesto il motivo nell'editto promulgato da quell'imperatore, il quale, a detto di Vittore , « primus P. 181. 157 metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transfere retur, senatum militia vetuit, etiam adire exercitum. " Tuttavolta non si può negare, che tale mancanza d'impieghi guerreschi s'incomincia ad incontrare in loro anche prima di Gallieno : e fra titoli onorari di certa data, nei quali l'ho avvertita, i più antichi sono quelli di Grato Sabiniano console nel 2212, e di Calpurnio Destro console nel 2253. Per lo che vo sospettando che Caracalla, il quale molte cose innovò nel sistema politico dell'impero, e ch'ebbe gran cura di abbassare l'influenza del senato, come attesta Dione a, fosse il primo non ad interdire la carriera delle armi ai senatori o ai loro figli (perchè non sarebbe occorso dopo l'editto di Gallieno), ma bensì a dispensarli, sotto pretesto di onore, dal servigio militare, derogando al prescritto delle antiche leggi. Quest' osservazione, che fin qui credo sfuggita agli

<sup>1</sup> De Caesaribus.

<sup>1</sup> Mem, dell' Instit, di corr, arch, tom, 1. p. 290. [Voy. plus haut, t. III. p. 426.] Bullettino dell' Instit, di corrisp, archeol. 1833, p. 65, [Henzen, n. 6o53, - On en

trouve un exemple plus ancien dans L. Annius Rarus, qui fut questeur candidat sons Commode, Voy. plus haut, t. III. p. 91, et mes Wélanges d'épigr, p. 20 et suiv. L. RESIES. 1 Lib. LXXVII. c. 1x.

eruditi, avrà bisogno di ulteriori confronti per esser meglio fondata : e potrà allora somministrare un'altra norma non inutile per ristringere entro termini più augusti l'età di molte lapidi vagabonde.

P. 182, \*58,

Intanto dal fin qui detto resterà, io spero, dimostrato, che il titolo Vaticano non può riferirsi all' Emiliano console nel 2061, siccome aveva fatto il Corsini. Ma per altre ragioni non può nè meno concedersi al nostro console del 244 e del 249. Il Fulvio Petronio, che con esso si onora, tanto nella pretura quanto nella questura, fu candidato di due Augusti : uffici che necessariamente dovette occupare in due anni diversi. Ora dopo il 212, in cui fu ucciso Geta, fino al 247, nel quale Filippo chiantò il figlio a parte del trono, non si diede più il caso di due imperatori contemporaneamente regnanti : nulla giovando il ricorrere agli efimeri principati dei due Gordiani africani, o di Balbino e Pupieno, ambedue ristretti entro il giro del 238 : primieramente perchè niuno di loro toccò le calende di gennaio, in cui si assumevano le cariche; di poi perchè se in tal modo si renderebbe ragione di una di esse, resterebbe sempre per l'altra la medesima difficoltà. Fermo adunque, essere necessario che uno di questi uffici risalisse fino al 212, chi potrà supporre, nei tempi di cui parliamo, un intervallo di trentadue anni fra gli ultimi gradini che mettevano al consolato, e il consolato medesimo, quanti a strettissimo conto bisognerebbe ammetterne se si volesse assegnare l'iscrizione Vaticana all'Emiliano del 244? Convien dunque ritirarla dopo il 247, e collocarla nell'interstizio fra quell'anno e il 260, in cui cessano le memorie di Valeriano come 183, 59. imperatore ; interstizio nel quale si successero nell'impero i due Filippi, i due Decii, Treboniano e Volusiano, Valeriano e Gallieno. Il perchè si avrà buona presunzione che costui sia un figlio del nostro console : nè io trovo difficoltà che possa essere insieme l'ignoto Emiliano console nel 259; imperocchè quella lapide non è già emortuale, ma onoraria, postagli in congratulazione, come sembra, della conse-

guita pretura. Il che essendo, poich egli si è detto Lucii Filius, avremo <sup>1</sup> [Borgheri est revenu sur cette opinion dans la lettre citée plus haut, p. 310, note 1. L. RENIER.]

da quel marmo il prenome rapito dalla frattura del nostro bronzo : e, se non altro, dalla sua comparazione coll'altro greco sopracitato di L. Fulvio Rustico Emiliano saremo fatti sicuri, che il prenome famigliare di questa casa fu appunto quello di Lucio. Del nostro console non so che si abbia altra notizia. Gli atti di S. Calocero e di S. Partenio presso i Bollandisti, ai 18 di maggio, dicono ch'egli era cristiano e che morì nello stesso auno del suo consolato : aggiungendo che quantunque lasciasse una figliuola per nome Anatolia, ordinò nondimeno a quei santi suoi eunuchi di distribuire gran parte de suoi beni ai poveri. Però, anche a giudizio dello stesso Tillemont<sup>1</sup>, di quegli atti non si può fare dai critici conto veruno.

Ho già detto, come indarno fosse dato al collega il prenome di Gaio, P. 185, \*60. seguendo una scorretta lapide Gruteriana, e come erroneamente fosse stato attribuito alla gente Giunia dalla falsa iscrizione del Fabretti, Il Panvinio lo aveva aggiudicato alla Vettia, perchè aveva trovato appartenere a questa casa l'Aquilino console nel 286º. Ma la regola dell' identità del cognome, fallacissima nei secoli imperiali, se gli aveva ben servito per Fulvio Emiliano, l'ha poi tradito riguardo al compagno. Il L. Nevio Aquilino, a cui si conferiscono i fasci di quest'anno dal nuovo diploma, comincerà ad aver nome dopo lo scoprimento di lui, essendo da ogni altra parte ignotissimo. Nè molto più cognita era in questi tempi la sua famiglia. Ella deve la maggior parte della sua relebrità al poeta Nevio : imperocchè, quantunque antica in Roma, una sola volta era giunta al supremo onore dei fasci portatile in casa da L. Nevio Surdino suffetto nell'anno Varroniano 783. Progredendo sotto l'impero, appena avevasi indizio che avesse conservato il suo posto in senato : non potendo citarsi se non che L. Nevio Tiziano, edile curule, ricordato in un sasso del Muratori<sup>3</sup>. Una Nevia Antonia Rufina, figlia di Marco, chiarissima femina, nata probabilmente dal M. Antonio Rufino console nel 131 e da una Nevia, si nomina in due

185, \*61.

17.

<sup>&#</sup>x27; Hist, des Empereurs, art. VI, sull' imp. Filippo; e di nuovo nella nota 39 sulla persecuzione di Dioeleziano.

<sup>1</sup> Veggasi il Marini, Fr. Arvel, p. 346. 3 Pag. 13, 1.

diverse lapidi dello stesso collettore<sup>1</sup>, da una delle quali si ricava che ebbe anche una figlia, la quale portò i medesimi nomi della madre. Questa parentela fra le due case Autonia e Nevia viene confermata da un'altra pietra del Gudio <sup>2</sup>, dedicala a T. Elio Nevio Antonio Severo, il quale fu questore e prefetto delle ferie latine, benchè sia rimasto iemoto al Corsini del al Cardinali.

Ma prima di procedere oltre, non è da lasciarsi senza qualche avvertenza il giorno V·kALendas IANuarias, ch' è il medesimo nel quale fu scritto il diploma dei due Filippi altre volte mentovato. Credo casuale una simile coincidenza : perchè non so che il di 28 decembre fosse insigne per alcuna festa, o per altra solenne commemorazione, da venir celebrato colla periodica dispensa di grazie o di privilegi. Piuttosto è da ricordarsi, che quantinique fino dall'età almeno di Nerone nell' indicazione dell'epoca si fosse incominciato da taluno a negligere i consoli surrogati per usare in tutto l'anno i soli ordinari, senza attendere se già fossero asciti di carica (il qual uso in progresso divenne comune), ciò non ostante la cancelleria imperiale ritenne lo stile di nominare P. 186. 62. sempre coloro, ch'erano realmente in ufficio nel giorno della data. I diplomi militari fra gli alfri ci fanno fede, che un tal costume fu da lei costantemente osservato fino ai tempi per lo manco di M. Aurelio e di Commodo. Il che posto, dovrà cagionar maraviglia, come in questi due, quantunque concessi alla fine di decembre, si seguiti a citare i consoli, ch'erano stati assunti al cominciare di gennaio? Dovrà dirsi per questo, che negli anni 247 e 249 non si siano avuti suffetti? La cosa poteva essere supponibile riguardo al primo, perchè tennero allora i fasci due imperatori : e la celebrità dell'auno millenario di Roma potè consigliarli a riserbarsi l'onore di averlo retto per intero. Ma niuna di queste due ragioni ba luogo nel caso nostro : per cui converrebbe supporre, che in questo periodo il consolato fosse stato restituito alla primitiva durata di dodici mesi. Per quanta però sia la caligine che ricopre questi tempi, nei quali manchiamo d'ogni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 966, 2. e p. 1268, g. — <sup>1</sup> Pag. 112, 2. [Orelli. n. 3046.]

istorico latino, una tale supposizione non mi lia punto del probabile. Quattro suffetti per lo meno si ebbero nel 238 per attestato di Capitolino! : e tale fu certamente Treboniano Gallo, avanti di occupare l'impero; ed auzi sapremnio che lo fu precisamente nel maggio del 250 in compagnia di Ulpiano, se si avesse da prestar fede agli atti di S. Isidoro. Di parecchi altri surrogati sotto Valeriano e gli Augusti suc- P. 187, \*63. cessori ci fauno parola gli scrittori di quell'età, e segnatamente Vopisco 2, il quale ci narra che l'imperatore Tacito : « Floriano fratri suo e consulatum petiit et non impetravit, ideireo quod jam senatus omnia nundina suffectorum consulum clauserat. " Ma una norma più sicura ci viene somministrata dal prezioso marmo di Baiae3, il quale ci mostra che Macrio Basso e Ragonio Quinziano, consoli ordinari nel 280, crano ancora in posto alle calende di giugno, e che Umbrio Primo c Flavio Celiano erano già stati loro sostituiti ai 16 di agosto : dal che può arguirsi, che se i consolati a quel tempo non erano più quadrimestri come sotto Vespasiano e Domizinno, nè bimestrali come sotto Antonino Pio, continuavano tuttavolta ad essere ancora semestri 1. Sembrami adunque che la via più piana per uscire dalla proposta difficoltà sia quella di ammettere, che in progresso di tempo anche la cancelleria imperiale si adattasse all'uso volgare di non segnare se non che i consoli ordinari : opinione nella quale non entro se non con molto dispiacere, siccome quella che mi toglie perfino la speranza dell' unico aiuto. che potesse aspettarsi per reintegrare i fasti di questo secolo.

Il soldato, cui appartenne il presente diploma, fu LIBRARius SES-Quiplaris, o SESQuiplicarius, o anche SESQuiplex<sup>3</sup>: il quale ufficio

' In Maximia. c. xvi e xv; in Bath. et Max. c. xvii.

2 In Tacito, c. 15.

Orelli, n. 2263, [Mommsen, L. N.

y en eut quatre autres en cette mênuannée 28g; en continuait donc encore à cette époque à nomuser quatre colléges consulaires par année. Quant à la manière dont on peut concilier l'inscription de Baiae avec les fastes de Cales, voy. M. de Bossi, Inacr. Christ, t. 1, Prolog, p. xv. W. Haszex.]

188. \*G5.

<sup>&#</sup>x27;[Il a été pronvé depuis par le fragment des fastes de Cales (Monmen, I. V. 3g/6; Henzen, 64/67), qu'outre les quatre consuls mentionnés dans l'inscription de Baise, il

<sup>5</sup> Spon. Mise. p. 262.

ha poco più bisogno d'illustrazione dopo ciò che ne ha scritto il Fabretti1, avvertendoci che, oltre i magistrati ed i ricchi particolari, anche le milizie ebbero il loro scriba librarius. Il Kellermanu 2 ci ha recentemente mostrato, che fra i Vigili non solo non ne mancarono il prefetto e il sottoprefetto, ma che ve n'era di più uno per ogni coorte, detto perciò librarius cohortis, o pure librarius tribuni dal titolo dell' ufficiale che la comandava. Le sue incombenze ci sono state dichiarate da Vegezio allorchè disse : « Librarii ab eo, quod in libros referant rationes ad milites pertinentes; n con cui si accorda Festo : « Nune e dicuntur scribae, qui idem librarii, qui rationes publicas scribunt in r tabulis. r Plauto ne confessa l'esistenza nelle navi fino dai suoi tempi. e il medesimo Festo ci aggiunge 5 : « Navalis scriba, qui in navi apparebat, inter aliud genus scribarum minimae dignationis habebatur, P. 189. \*65. r quod periculis quoque ejus ministerium esset objectum. v Quindi troviamo in una lapide di Ravenna 6 SCRIBae CLassis PRaetoriae RA-Vennatis, e in un altra di Miseno ' MILITI CLASSis PRaetoriae MISenatis LIBRARIO DVPlicario; anzi da altre lapidi conosciano, che ve n'era uno per nave, onde si legge SCRIBA · III · CERERE in nn marmo di Pozzuoli s, e SCRIBA · III · VICToria in un altro di Ravenna 9. Apparisce pure, che venivano annoverati fra i principales, che noi diremmo bassi ufficiali, e che perciò erano ordinariamente duplicarii, o sia che avevano il doppio della paga dei semplici gregarii. come risulta da una delle lapidi sopracitate, e da questa di Napoli 10 : hBRarii · DVPlicarii · CLassis · PRaetoriae · MISenatis, Il nostro però, quantunque giunto alla fine del suo servigio marittimo, tuttavolta non

Inser. dom. pag. 212.

1 Vigil. Rom. p. 18. De re militari, lib. II. c. vii.

5 S. v. Scribae.

5 S. v. Navalis.

' Orelli, n. 3637.

<sup>3</sup> Orelli, n. 3638. [Momusen, I. N. 9797.]

\* Maffei. Mws. Ver. p. 575 n. 11. Cest

une inscription fausse; voy. Mommsen, I. V. 457°. L. RESIGN.

\* Mural, p. 817, 1.

" Orelli, n. 3639. [liBRarii est une manvaise conjecture d'Orelli; il y a L'INCOBRI-DVPL, etc. dans l'inscription, et il faut lire faBRI · DVPLicarii CLassis PRaetoriae MISenatur; voy. Mommsen. I. N. 9699.

L. Revies.

era ancora se non sesquiplicarius: il che vuol dire che riccveva soltanto uno stipcndio e mezzo, e ciò potrebbe indurre il sospetto che fosse impiegato in una nave minore, come sarebbe una birene, o una liburna.

Due sono le grazie concesse dal presente diploma ai classiarii raven- P. 100, 466, nati, cioè la cittadinanza romana e il gius del connubio : come due pur sono le persone graziate, vale a dire il padre congedato dalla milizia ed il figliuol suo; per lo che non vedendosi qui nominata, come altre volte, la moglie del primo e madre del secondo, converrà dire che a quel tempo fosse già morta. Costoro poi, dicendosi nativi di Este nella Venezia, poco bisogno avranno avuto della prima grazia, si perchè fino dai tempi di Caracalla non solo a tutti gl'Italiani, ma a tutti gli abitatori dell'impero erano stati estesi i diritti civici, e sì molto più perchè la patria loro da molto prima doveva goderne, essendo stata dichiarata colonia da Augusto dopo la battaglia di Azzio. Da ciò intanto resterà confermato, che allora erano ammessi a servire nelle flotte anche i barbari, se a taluno fra quei soldati poteva far mestieri di conseguire la cittadinanza: mentre all'opposto osserviano, che il solo connubio si concesse da Gordiano Pio e dai Filippi alle coorti pretoriane, perchè tutte composte di cittadini. Unicamente adunque per assicurare i diritti creditarii del figlio avrà avuto cura il nostro scritturale di procurarsi la copia autentica dell'atto, da cui veniva legittimata la sua nascita.

La frattura del broazo ci ha rapito il pressone di ambedore, che sarà facile di ristaurre dall' esservi tetto il padre. Lurii Filziar sapendosi che in questa età il prenome passava generalmente in discendenza. distinguendosi piuttosto i fratelli colla varietà del cognome. Mai lpeggio è che ne ha riportato offesa ambeti il gentilico, di cui si è salvata soltanto la finale : ··· MERINO, la quale merita una considerazione, siccome quella che si discosta dalla legge comune che i noni roma terminassero in ine, nè cade sotto alcuna delle tre eccezioni, che finora sono state avvertite dagli eruditi. Imperocchè ella non corrisponde all'inscia in a propria delle stripi provenienti dall' Eturia,

191, 965.



ninus: nè a quelle in anus o in enus spettanti ai nomi di adottazione, che spesso salirono a tener luogo della gente, siccome in P. Betilienus Bassus e in Q. Salvidienus Rufus, o pare in L. Aelianus Provincialis 1 e in L. Papirianus Placidus 2. E nè meno qui ha luogo la terza ragione da me notata altra volta nei liberti3, ed in quelli specialmente delle grandi case, i quali per meglio indicare l'alto personaggio a cui appartenevano, invece di desumere il loro nome dalla gente del padrone, lo dedussero talora dal suo cognome, onde in aggiunta agli esempi addotti, alcuni dei liberti di Cilnio Mecenate, di Livio Druso e di Emilio Paulo, piuttosto che Cilnii, Livii ed Emilii, amarono domandarsi C. P. 109. \*68. MAECENAS · C · L · CELER \*. C · MAECENAS · C · L · EVCAR-PVS \*. M · DRVSVS · M · L · PHILODAMVS \*. L · PAVLLVS · L · L. AVCTVS 7. Nel nostro caso si tratta non di un liberto, ma di un soldato: e un uso, che în particolarmente în voga ai tempi di Augusto, mal saprebbe applicarsi a più di due secoli dopo. Havvi però una quarta fonte di eccezione, alla quale non so se fin qui si sia posto mente, e

> che risguarda i nomi geografici. Il signor Cardinali s ha unito una copiosa raccolta di essi, frequente essendo stato il costume di ricavare la

de la ville d'Afila, où l'inscription de Gruter, p. 357, 6, et plus exactement p. 317, 10, existe encore; l'inscription de Muratori, p. 155, 1, avec L. Papirianus Placidus est une invention de Ligorio : elle se lit dans ses manuscrits à Naples, à la Bibliothèque du Vatican et à la Bibliothèque Barberine; enfin, les noms de famille en ENVS n'ont

- jameis été des surnoms. W. HENZEN.] \* Fabretti, Inser. dom. p. 226, n. 603.
  - 1 Maffei, Mus. I'er. p. 300, 5. º Cardinali, Diplomi imperiali, n. 43.
- <sup>2</sup> Murat. p. 925, 4. Diplomi imperiali, p. 25. e nelle Iscrizioni l'eliterne, p. 170.

<sup>&#</sup>x27; Grnt. p. 347, 6. 4 Mural, p. 155, 1.

Della gente Arria, p. 38. [Voy. plus haut, t. I, p. 78. - l'ai déjà montré dans une note sur le passage de ce mémoire auquel renvoie Borghesi, que son opinion sur les noms de famille qui seraient dérivés de surnoms est erronée. l'ajouterai seulement ici que c'est à tort qu'on a voulu reconnaître le nom de Drusus dans l'inscription de Cardinali (Diplomi, p. 43), nù l'on doit lire Drugias, et que l'inscription de Muratori, qu5, 4, dans laquelle on lit L. Paullus L. I. Auctus. est Ligorienne. Quant aux noms de famille tirés de noms d'adoption, Aelianus est une fausse lecon pour Afilenus, dérivé du nom

propria denominazione dalla città o dalla regione, da cui si era avuta l'origine : ma egli si è limitato a quelli soltanto, che furono ridotti ad obbedire alla consueta finale del gentilizio, come Perusius, Parmensius, Hispellatius. Però non è men vero, che a tale effetto si assunse altre volte anche il semplice nome, che patrio dicesi dai grammatici, senza punto alterargli la forma dei possessivi. E cominciando da Romanus invece di Romanius come in Q: ROMANVS · VERECVNDVS 1, eccone una buona mano di esempi, che assicurano la verità del mio P. 193. "69. detto: M · ACERRANVS · M · F · AEM · SECVNDVS, dalle : teerrae della Campania 2; M · AESERNINVS · AMPLIXIVS (correggi AM-PLIATVS), da lesernia del Sannio3; M. ALBANVS. PATERNVS. da alcuna delle molte Albe 1; C · AQVILEIENSIS · DIADVMENVS con altri non pochi, dalla celebre Aquileia 5; M·ARRICINVS·CLE-MENS console due volte, e parente di Vespasiano, dall' Arricia del Lazio\*; C·BITINICVS·PREPON, dalla provincia della Bitinia, ma con erronea ortografia 1; L. CORANVS. VRSINVS, da Cora nel Lazio 5; T. FAESVLANVS · STATOR, da Faesulae nell' Etruria 2; M·FVLGINAS·M·L·PHILOGENES, da Fulginium nell'Umbria 10; M·IAETINVS·ASSIANVS, dalle laetae della Sicilia 11; C·LARI-NAS · ATTICVS, da Larinum dei Frentani 12; P · OSTIENSIS · 194. \* 70. THALLVS con altri simili, da Ostia nel Lazio13; L·SASSINAS· DEVTER e più altri, da Sassina o Sarsina dell'Umbria 14; C. SEN-TINAS · ANFIOMEVS, da Sentinum nell' Umbria 13; P · SETINVS · LVPERCVS, da Setia della Campania 16; M·SVASANVS·SER-

' Grat. p. 551, 10. b Donati, p. 286, å. \* Murat. p. 665. 5. 10 Grut. p. 179; 6. ' Mural, p. 193, 3. [ Mommsen, I. N. 11 Murat. p. 3o. 6. 12 Grut. p. 917. 1. n. 585o.1 6 Grut. p. 86, 9. 13 Grut. p. 546, 6. 9 Grut. p. 37, 3; Murat. p. 24, 5. 15 Mural. p. 1484, 3. " Marini, Fr. Arval, p. 156, Vedi il Fa-" Murat. p. 977, 3. bretti, Inser. dom. p. 435, n. 19. 14 Vermiglioli, Incrizioni Perug. p. 504. <sup>1</sup> Grut. p. 673, 1. n. 116.

<sup>°</sup> Grut. p. 553, 2.

VATVS, da Suasa nell'Umbria : T · TREBVLANVS · T · F · CAM · NEPOS, da una delle Trebulae dei Sabini<sup>2</sup>. Ora a questa classe per l'appunto io credo che spetti il mutilato nome, di cui si favella; nella qual'opinione è agevole il supplirlo o l. caMERINO, da Cameria nel Lazio: o l·aMERINO, da Ameria nell'Umbria. Ma se la prima città era già distrutta fino dai tempi di Plinio3, cresceranno le probabilità in favore della seconda tuttora superstite : tanto più che abbiamo altra prova di questo nome nel G·AMERINO·FELICI di nn sasso del Grutero\*.

P. 195. \*71.

Dichiarate così le parti principali della nostra tavola, è ora da prendere in considerazione la sua principale siugolarità derivante dalla discrepanza che vi s'incontra fra le due pagine esterna ed interna. Ho già detto che un tale dissenso viene dimostrato non tanto dalla varietà dei titoli imperiali nelle due facce, dai quali si fa chiaro che uno di quegli atti spetta all'anno 249, l'altro al 250, quanto dalla differenza nel nome e nel grado del comandante, cui obbediva in quei due anni la flotta ravennate. Ora aggiungerò, che un'altra prova ne viene somministrata dalla troppa disuguaglianza nella misura dello scritto dell'un canto e dell'altro. Poco più di cinque righe della pagina esterna hanno bastato per empiere la prima pagina interna ; per cui sembra impossibile che nella seconda si fosse riuscito ad affastellare le diciotto rimanenti. Per quanto voglia supporsi che si sia fatto uso di abbreviature : e dato ancora che si risparmiassero le due linee citanti la tavola archetipa, come si fece alcuna volta, ciò non di meno non si potrà mai render conto di lanta sproporzione, senza credere insieme che l'indicazione del graziato invece di cinque righe non ne occupasse che nna o due. Per tutto ciò non credo lecito di dubitare, che se ci fosse rimasta l'altra tavola perduta, noi vi troveremmo chiaramente due diplomi diversi concessi in due diversi anni, ed in favore di diverse persone. Al contrario in tutti gli altri, che integri sono a noi pervenuti, il

Murat. p. 758, s. 4 Hist, nat, lib. III, c. v. \$ 68. \* Giornale Arcadico, giugno 1839. 4 Pag. 1106, 9.

p. 325.

testo della concessione, che occupa l'interno delle due lautine i, salva R. 196-77, qualche parola più o meno abbreviata, vedesi religiosamente ripetuto nella prima faccia esterna, colla sola differenza che in questa si aggiunge sempre la citazione del hogo, in cui esisteva la tavola primigenia : citazione che nella parte interna alcune volte manca, alcunealtre è più compendiosa, e quindi meno accurata. Ma prima di esporre il modo, con cui penso potersi spiegare l'avvertita varietà, mi occorre di ricordare brevemente alquante cose relative alla forma e all'incisione di simili conie.

Il giurisconsulto Panlo 1 lasciò scritto, che al tempo di Nerone, ramplissima ordo decrevit cas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur, adque impostate supra linum cerae signa imprimantur, sut exteriores scripturae fidem interiori servent. Alter prolatae ninii nomenti babent. No nper questo ò da dirsi, che il senato immaginasse allora per la prima volta una tal maniera di autenticare le serviture: ma solo aver egli prescritto sotto Nerone, che uon se na adoperasse alcun altra: come in efletto fu per lungo tempo osservato, e come osservasi anche ai giorni nostri nei testamenti misti. Inuprocche di tali formalità trovasi cenno anche in Gereoro: e i Patteriore diplotna dell'

197. \*73.

'Dans le diplome des deux Philippe en l'encur des colories préciorienses, qui est conservé au musée de Munich, la tablette pontent extériorement les nous des técnit extériories servés au et qui est aujuncifhai perdou, devait contreire aux sa face intérieure la todatifié du texte; cer l'autre tablette, qui as été évidem unus formée d'un mocreun d'une des ancennes tablés originales, est encore catiere un fragment de la colorie de sait été gravé et quan a negligit d'éflence, ( viv., de liéglance de l'en. Bayers, pl. VII.) Le diplome de formée de mêmes colories, qui dies en fiveur de mêmes colories, qui cité publié par M. de Boissier, Aser, est de Jeyns, p. 45 et suit préventul seu soit préventul seu Jeyns, p. 16 et suit préventul seu tristaleir analogue; la tableir contenut le Lettériour le test centire du diglance avait aussi dé formée d'un merceu d'une contenue tales originels et sa foce inférieurceunte sals originels et sa foce inférieurceutessis mencre une partie du décret qui conjuit au tremaiser pure pouvoir y grave ce qui était nécessaire pure pouvoir y conjuit au tremaiser pure pouvoir y contra le letterior de le teste de l'exterti. Voye le dessui de teste de l'exterti. Voye le dessui de teste de l'exterit. Voye le dessui de teste de l'exterit. Voye le dessui de p. 55 l. l. Bessoir.

2 Recept, sent. lib. V. tit. xxv, \$ 6.

41

imperatore Claudio, ch'è il primo fra quelli del Cardinali, n'è provveduto egualmente che i successivi. È noto che per la copia legale di questi si prendevano due lastre di rame, che si univano insieme con due anelli : e dispostele in modo, che quando erano aperte l'una restasse sotto l'altra, s'incideva da capo a fondo di tutte due il tenore del privilegio trascritto dall'originale esposto in Roma, Indi si piegavano le due lamine, e si chindevano con uno o più fili di rame, facendoli passare per duc fori praticativi in mezzo: i capi dei quali fili si annodavano poi da uno dei lati esterni, coprendoli coll'impressione in cera dei sigilli di sette testimoni chiamati a prestar garanzia della fedeltà della copia, e di cui scolpivasi il nome di contro al rispettivo sigillo. Per tal modo rimanendo nascosto lo scritto, non sarebbesi saputo di che si trattasse nel diptico, e facilmente si sarebbe scambiato, ove se ne fossero trovati insieme più d'uno : al quale inconveniente si provide tornando ad incidere sull' altra faccia esteriore, che sarehbe rimasta vuota, il contenuto dell'interno. Il Marini credè che i testimoni rispondessero della copia di fuori, come di quella di dentro: e ciò sarà vero in quanto che ambedue dicevano lo stesso. Ma in fatto l'unica autentica era la chiusa dai sigilli, la quale sola aveva fede in P. 198. +76. giudizio, come risulta dalle parole di Paulo. Se anche la scrittura esterna fosse stata legale, a che prò ripeterla due volte?

Che la cosa andasse così realmente, si dimorstra dall'insigne scoperta fatta nelle miniere di Toroczkoien in Transilvania, e deposta nel Musea Nazionale Ungarico di Pesti, che non so e sia ancora stata pubblicata dal signor Massmann di Monaco, il quale ne preparava un commentario d'illustrazione<sup>1</sup>. Consiste questa in un esemplare legitimo della protesta fatta ai g di febbraio dell'anno 167 dal maestro e dai questori del collegio di Giove Cerneno, d'istituzione non dissimile dal collegio saltare di Diana e di Antinoo della gran lapide lanuvina <sup>2</sup>.

Massmann a en effet publié ce monunient, avec un long commentaire, sous le titre de Libelhus aurarius sire tabulae ceratae in fodina aurariu repertae, 1840, in-4°, Cf.

Mommsen. De collegiis, p. 94 et suiv. et Henzen. a. 6087. L. REVIES.

<sup>\*</sup> Gardinali, Diplomi, n. 5:0. [Mommsen, De collegiis; Henzen, n. 6086.]

Vi sono osservate le medesime leggi, che nei nostri diplomi, ma n'è diversa la figura, che in questi è di diptico, in quello di triptico, e più diversa la materia delle tavole, che non sono già di rame, ma di faggio : le quali, cosa mirabile a dirsi, hanno conservato la cera, su cui furono impresse le lettere. Del resto l'atto ivi pure è ripctuto dentro e fuori, nè vi manca nè meno il «descriptum et recognitum «factum ex libello, qui propositus crat Alburno maiori ad stationem "Resculi, in quo scriptum erat id quod infra scriptum est, " se non che la ricognizione qui trovasi sul principio, e nei diplomi suol essere in fine. Niuno negherà che in questo caso la copia autentica sia stata uni- P. 199. \*75 camente quella ch' era chiusa : perchè l'esposta al libero contatto, essendo delineata sopra semplice cera, colla sola inversione di uno stilo si poteva cancellare e sostituire altro scritto, senza lasciare alcun segno di alterazione. Quindi parmi restare chiarissimo ciò che ho esposto di sopra, cioè che la copia esterna era fatta per solo uso privato del possessore, onde in ogni tempo potesse egli conoscere il contenuto del documento, senza pregiudicare alla sua autenticità : e perchè nel caso di doverlo produrre in giudizio, ove incisis filis come nei testamenti conveniva aprirlo, non si scambiasse con un altro, a pericolo d'incontrare la spesa di una seconda edizione dell'inutilmente aperto.

Se dunque questa scconda copia non aveva autorità, ne vicne di legittima conseguenza, che per essa non era punto necessario il concorso dei testimoni, e ch'ella poteva scriversi indifferentemente e prima e dopo l'apposizione dei sigilli. Ora non mancano ragioni per credere. che qualche volta almeno fosse distesa dopo. È manifesta la cura che si ebbe, perchè le spranghe della legatura non coprissero alcuna riga dello scritto di fuori : nè io negherò che quando egli era breve, potevasi anche preventivamente conseguire il medesimo intento col lasciare un vacuo bastevole. Ma quando era molto ciò che si aveva da incidere, è molto più verisimile che la scrittura succedesse alla chiusura, per non isprecare inutilmente un'area, che si fosse poi dovuta desiderare. L'esattissimo tipo datoci dal Lysons del diploma del 104, undecimo presso il Cardinali, ch'è il più lungo dei conosciuti, c nel

quale si usò veramente ogni economia di spazio, offre la particolarità di mostrarci sinuosa l'unica riga, che precede la fasciatura. Non è egli evidente, che ciò provenne dal bisogno di seguire il diverso andamento. che aveva preso la spranga nell'uscire dai fori? Havvi pure un'altra riflessione da fare. Per quanti dei nostri diplomi ho potuto esaminare o negli originali, o nei rami che accuratamente li rappresentino, ho riconosciuto che fino all'impero di Traiano offrono generalmente poca differenza nella qualità del carattere dell'una parte e dell'altra : ma che dopo quel tempo la parte esterna è sempre molto meglio incisa dell'interna. Non ripeterò ciò che ho detto da principio di una tale diversità per riguardo al diploma che ora pubblico e a quello di Gordiano : ma dirò che si osservi il fae-simile di quello di Adriano datori dal Vernazza e il saggio dell'altro di Alessandro ora donatoci dall' Avellino. Chi direbbe mai che ambedue le incisioni fossero provenute dallo stesso bulino? Convengo che questa differenza cominci a farsi notabile dopo Traiano : perchè solo dopo quel tempo principiano ad aversi prove, che l'antico carattere ben formato avesse preso a declinare in corsivo, fino a ridursi in progresso a due dissimili scritture. Ma perchè valersi del corsivo solo nella pagina interna? Non è egli P. 701, 777. lecito di sospettare, che questa rapida maniera di scrivere vi si adoperasse per tener meno incomodati i testimoni, che assistere dovevano alla prima copia, e che si usassero forme migliori nell'altra, che l'artefice poteva scolpire a suo bell'agio?

Veggo bene, che con ciò mi diparto dall'opinione del Marini : il quale tenne che, quando si bramava un simile documento, s' incominciasse dall'ottenerne una copia in pergamena o in papiro dal custode delle tavole, e che questa poi si trasportasse con comodo sulle laminette di rame, le quali infine venissero autenticate dai testimoni dietro il confronto colla copia di carta : aggiungendo che non sarebbesi mai prestato a credere, che la scrittura e la collazione si fossero operate in faccia alle tavole originali. Ma questa supposta copia cartacea era

<sup>1</sup> Fr. Areal, p. 430.

ella legale, o no? Se legale, a che frutto l'inutile spesa di farne fare nn duplicato in bronzo? Se i testimoni non facevano se non che riconoscere la concordanza fra la copia cartacea e la nuova di rame, conveniva scrivere sotto pena di falso : " Descriptum et recognitum ex au-« tographo, » non « ex tabula aenea, quae fixa est Romae, » perchè ciò non era vero. Dall'altra parte è indubitato, che anche queste copie cartacee per esser valide avevano bisogno di essere corroborate da sette sigilli. Decisive sono le parole di Paulo : « aliter prolatae nihil momenti P. 2012. \*75. « habent. » E chiarissimo è poi l'esempio, che se ne ha in una lapide di Efeso ', in cui si riferisce distesamente l'autentica, di cui era munito un foglio venuto da Roma. Sestilio Acutiano aveva supplicato l'imperatore Antonino Pio per avere l'esemplare di una sentenza portata dal suo predecessore Adriano: al cui memoriale l'imperatore riscrisse favorevolmente agli 8 di aprile. La copia fu rilasciata ai 5 del susseguente maggio : ma perchè fosse autorevole, convenue che anch' essa fosse sigillata da sette persone, tuttochè vi sia notato l'attuario, che la scrisse ex forma, cioè dal libro autentico : sottoscrizione che manca alle nostre lamine, probabilmente perchè le tavole archetine essendo esposte al pubblico, doveva esser lecito a ciascheduno di profittarne. Per concordare dunque l'asserzione descriptum ex tabula aenea col divisamento del Marini, non si troverebbe altra via se non quella di sunporre, che i testimoni, i quali segnavano le tavolette, fossero quelli stessi che avevano sigillata la copia in papiro. Ma come riparavasi, se dopo che l'incisore aveva preparato per intero il suo lavoro, alcuno di quei testimoni si fosse trovato mancare per morte, per partenza e per mille altre ragioni? Qual difficoltà non doveva incontrarsi in una città così popolosa e di tanti affari per tornare a riunire un'altra volta in un medesimo luogo tatte e sette le medesime persone? Se un altro dovevasi sostituire, sarebbe convenuto di cancellare il nome del mancante dalla tavola già incisa; ma niuna delle superstiti offre esempio di una simil litura, quantunque il caso dovesse essere facilissimo. Ciò

203.\*70

Murat. p. 3a6, h; Orelli, n. 3119. | Corp. inser. Gr. n. 3175.|

sia detto nel supposto che quella copia fosse legale. Che se cera semplice, allora è indubitato che occorreva di convocare i testimoni a fare il confronto della nuova inicisione col bronzo primitivo, senza di che aprivasi la strada a mille frodi, e la legalizzazione non avrebbe avuto alcun sicuro fondamento. Conchiudo pertanto parerni molto più naturule, che i testimoni si chianassero una volta sola, ma in faccia alle tavole autografe, sia per trascrivere alla loro presenza il diploma sulllamine, sia per collationarne il contentuto, s' erano già state preparate prima; come credo altresì, che immediatamente si procedesse poi ad apporre i sigilli, notando il nome dei testimoni contemporaneamente alla segnatura, o subito dopo.

A ciò parmi che corrisponda un'altra osservazione. Pensò lo stesso Marini, che il veterano, o il discendente di lui, al quale occorreva di giustificare la grazia ricevuta, si recasse a quest'effetto a Roma, o ne desse l'incarico a qualche suo amico o compatriotto, per diligenza di cui si ricercasse la tavola imperiale, si scegliesse il fabbro che doveva ricopiarla, si radunassero i testimoni, e si facesse tutt'altro che occorreva per condurre a termine questa faccenda. Con un tal pensamento egregiamente si accorda nei diplomi più antichi la qualità dei testimoni, che sono quasi sempre comprovinciali del graziato. Così nel primo, quarto e quinto degli anni 52, 70 e 71, nei quali si tratta di soldati della Dalmazia o delle vicinanze, Dalmatini o finitimi sono tutti gli astanti, come sono Asiatici nel secondo del 69 in favore di un Laodiceno della Frigia, e Siri nel terzo dello stesso anno 60 a prò di un Siriaco : non essendovi che il sesto del 70 per un gregario della Pannonia, il quale venga firmato da un Cartaginese, da un Todino, da un Romano e da altri che anch' essi sembrano Italiani. Conseguentemente fra tutti questi unico è il caso di Q. Publicio Crescente di Zara, il quale assistette alla ricognizione di due diplomi, cioè del quarto e del quinto; ma è vero altresì che ambi quei veterani spettavano alla sua provincia : onde potè facilmente essere richiesto per tutti due.

In questi tempi non porrei diflicoltà, che il commissionato principiasse dal prendersi il pensiero di estrarre o per sè stesso, o per mezzo di altri, una copia semplice del diploma desiderato per passarla all' incisore, attsoc che le tavole erano alfora affisse in Campidoglio, che occupato quasi per intero da fabbriche pubbliche poco luogo dovera lasciare alle officine degli artefici, e quindi offrire poca comoditi di averne alcuno vicino. Ma da che alle tavole di congedo militare fu assegnata un' altra collocazione post templum diri Augusti ad Minerram, posto nella stessa regione VIII, come ricavasi da Sesto Rufo, na fuori del Campidoglio (il che avvenue ai tempi di Domiziano fra l'auno 86 e l'auno 93), gran cambiamento si rova nella qualità delle persone invitate. Niuna cura i cibbe mai più di notare la lovo patria: della qual negligenza non si avevano primase non che esempi parziali il che porta a credere che costoro fossero in appresso tutti bialatori fissi di Roma.

Più importante è l'altra avvertenza, che fra i dieci diplomi posteriori a quel tempo, che hanno salvata la seconda pagina, non havvene più alcuno, un qualche testimonio del quale non venga ricordato altra fiata, quantunque si tratti di anni diversi ed anche lontani, e di militari per patria, per corpo e per stazione svariatissimi. Il XV, verbigrazia. dell'anno 120 in favore di un Corso arrolato alla flotta del Miseno ricorda Claudio Menandro e C. Vettieno Ermete, i quali pure si citano nel XVI dell'anno 134 a prò di un Sardo della medesima flotta : e in questo caso si avrebbe almeno la comunanza della stessa milizia. Ma qual rapporto può più ritrovarsi, quando si vede che lo stesso Claudio Menandro e C, Vettieno Modesto firmarono egualmente l'XI del 104 a prò di uno Spagnuolo decurione dell'ala I Pannonica nella Bretagna, e che L. Pullio Verecondo intervenne altresì all'edizione del IX nel 93 per un Liburno pedone della coorte III degli Alpini nella Dalmazia, e forse anche a quella dell'VIII del 92 per un addetto alla flotta della Mesia? Troppo in lungo trarrebbe il proseguire un sì fatto commento sulle altre nove tavolette : e di più inutile sarebbe, potendo ciascuno da se medesimo farne agevolmente il paragone. Ma non è inutile di ricordare la giusta annotazione del Cardinali 1

206. \*82.

Diplomi imperiali, p. 118,

che fra i settanta testimoni di questi dicci diploni, ben quattordici apparteugono alla sola gente Pullia, che non era cettamente una delle più propagate. L'ina tale ricorrenza dei medesimi nomi, in atti relativi a persone così disgiunte di tempo e di luogo, suscitò nell' Eckhel gravi difficoltà, che non furono abbastanza sciolte dal Marini, ed alle quali molto meglio soddisfece il Cardinali ', giudicandoue speditissima la ragione e non proveniente da altro, se non che dalla circostanza, che coloro abitavano vicino agli artefici, da cui si ponevano in bronzo le copie di quei privilegi, e perciò potevano essere pregati più frequentemente a verificarne la concordanza. Quindi non essendo punto straordinario che un somo prosegua a godere i diritti civili per quaranta o prosegua na mani sarsi na la modo spiegato con tutta Ecicità, come, per essempio. Ti. Giulio Felice dopo avere assistito ad uno di tali atti nel 134, fecesse lo stesso altre quattro volte, e l'ultima segmatamenti.

Ed io nel seguire le tracce di questo dotto mio amico, mi azzarderò di spingere il passo anche un poco più oltre. Noto, che gli ultimi quattro dei diplomi fin qui pubblicati muniti di autentica, i quali sono il XX dell'anno 154, il XXII del 165, il XXIII del 167 e il XXIX di anno incerto, ma ch'è però sicuramente della medesima età, offrono tutti testimoni altra volta ripetuti, se si eccettui il solo L. Pullio Veloce, il quale del resto appartiene ad una casa in simili monumenti, come si è detto, celebratissima. Infatti le ventisette persone, che oltre di esso avrebbero dovuto suggellare questi atti, si riducono in fondo a sole undici : imperocchè Pullio Cresimo, Sentilio Iaso e Giulio Silvano si ricordano tanto nel XX, quanto nel XXIX; Bellio Urbano, Senzio Crisogono, Pullio Zosimo e Pullio Primo si citano egualmente nel XXII e nel XXIII; Pomponio Staziano comparisce nel XX, XXII e XXIII; Servilio Geta nel XX, XXII e XXIX, il che pure succede in Ocilio Prisco : se non che invece del XXII intervenne pel XXIII ; e infine il già ricordato Ti. Giulio Felice non mancò della sua presenza ad alcuna di

trentatrè anni dopo, nel 176.

Diplomi imperiali, p. 24.

Una lapide illustrata dall' Oderico 2 ci parla dei SODALES AE-RARI · Ante · PVLVINAR, i quali perciò avevano le loro botteghe di contro al Circo Massimo: e queste potevano anch' essere poco lontane dalle tavole, nel supposto, che il tempio di Augusto, del quale s'ignora la vera posizione, fosse situato dalla parte in cui l'ottava regione confinava coll'undecima. Nè tali artefici aerarii saranno stati porhi, se corrispondere dovevano al bisogno dei graziati, il cui numero dev'essere stato grandissimo; perchè quantunque non si conosca ancor bene, se cotali privilegi si accordassero insieme alla vecchia milizia legionaria (il che pure è assai probabile, se non altro per la ragione del connubio), risulta però che n'erano partecipi gli equipaggi delle flotte, i soldati ausiliari, i pretoriani3, gli equites singulares : il che vuol dire più della metà della forza militare dell' impero romano. E certo male si appose al vero il Maffei 4, quando affermò : « adeo pauca reperiri hujus generis monumenta, provandosi il contrario dal fatto istesso, che dopo lui se ne sono scoperti due terzi più di quelli, che erano conosciuti fino al suo tempo. Per lo che se si ponga mente, che tali docu-

209,\*85.

¹ [Le fait que j'ai rappelé plus haut. p. 3 + 1. noie 1, rend tout à fait certaine la conjecture de Borghesi. N'est-il pas évident, en effet, qu'un collége semblable à celui dont il parle pouvait seul disposer des anciennes tables originales devenues inutilea? L. Rzsuca.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dissertationes, p. 57 e seg. [Orelli, n. 4061.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Et aussi les soldats des cohortes urbaines, ainsi que le prouve un diplône encore inédit appartenant au collége Romain. L. RENER.]

<sup>4</sup> Mus. Ver. p. 324.

menti dopo un certo tempo restavano inutili alle famiglie, perchiquando uno poteva provare cogli atti della rispettiva città, che il padre aveva goduto dei diritti di cittadino, poco importava di mostrare come gli avesse acquistati l'avo o il bisavo: se si badi che per essere scritti in metallo erano facilmente soggetti ad essere convertiti in altri usi domestici: e se poi si rifletta alla distruzione che se n'è fatta per oltre quindici seculi: se ne avrà da conchiudere, che il numero abbastanza copioso di trendadue l'in qui pervenutici, dimostra che anticamente la loro quantità dev' essere state asuberante.

Ed io poi vo congetterando che non i soli vicini, ma spesso servisero da testiuno i collegli melesimi dell'artice: per usi forse uno islagiferebbe del tutto chi appunto dalla frequenza, con cui viene nominata la gente Pullia, ne deducesse chi ella fosse stata una famiglia di tali operai. Intanto nel mio divisamento, che costoro avessero a loro disposizione le tavole archelipe dopo la nuova sede ad eser assegnata da Domiziano, io non trovo più il bisogno della copia cartacea immaginata dal Marini: senza maggior perdita di tempo potendo da quelle traslatarsi direttamente il priviegio sulle lamine con un gratilto di relere esecuzione. E nel mentre che ciò eseguivasi, per risparmiare la noia di dover ceretre due volte il medesimo soldato in mezzo a lante ingliais di nomi, è molto facile che si convocassero i testimoni per procedere tosto alla collazione ed alla segnatura; terminate le quali, se ne andassero questi pei fatti loro, lasciando all'inisore di compiere a

Mostrata per le cose finora discurse la probabilità, che dopo la traslacine delle tavole la spedizione delle loro copie appartenesse, se non privativamente affatto, almeno pel maggior comodo che offrivano, ai loro custodi : e mostrato pure che la seritura della parte esterna pere a colora succedere alla chiusura dell'interna, credo spianata la via ad intendere come sia avvenuto, che le due facce della nostra faventata fra loro discordino. Mi imaggino adunque, che tanto Amerino voletta fra loro discordino. Mi imaggino adunque, che tanto Amerino

suo talento ciò che non abbisognava della loro assistenza,

<sup>&#</sup>x27; [On en connelt maintenant cinquantedeux, dont deux encore inédits, appartecollége Romain, L. Rayrea.]

Semproniano, quanto l'ignoto congedato nell'anno seguente, dopo aver militato nella medesinia flotta domandassero del pari a Roma la trascrizione dei loro diplomi, e che la duplice commissione venisse alle mani di un medesimo artista, che loro soddisfacesse contemporanea- P. 211, \*57. mente. Scritte e suggellate dalle medesime persone le pagine interne, niente di più facile che poscia i due diptici rimanessero scambiati, e che per tal modo s'incidesse sull'esterno dell'uno ciò che spettava all' altro, e così viceversa. Parmi che una tale spiegazione riesca semplicissima : e certo, senza ricorrere ad un equivoco, io non vedo come altrimenti si possa rendere ragione di un fatto contrario non meno alla pratica comune, che alle prescrizioni legali.

Innanzi di finire, resta per ultimo di accennare un'altra questione. sulla quale eziandio può la nostra lamina portare alcun lume. Fu opinione del ch. Vernazza<sup>1</sup>, abbracciata dal Cardinali, e dalla quale io pure altre volte non ho dissentito, che le onorate dimissioni dalla milizia si concedessero dagli Augusti, quando un avvenimento di pace o di guerra desse occasione di pubblica letizia, e che perciò si solessero congiungere alla distribuzione del congiario. Per ciò che concerne la dimissione annunziata dal primo dei nostri diplomi, egregiamente con essa si accordano i sesterzi di rame, o sia le medaglie di primo modulo di Traiano Decio rappresentanti l'imperatore, assistito dal prefetto del pretorio in piedi, e seduto sopra un palco nell'atteggiamento di porgere una tessera o una moneta ad un cittadino, coll'epigrafe LIBERA-LITAS · AVG. La qual liberalità non cade dubbio essere la prima, che gl'imperatori novellamente eletti solevano offrire al popolo romano. Ma pel secondo diploma mancheremmo di riscontro : imperorchè i numismatici affermano di non conoscere se non che una liberalità sola di Decio, benchè io sia persuaso che ciò venga detto per poca avvertenza, Nel Museo Cesarco di Vienna esiste un medaglione, o per meglio dire un sesterzio doppio di quell'Augusto, sul quale si mirano non uno, ma due principi che dispensano il congiario: il quale per

Diploma d' Adriano, p. 161.

conseguenza sarà diverso dal primo, a cui presiedette il solo Decio ner antorità delle altre medaglie. È vero che ivi pure non si legge nell' esergo se non che LIBERALITAS · AVG. Ma avendo esaminato il disegno datone dal Froelich<sup>1</sup>, ho notato che il medaglione scarseggia di metallo da quella parte : onde è lecito il presumere, che l'iscrizione vi sia monca, e che se fosse intera ci mostrerebbe LIBERALITAS: AVG·II, o vero LIBERALITAS·AVGG. Questa seconda liberalità non può tuttavia riferirsi all'elevazione di Etrusco e di Ostiliano al grado di Cesari; perciocchè la lapide sopra riferita di Cività Castellana ci ha fatto vedere, che quel titolo fu loro conferito contemporaneamente : onde in tal caso non due, ma tre principi si sarebbero dovuti rappresentare sedenti, quanti appunto se ne mirano sulle medaglie d'oro colla VI liberalità di Settimio Severo. Resta dunque che si riporti all'assunzione di Etrusco al trono, allorchè dal padre fu dichiarato suo collega nell'impero : nella qual congiuntura era pienamente regolare, che si ripetessero le largizioni. È di recente scoperta la seguente colonna migliare trovata a Wilten presso Insbruck, e pubblicata in un' operetta tedesca del signor Starck, di cui mi piace diffondere la conoscenza in Italia, perchè da essa vien tolta finalmente l'antica contesa, se Ostiliano fosse figlio o genero di Traiano Decio 2:

IMP · CAES · CA

MESSIO · Q · TR

DECI® P · F · INV

AVG P · M · TR · P · III

5. P · P · ET · MESS · DECI®

AVG · ET · QVINTO

NOBILISSI · CAES

fills · AVG · CAES · D · N

M · P · CXII

Stando a quest' iscrizione Etrusco sarebbe stato proclamato Augusto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Numismata cimelii Austriaci Vindobonensis, t. tt. p. 84. — <sup>9</sup> [Henzen. n. 5536.]

nella seconda tribunizia podestà del padre, o sia nello stesso anno 250, P. 153. "pacui spetta il secondo dei nostri diplomi : e quindi la liberalità, di cui
abbiamo ragionato, soddisfarebbe egregiamente al nostro lisogno. Ma
conviene anunettere forzatamente, che quel marmo abbia solferto qualche deteriorazione nel destro lato, e che sulla fine della quarta linea
abbia perduta un' unità, ed un O sul terminare della quinta; imperucchè Etrusco, quando assuusei fisaci consolari al principio dell' anno
251, era Gesare ancora, sicome attestano i fasti d'Idazio e dell' aunnimo Norisiano. E ciò si conferma, non tanto dall' insigne lapide dell'
archivio della basilica Vaticana veduta dal Fabretti i, quanto da questo
prezioso frammento di Neustadt, di cui siamo debitori al professore
Steiner¹, l' unico che sia apparso finora col nome dei consoli di quell'
anno:

Manca l'indicazione del giorno, ma è però rimasa quella del mese di giugno i onde per quanto se ne voglia sollectare la data, supplendo anche XVII- KAL-IVN, da questo marmo sara bampe provato, che Etrusco fino ai 16 maggio del 25 non aveva ancora indossata la proprao imperiale. Sussiste aduque realmente, che non si ha sulle modaglie aleuna liberalità, che confronti col secondo diploma : confronto che manca pure in aleuno degli altri precedentemente pubblicati, non ostante gli studi e le fatiche usate dal signor Cardinali per rivorito. Il perchè comincio a pensare, che quella sentenza del Vernazza abbia bisopno, se non altro, di esser meglio dichiarata.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 683. n. 76. [Orelli, n. 995; 
Kellermann, ap. Orell. analect. epigr. p. 36.]

<sup>2</sup> Corpus inscriptionum Romanarum Rhemi, 
n. 185. [Henzen, n. 5537.]

la fatti non mancano frequenti prove di dimissioni non causariae, o sia per mala salute, ma honestae, cioè per compimento d'ingaggio, ottenute in tempi, nei quali non si ebbe sicuramente congiario. L'ottavo di Antonino Pio è assicurato dai suoi nummi all'anno 158, e il nono al 1611; e pure una lapide da me veduta nel Museo Capitolino e riferita dal Fabretti 2 ci parla di un veterano della coorte XI Urbana onorevolmente rimandato V Idus Ianuarias del 160. Tuttochè la V libe-P. +16, \*92. ralità di M. Aurelio porti la data del 169, e la VI quella del 175 3, ciò non di meno una base del Museo Vaticano stampata dal Grutero ci fa sicuri di un licenziamento militare nel 174. Egualmente una pietra del Pocockes ne accenna un altro conseguito nel 207; ma la V liberalità di Severo cadde nel 204, la VI nel 2086. Anche più chiaro è il caso seguente. Questa liberalità VI del 208 fu l'ultima di Settimio Severo, morto nel 211, e fu la quinta rispetto a Caracalla, il quale per conseguenza torno a rhiamare sesta quella che reduce a Roma dopo la morte del padre offerse con Geta nello stesso anno 2117. Siamo adunque certi, che nell'intervallo non fu distribuito altro donativo : e lo siamo tanto più, perchè questi non furono mai dati se non quando il principe era presente nella capitale : ed in quel tempo tutta la famiglia imperiale dimorò in Inghilterra. Malgrado di ciò, un'iscrizione di Xanten 8 ci fa fede, che tre signiferi della legione XXX Ulpia ebbero il loro regolare congedo nel 210.

lo so bene che Augusto, quantinque nel anno Varroniano 741 avesse 217, \*93. fermato, che i pretoriani dovessero portare le armi per dodici anni, e per sedici i legionari"; e quantinque nel 758 ne avesse ampliato l'obbligo a sedici pei primi e a venti pei secondi 10, ciò non di meno usò di ritenerli molto maggior tempo sotto le insegne col dilazionare il paga-

Eckhel, D. N. V. t. VII., p. 94 e 97.

<sup>2 [</sup>Inser. dom. p. 198, 50.]

Eckhel, D. N. F. t. VII. p. 57 e 6a. Pag. 108, 5. [Kellermann, Vigil, Row.

n. 124.1 \* Pag. 199. 3.

Eckhel, D. N. F. I. VII. p. 186 e 187.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eckhel, D. N. V. t. VII. p. 208. <sup>a</sup> Steiner. Corpus inscriptionum Romana-

rum Rheni, n. 63q. Dion. lib. LIV, c. xxv.

<sup>10</sup> Bion, lib. LV, c. xxin.

mento dei premi loro statuiti : onde alla sua morte molti si trovarono. che contavano trenta e quaranta stipendi<sup>1</sup>. Ma so pure che al principio dell'impero di Tiberio appunto da questo motivo provennero gravissime sedizioni negli eserciti della Pannonia e della Germania, per cui sembra che in appresso meglio fossero rispettati i diritti dei veterani. Infatti da una lapide del Fabretti 2 si vede, che nel 150 fu dato il ben servito a coloro, ch' erano entrati nella coorte prima pretoria nel 133 e nel 134 : il che vuol dire rispetto agli ultimi, appena spirati i sedici anni, cni erano tenuti. Non per questo negherò io, che anche posteriormente si sospendesse il licenziamento dalle bandiere mentre si guerreggiava, e si accordasse soltanto dopo una vittoria, secondo che da una legge di Costantino 3 ci consta essersi fatto da quell'imperatore, così dopo gua- P. 112. 295 dagnata la battaglia di Adrianopoli sopra Licinio, come dopo estinta quella guerra a Nicomedia. In tempi però di piena pace io sono d' avviso, che non si lasciasse per questa parte alcun pretesto di querela ai soldati. Se anche sotto i successori di Augusto fissa era la durata del servizio, benchè varia secondo il diverso genere di milizia, giusta la testimonianza che ce ne fanno i diplomi, e se ogni anno si facevano nuove leve, come i ruoli militari raccolti dal Kellermann' ci dimostrano, anche ogni anno si sarà trovato un gran numero di veterani che avevano soddisfatto al loro debito, e cui giustamente non poteva negarsi buona licenza. Anche dunque per non caricare l'erario del mantenimento di un maggior numero di soldatesca senza bisogno. annua pure sarà stata presso a poco l'onesta dimissione per ogni corpo : alla quale credenza aggiunge ora gravissimo fondamento la nostra tavola, da cui apparisce che alla flotta ravennate fu ripetuta in due anni successivi.

Per le quali ragioni sarebbe stato meglio per avventura l'aver detto, che non i congedi, ma la sola cittadinanza e le altre grazie si concedessero nelle solemnità, che davan motivo al congiario: avve-

Tacit, Annal. tib. I, e. xvII.

<sup>2</sup> Cod. Theodor. lib. VII, tit. xx, leg. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inser. dom. p. 506, n. 121. [Henzen,

Vigil. Rom. n. 98 e seg.

gnaché derivando esse dalla benignità del principe, senza taccia d'in-P. 219. 25. giustizia poteva egli mostrarla quando solamente gli fosse piaciuto. Ma contro di una tale opinione insorgerebbe ugualmente il secondo dei nuovi privilegi, il quale, come si è veduto, non ha congiario corrispondente : e maggiore ostacolo ne offrirebbero i due già conosciuti di Galba, il quale non distribuì alcuna liberalità, per positiva attestazione di Suetonio 1. Esaminata pertanto più diligentemente la cosa. conchiudo sembrarmi vero il pensamento del Vernazza in quanto che credo ancor'io, che si profittasse dei lieti avvenimenti celebrati con largizioni al popolo romano per mostrarsi insieme benevoli verso i soldati, onde anch' essi partecipassero della pubblica allegrezza. Ma tengo insieme, che quando mancarono tali occasioni non s'intermettesse per questo di accordare onorato riposo ai veterani che giustamente lo domandavano, nè per ciò si facessero loro lungamente aspettare le concessioni, ch' erano il premio proposto al loro lungo servigio. Dal che ne consegue, che probabilmente non si ebbero mai congiari scompagnati da congedi e da privilegi militari, ma che viceversa si hanno e si debbono avere congedi e privilegi anche senza congiario.

<sup>1</sup> In Galba, c. xxvu.

SCOPERTE EPIGRAFICHE.

# SCOPERTE EPIGRAFICHE'.

Gi professiamo molto tenuti al sig. Nisiteo, che dalla Dalmazia ci ni niviato notizia di due marmi colle seguenti ierzinoni, trovati recentemente fra i ruderi di Salona, e che sono venuti ad arricchire la sua collezione lapidaria\*; non si può commendare abbastanza lo zelo, con cui satta dalla distruzione e dall' dobilo re reliquie delle antichita Illiriche, per le quali, senza loi, resterebbe forse vano il beneficio delle nuove sconerte.

| 1.           | 9.                  |
|--------------|---------------------|
| NOCTVRN      | VIBIAE              |
| SACRVM       | APRONIA             |
| C · CASSIVS  | MAXIMVS             |
| VALENS       | NEPOTIAE - SVAI     |
| BENIFEXIMPER | $P \cdot B \cdot M$ |

Egli nota eruditamente intorno la prima, che da lei si toglie il dubbio sulla lezione di Plauto<sup>3</sup>: «Credo ego hac noctu Nocturnum obdor-« muisse ebrium, » ove altri leggevano Nocturninum », ed interpreta giu93.

Extrast du Bullettino dell' Instituto di corrisponden:a archeologica di Roma, 1840. p. 94-96, et revu par M. Henzen sur le manuscrit original.]

<sup>· [</sup>La première de ces inscriptions est aujourd'hui conservée au musée de Spalato;

voy. Lanza, Lapidi Salonitane, p. 7. n. 3. W. Hexzen.i

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amphitr. 1, 1, 116.

<sup>\* [</sup>Le dieu Nocturma est mentiouné dans une autre inscription, qui existe encore à Brescia et qui a été publiée par un grand 53.

stamente l'ultima riga BENIFiciarius (per beneficiarius) EX-IMPERio. Noi non aggiungeremo cosa alenna su questa lapide importante pel dio cui fin dedicata, onde non prevenire il ch. Furlanetto, che l'ha veduta, e che sappiamo occuparsi della sua illustrazione!

llignarlo alla seconda, il sig. Nisito fa osservare la novità della vore appuita di aggiungersi ai lessici, e ch' egli crede corrispondente a nepita. Senza contraddire alla sua opinione, ci sia permesso di affarciare modestamente il dubbio, che la nepotia non sia assolutamente lo slesso di nepita, ma indichi aleun' altro gano di consangainità, come sarebbe per esempio la sorella della moglie di mio nipote, sapendosi che la nerorio fia la sorella di mia moglie, e il nerorius il martio di mia sorella.

Da Gervetri il sig. arciprete Regulini ci comunica quest' altra lapide trovata in un suo terreno 3:

#### 3.

T1 - CLAV DIVS - AVG-LIB-BV COLAS - PRAEGVSTATOR - TRIÈLINIARC PROC - A - MVNERIB-PROC - AQVAR - PROC - CASTRENSIS - CVM - Q - CLAVDIO FLAVIANO - PILIO - ET - SVLPICIA - CANTABRA - MATRE - D IIIII

Manca sulla fine una scheggia di marmo, che ci ha rapito il compimento della solita formola Dono Dedit.

É conosciulissimo nella corte imperiale fino dai tempi di Augusto I' inflicio di praegustator, ossia di saggiatore delle vivande, ed era molto naturale che questa incombenza fosse ordinariamente affidata al tricliniarcha che dirigeva il convito, del che avremo ora sicurezza.

nombre d'anteurs, notamment par Labus. Musco Brezciano illustrato, p. 164, et plus exactement Marmi antichi Brezciani, p. 194, où il a donné le dessin du monment. Elle a été reproduile par M. Henzen, n. 5858. L. REYNEL.

I Nous ne connaissons pas d'article de Furlanetto relatif à cette inscription; ce savant aura peut-être renoncé à ce travail après la publication du Museo Bresciano illustrato de Labus. L. Revira.]

<sup>1</sup> [On a un deuxième exemple de ce mol dans une autre inscription de la Dalmatie publiée par Lanza. Lapidi Salonitane, p. 14 v. n. 152, W. HENERY.]

[Elle est aujourd'hui conservée à Civita-Vecchia; voy. Henzen, n. 6337, L. Resue.] La lapide di M. Aurelio Prosente stampata nel nostro Bullettino era stata la prima a darci contraza del proventro muserus, che auministrava i regali fatti all'imperatore Commodo, ma questa nuova ci mostra che il procurator a museribu esisteva già nella casa Augusta sotto l'impero di Claudio, e di Norone. Sul procurator aquarum è da vedersi Frontino', da cui s'impara, che quell'impiego fia sistinio da Claudio, e del procurator casternis ha paralta il Marini'.

Dobbiamo al sig. cav. Canina la quarta iscrizione, proveniente dalla tenuta di Marco Simone, nell'agro romano. Ella fu posta per onorare un pretore, che sembra dei tempi di Adriano, o di Antonino Pio, e che deve esser stato un unmo di qualche importanza, perchè se gli vedconferito dopo la pretura uno dei sacerdogi paggiori, che allora conumemente non si concedevano se uno dopo il consolato. Di lui peraltro, al solito dei personaggi di quell' età, per la perdita delle storie contemporanee uno ci era giunta conoscenza, onde più acetti debbonnessere i marriti, che soli ce ne serbano la menoria ':

> M·VALERIO·M·F·QVIRINA QVADRATO·X·VIRO (IIII) NO TRIB·LATICL LEG'TII·AVG·SEVIRO 5. EQVITVM·R·Q·AVG TRIB·PL·CANDIDATO PRAETORI·VII·VIRO EPVLONVM.

Finalmente nelle vicinanze della Cattolica si è rinvenuta la seguentr tabella di rame, acquistata dal sig. Bianchi bibliotecario di Rimini, che si prende una cura indefessa delle antichità del suo paese<sup>5</sup>. I caratteri

- er. Garia. n. 5. W. Hi <sup>2</sup> De Aquis, 8 105.
- ' [Fr. Areal. p. 95.]
- ' | Fai corrigé le texte de cette inscription

d'après l'original, qui se trouve aujourd hui à Rome, à la villa Borghèse, W. Hexzex.

\* [J'ai acheté, en 1862, cette inscription aux héritiers du docteur Bianchi, pour le musée Napoléon III, où elle se trouve aujourd'hui. On peut en voir un fac-simile dans

Anno 1830, p. 193. [Elle a été publiée depuis plus exactement par M. De Rossi. Inser. Christ. n. 5. W. HENZEN.]

non sono certamente auteriori al secondo secolo cristiano, onde non sarà meraviglia l'elisione della M nel STATERAMAEREA:

5.

EXINIQVITATIBVS
MENSVRARVMETPONDER
C-SEPTIMIVSCANDIDVSET
P-MVNATIVSCELERAED
5. STATERAMAEREAETFON
DERA-DECEVR
PONENDA-CVR AVERVNT

Era naturalmente allissa alla base, da cui sorgeva il charistion, o sia l'asta, a cui fu appesa la stadera fatta costruire dagli edili riminesi col prodotto delle multe imposte ai venditori, che frodavano nel peso o nella misura.

un article de M. Des Vergers . Revue de Phizen l'a reproduite dans son recueil .n. 7 i 33. lologie , t. H. p. 5 i 6, et dans l'Hintoire de L. Revura.] Rimini , de M. Tonini , C.l. p. 297 M. HenTRE CONSOLATI DI MUCIANO.

# DEI TRE CONSOLATI

DΙ

# MUCIANO.

#### AL CONTE GIOVANNI ROVERELLA1.

Non meno di sei sono le consulte pervenutemi nelle due ultime settimane, ed è questa la quarta a cui rispondo: il che sia detto, perchè non mi trattiate al solito di neghittoso, se non vi ho riscritto più prontamente.

Intorno dunque alle riererlie che mi fate in nome dell'annico Giordani's sul M. Licinio Crasso Muciano, console tre volte, che diede I impero a Vespasiano, cominero dall'osservare che si commettono due errori nel così deuominarlo. Sta il primo nel prenome, che Publio fi ceredato dal Glandorpio, Marco dal Panvinio, senza che da anhedue se ne recasse alcuna testimonianza; quando non voglia supporsi che il secondo l'abbia dedotto dalla lapide ch' egli poteva conoseere di M. Licinio Muciano Censorino Crescente, che sembra di quella famiglia', dalla quale apparisce che costui militava sotto Traiano. Ma ogni indazione deve cedere in faccia all'unica, ma gravissima autorità dei fasti delle Perie Latine', su cui ritornerà i discorso, e nei quali vien egli vien egli vien egli vien egli vien egli vien egli

Extrait de la Biblioteca Italiana,
 XCVII, 1850, p. 19-20, et revu sur le manuscrit original par M. le commandeur Loces, directeur du musée de Parme.

pez, directeur du musée de l'arme.]

1 [Voy, dans la Correspondance de Bor-

ghesi, la lettre à Labua en date du 11 février 1840.] ' Grut. p. 429, 1.

<sup>[</sup>Marini, Fr. Areal. p. 159.]

P. 13.

chiamato C·LICINIO·MVCIANO. L'altro sbaglio consiste poi nell' avergli attribuito gratuitamente il cognome di Crasso, solo per essersi ricordati che il pontefice massimo, console nel 623, fratello di P. Mucio Scevola giurisconsulto, console nel 621, essendo stato adottato nella gente Licinia, si domandò P. Licinio Crasso Muciano. Ma è già stato osservato dall'Agostini e da altri, che l'unico figlio di quel P. Crasso in età ancor giovenile premorì al padre ', e che questi non lasciò se non che due femmine, l'una maritata a C. Gracco l'altra al figlio di Ser. Galha, console nel 610 : ed io posso provare che il nostro Muciano nulla ebbe che fare con quella nobilissima casa. Imperocchè nell' orazione che Tacito gli mette in bocca2, egli dice a Vespasiano : « Au « excidit trucidatus Corbulo? splendidior origine, quam nos sumus «fateor : sed et Nero nobilitate natalium Vitellium anteibat. » Egli dunque si mette del pari per la nascita con Vespasiano, che aveva avuto in padre un pubblicano, ed in nonno un semplice centurione; e confessa che ambedue erano inferiori per questa parte a Corbulone, la cui maggior nobiltà consisteva nell' essere stato fratello uterino di Gesonia, moglie di Caligola. Ma ciò quanto era rimpetto ai Licinii Crassi ed ai Mucii Scevola, se da essi fosse realmente disceso? L' nniformità del cognome Muciano deve adunque tenersi come affatto casuale, e proveniente, all'uso di quei tempi, dall'avere avuto per madre una Mucia, como appunto Vespasiano fu cosi domandato dalla sua madre Vespasia.

Venendo quindi ai suoi consolati, che tutti tre furono suffetti, il Panvinio fu il primo, nell'anno 805, in cui furono ordinari Fausto Silla e Salvio Ottone per testimonianza di Tacito<sup>3</sup>, a loro surrogare nelle calende di luglio L. Cornelio Silla e il nostro Muciano, appellandosi a Frontino 4, presso cui nell'edizione di Fra Giocondo, da lui adoperata, leggevasi : "Anno post Urbem conditam DCCC, sexto kalen-«darum augustarum Sulla et Tutiano cos.» che egli arhitrariamente

<sup>1</sup> Cie. Ad Attic. lib. XII. ep. xxiv.

<sup>2</sup> Hist. lib. H. c. 13331.

<sup>2</sup> Annal, lib. XII. e. tat.

<sup>\*</sup> De Aquis, \$ 13.

corresse Mutiano. Ma coll' autorità del codice Urbinate vi si è poi restituita la vera lezione Titiano!, come si è veduto che il L. Silla 2, avuto di mira dal Panvinio, altri non era se non che il console del 785. padre di Fausto : onde si è conchiuso che i consoli di Frontino sono gli stessi ordinari di Tacito, e che l'Ottone e il Titiano sono la medesima persona, cioè L. Salvio Ottone Titiano, fratello primogenito dell' imperatore Ottone. Ma tuttochè fosse in tal modo addimostrata la falsità dell'origine dei fasci di Muciano in quest' anno, pure non vi sono stati se non che il Muratori che ne dubitò ne' suoi Annali, ed il Pighio che gli espulse dai suoi Fasti; mentre gli altri, come il Lydiat, l'Almeloveen, lo Stampa, ec. gli hanno ritenuti senza dirne il perchè; se non che invece di L. Silla gli hanno dato per collega Barea Sorano, cui non può negarsi un posto nel collegio consolare di questo tempo, per la testimonianza che ce ne rende Tacito<sup>3</sup>, confermato dal suo posteriore proconsolato dell' Asia. Finalmente il diploma di Claudio, pubblicato pei primi dagli accademici Ercolanesi 1, colla data

A·D·III·IDVS·DECEMBR
FAVSTO·CORNELIO·SVLLA·FELICE
L·SALVIDIENO·RVFO·SALVIANO
COS

è venuto a portare non poca luce su questo latercolo. Che che ne abbia falsamente sospettato il Marini', essendo ora dimostrato che la cancelleria imperiale, fino ai tempi almeno di M. Aurelio, usò notare quei consoli, fossero ordinarii, o sufletti, ch' erano realmente in ufficio al giorno della data, sei Fausto Silla teneva ancora il suo posto agli i 1 di decembre, chi non vede ch' egli dunque lo conservò per tutto l'anno; onore per verità poco solito a questi giorni, ma non infrequente nei principi della famiglia imperiale, e perciò ben dovuto a chi era il genero dell' imperatore Claudio regnante I Lo che essendo, a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voyez l'édition de Poleni, 1722, in-5\*, p. 51.] [Care

Tacit. Annel. lib. III. c. xxxi.
Annel. lib. XII. c. xxxi.

Annat. IID. All , C. Lill.

<sup>\*</sup> Pref. al tomo 1 dei Bronzi, nota 3o. [Cardinali, Diplomi imperiali, tav. 1.]

<sup>\*</sup> Fr. Arval. p. 114, nota 17.

P. 15.

Muciano non resteră più luogo in quest'anno, ch'è già pieno abbastanza, e che io ho così ristaurato:

```
Anno U. c. Varron. 805; Christi, 52; Olymp. ccvn, ann. 4.
```

Ma se si è potuto mostrare che indebitamente i primi fasci di Mu-

Faustus Cornelius L. f. L. n. Sulla Felix. L. Salvius L. f. M. n. Otho Titianus, in integrum annum. Suff. kal. Iul. . . Baree Soranus.

Suff. Ral. 101. . . Barea Soranus.
Suff. Ral. . . L. Salvidienus Rufus Salvianus.

ciano erano stati assegnati all' 805, manchiamo poi d'ogni argomento per indicare con precisione a qual altro si debbano trasportare? Riguardo ai primordi di costui non abbiamo se non che il seguente oscurissimo cenno di Tacito : - Mucianus vir secundis adversisque juxta - famosus. Insignes amicitias juvenis ambitiose coluerat : mox adtritis opibus, lubrico statu, suspecta etiam Claudii iracundia, in secretum « Asiae repositus tam prope ab exule fuit, quam postea a principe. » E rispetto alle cariche da lui conseguite prima della sua potenza, vi è stato il Pinziano che l' ha creduto preside della Tracia, fondandosi sopra un passo di Plinio2, ed in esso correggendo praeses invece di praesens: « Vino antiquissima claritas Maroneo in Thraciae maritima " parte genilo. . . . . Mucianus ter consul ex his, qui nuperrime prodi-« dere, sextarios singulos octogenis aquae misceri comperit, praesens nin eo tractu. n Ma se ciò è, converrà ammettere che Muciano non siasi avviato da principio per la carriera degli onori senatorii, perchè la Tracia, fino a Vespasiano ed anzi fino a Trajano, fu retta da un procuratore dipendente dal legato della Mesia; e ciascuno sa che i procuratori erano semplici cavalieri romani.

Certa è bensì la legazione della Licia, che lo stesso Plinio ripetutamente gli attribuisce<sup>3</sup>. Il Lipsio, nel commentare il detto superiore di Tacito, in secretum Asiae repositus, crede che con ciò si alludesse a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist, lib. 1, e. x.

<sup>2</sup> Hist nat, lib. XII, e. v. \$ 1, e lib. XIII.

<sup>3</sup> Hist nat, lib. XIV, e. v. \$ 2.

<sup>4</sup> Expression of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

P. 16.

questa sua missione. Ma primieramente la Licia non fu la stessa cosa che l' Asia; nè mi pare poi che possa chiamarsi un esiglio, e molto meno una disgrazia da esserne famoso, il reggimento in capo di una provincia. Intanto è certo che Muciano fu nell' Asia propriamente detta, nè di semplice passaggio, come sembra, confessando egli stesso di essere stato al monte Tmolo 1, nel seno lasio 2, nelle isole Chelidonic 3, ad Asso nella Troade 4, a Cizico 5, ad Efeso 6, ec. Se lice di formare una qualche congettura su quelle poche parole di Tacito, le insigni amicizie da lui coltivate sarebbero per me quelle di Messalina e de' suoi adulteri; alle quali ben corrisponde la nota impudicizia de' suoi costumi e l'iracondia di Claudio; dietro la quale lo credo allontanato da Roma con qualche ufficio militare, come successe a Giovenale. Egli attesta pure di aver veduto le sorgenti dell'Eufrate 7, che nasceva non poco al di là del confine romano. Nè ciò sembra che possa spiegarsi se non supponendo che avesse il comando di qualche corpo di soldati nella prima spedizione di Corbulone nell' 807 : giacchè Claudio, durante il suo regno. si meschiò molto poco negli affari dell' Armenia.

Comunque sia, certo è che il suo primo consolato dev' essere posteriore alla sua legazione della Licia; perchè quella fu una provincia data costantemente a uomini pretorj, non mai a consolari. Noi ignoriamo da chi fosse governata dopo che Claudio l'ebbe riunita all'innpero nell' 796, ed Eprio Marcello è il primo rettore che se ne conosca. il quale vi era tornato nell'810 %. O dunque la sua legazione precedelle quella di Eprio, oppure la sussegui. Nel primo caso, non avrebbe potuto riceverla se non che da Claudio; ma io sono assai poco disposto a credere che questo principe, di cui si è notata l'avversione contro di lni, abbia voluto esaltarlo. Parmi adunque più probabile, che in premio dei servigi resi nella guerra Armenica sotto un capitano così

<sup>1</sup> Plin, Hist, nat, lib, VII, c. xxxx. \$ 6.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. lib. IX, c. x, \$ 1.

<sup>1</sup> Id. ibid. lib. IX, c. exviv. \$ 3.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. lib. XXXVI. e. xxvn. 8 1.

<sup>1</sup> Id. ibid. lib. XXXI, c. vm, \$ 1.

<sup>\*</sup> Plin Hist, not, lib. XVI, c 13314, \$ 1.

<sup>1</sup> Id. ibid. lib. V, c. 1x. S 1.

<sup>\*</sup> Tacit, Annal. lib. XIII, c. vxxiii. | Voyez plus haut, t. III. p. 486.]

famoso come Corbulone (ed io certo non trovo congiuntara più opportuna, in cui Muciano potesse procacciarsi la riputazione militare da lui goduta in appresso). Nerone lo destinasse successore di Eprio: per cui dopo aver tenuto qualche tempo il governo della Licia, saitse poi al consolato, come il suo predecessore. Ne per parte dei fasti s'incontra apposizione ad una tale rongettura; imperocchè non sappiamo quali fossero i compagni di T. Sestio Africano e di O. Giunio Marulto suffetti nell' 812 e nell' 815: come ignoriamo totalmente i consoli surrogati dell' 816, dell' 817 e dell' 818. Certo è poi ch' egli avea ricevata questa dignità quando, sul principio dell' 820, fu mandato nella Sira in luogo di Cestio Gallo, atteso che quella provincia da Augusto in poi fu sempre affidata ad unomini consolari.

Dietro il Panvinio tutti sono stati d'accordo nell'assegnare il suo secondo consolato all'anno Varroniano 8 23, appoggiandosi a Plinio 1 : « Vi-" tellius in principatu suo X HS condidit patinam, cui faciendae fornax ~ in campis exacilificata est... Propter hanc Mucianus altero consulatu ~ suo in conquisitione exprobravit patinarum paludes Vitellii memoriae. ~ È chiaro in fatti di qui che questo consolato susseguì all'ucrisione di Vitellio avvenuta ai 20 decembre dell'822. E ognuno ha poi veduto la convenienza, che i primi onori dopo i nuovi regnanti Vespasiano e Tito, consoli ordinari nell'823, fossero dati al principal generale vittorioso. Ciò è poi stato confermato dai fasti delle Feric Latine, i quali, come vedremo, non permettono di differirli all'anno seguente, Solo si è avuto discordanza sul suo collega. Il Panvinio gli diede per compagno Domiziano: ma il Noris a mostrò ad evidenza, con Tacito e colle medaglie alla mano, che il secondo figlio di Vespasiano non ebbe i primi fasci se non che nell'824. Per lo che lo Stampa e i suoi successori l'accoppiarono invece con D. Valerio Asiatico; genero di Vitellio, che negli ultimi giorni dell'822 vien detto console designato da Tacito3; onde non cade questione che un tale onore gli fosse stato pro-

<sup>&#</sup>x27; Historia naturalis, lib. XXXV, c. xxxx, S h. — ' Epistola consularis, p. 53. — ' Hist. lib. IV. c.  $\alpha$ .

P. +8

meso dal suocero. Io sono stato altra volta interrogato su di ciò: e il Cavedoni ha pubblicato il mio parere nella sua Noticia di sun diploma dell'imperatore Vespasiano. Ivi feci avvertire che l'autorità di Tactto. su cui fondavasi lo Stampa, restava distrutta dall' altra di poco posterio nel medesimo sotroci, in cui dice : e abbrogati inde legem ferenti pone misiano consulatus, quos Vitellius dederat. » Al qual Domiziano, che era pretore urbano, stante l'assensa del padre e del fraello consoli attuali, competeva realmente il diritto sul principio di quest'anno di proporre gli affari in senato. Questa legge adunque lolse ad Asiatico di conseguire l'aspettata dignità, e di fatto null'altro che console designato viem detto nel suo semplicissimo epitallio sepolerale, il che potrebbe anche far sospettare che, quando Muciano fece privare di vita il figlio di Viellio. 3 toplisses di mezzo lia preve.

Il desiderato collega viene suggerito da Giuseppe Flavio, da cui si attesta che Vespasiano dichiaro console in quest' anno Q. Petillio Ceriale; il quale realmente occupò quest' onore, perchè subito dopo gli fu conferita la legazione consolare della Germania Inferiore, e perchè unell'8 27 s' inflato consul tierum nel ciato diploma del Cavedoni. E veramente meritava di essere congiunto a Muciano, essendo stato egli pure un generale di quella guerra, ed anzi il primo a penetrare in Roma per la porta Collina<sup>2</sup>, come la sua qualità di parente di Vespasiano <sup>6</sup> I avrò fatto anteporre ad Annio Basso, un altro anch' egli dei duci Flaviani, e che con Cecian Peto chiuse i fasti di quest' anno.

Infine il terzo consolato dello stesso Muciano era stato generalmente determinato all'828, in società con Domiziano per la quarta volta. senza però alcun formale argonuento per affiggerlo piuttosto a quello che ad un altr'anno, finchè i fasti delle Ferie Latine che vi ho citati più volte, scoperti nell' 1756 a pubblicati dal Marini', sono venuti a

c. will.

Hist. lib. IV, c. stvn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marini, Fr. Areal, p. 345, nota 74.

<sup>[</sup>Cf. Gud. p. 116, 5.]

Tacit. Hist. lib. IV. c. 1333.

<sup>1</sup> acit. Hist. IIb. 17, c. LX

<sup>\*</sup> Bell. Jud. lib. VII., c. w, \$ s.

<sup>\*</sup> Taeit. Hist. lib. III., e. LXXVIII-LXXXII.
\* Id. ibid. lib. III., e. LIX; Dion. lib. LXV.

<sup>7</sup> Fr. Artal. p. 129.

P. 19

mostrarci la certa sua sede e il suo vero collega. Eccovi il brano che lo riguarda:

È manifesto dal presente marmo, che Muciano tornò a maneggiare i fasci nell'anno immediatamente successivo a quello in cui Domiziano gli ebbe per la prima volta. Ora ciò fu nell'anno Narroniano 5a â, in cui fu surrogato a suo padre, che gli aveva a utti per la terza volta, ed in esto debe da prima per socio. Ch. Petilo Gasto e quidit C. Valerio Festo i del che senz'altre prove basta l'invitta testimonianza che ce ne ha reso il diplona in favore della flotta ravennate comandata da Lucilio Basso, che ora adorna il Real Museo di Berlino, illustrato dal Marini! e dal Cardinial! La terza magistratura di Muciano spetta dunque all'85 5, due anni soltanto dopo che aveva occupata la seconda.

Lo stesso Marini' pago di aver osservato che la diversità della nomendatura escludeva che il collega fosse lo stesso Domiriano poco prima ricordato, ano si attento di statuire chi egli si fosse, quantunque l'indizio dell'iterato onore dovesse far correre prontamente il pensiero al T. Flavio Sabino, chi era stato altra volta salfetto nell'823. Ma la ragione che l'arresto dev' essere stata sicuramente questa, che quel Sabino era generalmente revoltu di Flavio Sabino perfetto di Roma, fratello maggiore di Vespasinno, ch' è ben noto essere stato ucciao sulla fine dello stesso anno, dopo essere stato capulso dal Campidogho. Vuolsi dare adunque la meristata lode al Tillemonti, 'il quale pel primo si accorse che questi due personaggi vanno distinti fra loro: imperochè il console destinato fue letto da Ottone per uno dei suoi duci nella

<sup>[</sup>Frat, Areal, p. 454.]

Fr. Arval. p. 142. note 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diplomi imperiali, tav. V. p. 71. 
<sup>4</sup> Hist. des Emper. note 1. sur Othon.

guerra Vielliana, e dopo che questi si uccise, si arrese a Gecina coi soldati ch' erano seco a Brescello', mentre intanto il prefetto era rimasto a Roma ad esercitare il suo ullizio, ed appena seppe la morte di quell' imperatore vi fe prestar giuramento al vincitore Vitellio'. Il console adunque fu un figlio del prefetto, che sotto il nuovo principe ottenne realmente quella dignità dalle calende di maggio a quelle di laglio dell' 822 ?; e quantunque nel susseguente decembre si ricoverasco la padre nel Campidoglio', opb però scamparen insiene con Domiziano nel primo tumulto dell' espugnazione e tenersi nascosto in una casa privata finche Roma venne in potere dei Flaviani, siccome attesta Dione, dal quale opoptrunamente in quest'o cassione viene chiamato Schinia Schinia filiae 2. Nulla dunque si oppone, perchè il nepote se fratre dell' imperatore Vespasiano, e il fratello di T. Flavio Clemente abbia potuto in quest'anno duplicare i suoi fasci in compagnia di Muciano.

Dopo ció non mi resta altro da aggiungere se non che quest' ultimo dovetle poco supravivere al su ortificato none; imperocché Plinio, il quale ne fa così frequente ricordanza, e che dedicò a Tito la sua opera nell' 830, ma che però avrà impiegato qualche tempo a seriverla, ne parla sempre come di persona che più non esistesse.\*

Nel far avere la presente risposta al Giordani, accompagnatela co miei più cordiali saluli, come vi prego ad egualmente restituirli a quelli che nella vostra lettera hanno avuto la bontà di ricordarsi di me

### S. Marino, ai 6 febbrajo 1840.

- 1 Tacit. Hist. fib. II. c. xxxvi, xxvi, xxvi, xx; Plut. in Othore, c. ult.
- \* Tacit. Hist. lib. U. c. tv.
- \* Tacit. Hist, lib. HI, c, LVIV.
- ¹ [Σαθίνος ὁ τοῦ Σαθίνου παίς.] (ib. 1, λ. V.,
- c. 1335H.

  Segnotamente nel lib XXXII. c. 331, 84.

FIGULINE VELLEIATI.

# FIGULINE LETTERATE

DEL

#### MUSEO DUCALE DI PARMA".

Il nostro collega dott. Braun, esaminando nel Ducal Museo di Parma P. 125. l'importante collezione che vi si conserva di sigilli delle antiche opere doliari provenienti in buona parte dalle reliquie della disotterrata Velleia, si accorse di parecchi rimasti ignoti ai collettori di questo non ultimo ramo dell'epigrafia, e porse preghiera al benemerito direttore sign, cay. Lopez, perchè si compiacesse di darne communicazione a questo Instituto. Promise egli gentilmente di farlo, ed ha abbondantemente soddisfatto alla sua promessa, inviandoci non solo una diligente copia di tutte le figuline parmensi ordinate e disposte nelle rispettive classi, ma aggiungendo eziandio a ciascuna la corrispondente interpretazione, e spesso delle note illustrative. Avremmo voluto addimostrargli la nostra molta riconoscenza pubblicando tutto intero il sno dotto lavoro, se questo insieme non comprendesse una parte dei tegoli già raccolti in Roma ed altrove dal padre abbate Chiappini, che dal monastero di S. Agostino di Piacenza hanno finito col passare nel Museo Ducale, i quali non è del nostro scopo di riprodurre, trovandosi già fra le mani di tutti nelle opere del Muratori e del Marini. Per lo che, profittando sempre delle spiegazioni del cav. Lopez, fra questi sceglieremo soltanto gl'inediti, o quelli che correggono o completano le stampate lezioni, e ammetteremo poi in complesso i Vel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait des Annali dell' Instituto di 1840, p. 225-246, et revu par M. Henzen corrispondenza archeologica di Boma, t. XII., sur le manuscrit original.]

leiati, si perchè tutti generalmente mal noti, si perchè l'uno serve non di rado alla spiegazione dell'altro.

Fra le tre classi, in cui ha egli diviso tutte le suc figuline, cioè consolari ed imperatorie, nelle quali ha segnito l'ordine cronologico, e private infine, nella quale si è dovuto attenere all'alfabetico, giustamente ha dato la precedenza alla prima per la maggiore antichità della sua origine. Si resterà senza dubbio meravigliati di questa ragione, perchè nel mentre che il Fabretti ne conobbe una di Angusto, dietro cui altre se ne sono pubblicate di Tiberio, di Caligola, di Claudio e dei successivi imperatori, la più vecchia al contrario fra le consolari. di cui quell' erudito avesse contezza, portava il nome di Orfito e di Priscino, corrispondenti all' anno Varroniano 863. Tenne essa per alcun tempo il principato anche nella generale raccolta fattane dal Marini (rotta com' era, avendo dovuto lasciare fra le incerte quella che noi integra ci fu data dal ch. Vermiglioli di Collega e di Priscino dell' 846), finchè in ultimo potè egli aggiungervi le due di Città di Castello del 760 e del 7681. Ed erano queste attualmente in possesso di una tale prerogativa presso gli eruditi, non avendo potuto spogliarnele quella di Q. Laronio console nel 721 2, perchè sebbene le avvanzi in età, pure appartiene alla classe delle private, il suo nome non essendovi notato per ragione di epoca, ma come proprietario della fornace. Egli è dunque singolar merito delle terre cotte velleiati l'addimostrarci che l'uso di seguar l'anno sui lavori dei figuli risale fino ai tempi della repubblica, la più vetusta di quelle che ora si producono spettando all' anno 678. Continuano poi interpolatamente fino al 743, ed ascendono al numero di venti, giacchè il Lopez, ben conoscendo la maggiore importanza di questa classe, ha avuto cura di ag-

<sup>(</sup>Ces deux tuiles ont été publiées dans le Giornale di Padora, en janvier 1804; on

le Giornale di Padora, en junvier 1804; on lit sur la première :

A LICINIO N. . . . M GRANI I . . . .

et sur la seconde : DRVSO CÆSARE M SILNO COS

GRANI
RV et AR en monogramme. Voy. Corp.
inser. Lat. vol. 1, p. 202. W. HEXEX.

1 Memorie dell' Instituto, p. 278 e 186.

gimagere alle possedute dal Ducol Musco tutte quelle che, quantunque capitate in mano di altri, gli è riuscito di scoprire provenienti dalla medesima origine. Col lore confronto egli ha potuto assicurarme la vera interpretazione e la rispettabile autichità, di cui non ebbe alcun suspetto il De Lama, allorche in pubblicò alcune nella sua Tarole di spiritativa della Gallia Giadpina, il quale legato, com' era, di amicizia col Marini, e conscio dell'opera che questi meditava, fa meraviglia come non gliela exesce comunicate.

Nel periodo di sessantasei anni, in cui i nuovi tegoli consolari ci addimostrarono essere state operose le fornaci di Velleia, quattro figuli soltanto vi s' incontrano ricordati. È il primo un C. Mu..... il quale in tre bolli, che di lui abbiamo dall' anno 678 al 680, essendosi contentato d' indicarsi colla prima sillaba soltanto, ci ha lasciato incerti del vero suo nome. Il De Lama 1 lo disse C. Manatius, e forse con ragione, atteso che quella gente non è dimenticata nella tavola alimentaria, e che anzi un C·MVNATIVS ci è noto per una lapide Parmense 2. Egli è il solo fra loro che abbia usato lettere incavate, gli altri tre avendole adoperate prominenti. Gli succede C. Veneleius, di cui si ha memoria dal 685 fino al 600, e che anch' egli da prima fu egualmente parco del suo nome, ma che in ultimo divenne più loquace. Appena avevasi un indizio di questa casa nel VENELEIVS · VERVS soldato della prima coorte dei Vigili al tempo di Caracalla 3, ma se n' è poi trovato contezza nell'alta Italia. l'Arcadico a avendoci fatto conoscere un L. VENELIVS. L. F. SVPER, nativo dell' AVGusta BAGIEN-NORum creduta generalmente Saluzzo. Fu suo contemporaneo L. Vaerius, che incomincia a nominarsi nel 686, la cui famiglia fu propagatissima a Velleia. Potrebbe dubitarsi, se il L. Naevius L. f. che ci verrà innanzi nel 718, sia egli stesso, o pure un suo figliuolo, ma sembra doversi preferirne la prima opinione, perchè non manca motivo di credere, che si abbia così da supplire anche nel u. 10 dell'anno

Tacola legislativa, p. 66.
 De Lama. Isrrizioni della scala Farnece, p. 190.
 Nellerm. Vigil, Bom. n. o. col. III, lin. 83.
 Tom. XXVIII., 1835. p. 369. [Hensen. n. 5106.]

704. Bensi dovrà tenersi suo figlio ed erede delle paterne fornaci il L. Naevius Felix, che si commemora nel 740 e nel 741. Premessi questi brevi cenni sugli operai delle figuline velleiati, non si indugi più oltre a descriverte.

CLASSE 1.

Consolari 1.

Nel Museo Ducale. (Sigillo quadrato.)

COS

CN-OC-C-SC C-W

Manca la prima lettera della seconda riga, cli è stata ristaurata coll'autorità di un altro tegolo consimile già posseduto da monsign. 
P. 20. Bissi di Piacenza. Il De Lama \* stampò scorrettamente in quel luogo COC, il clie gli tolse d'intendere, di quali consoli si trattasse. Leggasi ConSultibus CNavo Octario Caio SCribonio. Caiu MVnatius, o Caii MVnatii, e si avranno gli eponimi del 678.

2.
Trovata a Panzara nell'agro Piacentino.
(Sigillo quadrato.)

COS L·OC·C·COT

Fu veduta da monsigu. Bissi, e pubblicata dal cauonico Nicolli di Fiorenzola nel manifesto di associazione alla sua opera initiolata Archeologia universale Parmegiana, r rimasta inedita. — COnSufibus Lucio OClario Cario COTta, — che successero a precedenti nel 679.

<sup>1 [</sup>Voy. Corp. inser. Lat. vol. I. p. 202 et suiv.] - 2 Tax. legislatira, p. 68. p. 23.

56

3.

Trovata a Pauzara nell'agro Piacentino. (Sigillo quadrato.)

> C·W COS L·LVC·M·COT

Fu veduta anch' essa, anzi posseduta da monsig. Bissi. — COnSnlibus Lucio LVCullo Marco COTta, — dai quali fu retto l' anno 680.

> Nel Museo Durale (Sugillo quadrate.) ... C • VE

COS Q:HOR·Q·CÆ

VE in monogramma. — Caii VEndii COsSubba Quino HORtronio Quino CÆzilio. — Il De Lama\*, non xorpettando tanta antichità in queste figuline. s'immaginò di ricavarne due ignoti suffetti Q. Drazio e Q. Celio, quando sono il celebre oratore Q. Orteusio e Q. Cecilio Metello Gretico, ordinarii l'uno e i Attor nel 685.

5.

Nel Museo Ducale:
(Sigillo quadrato.)

L·NAEV COS·L·ME Q·MÆC

Lucii NAEVii. COnSulibus Lucio MEtello Quinto MARcio. — È vero che Lucio Cecilio Metello appena assunto il consolato nel 686

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tar. legislatica , p. 68 , n. 22.

infermossi e mori, e che il suo collega Quinto Marcio Re Vatia. il quale, nato dalla gente Servilia, cra stato adottato nella Marcia, continnò da sè solo nel governo, siccome ci avvisa Dione 1. Però non esseudosi dato al primo alcun successore, seguitò egli a dare il suo nome a quest'anno, onde leggesi anche nella Pisoniana di Gieerone 2: - Ludi compitalitii tunc primunu facti post L. Metellum et Q. Marcium reconsules, "

6.
Nel Museo Ducale.
(Sigillo quadrote.)
L·NAE
COS
W·ACHI

Lurii NAErii. COuSule Manio ACHIlio. — cioè il Manio Acilio Glabrione collega di C. Calpurnio Pisone nel 687. Non è raro sui tegoli di veder ricordato ina console solo, non per altra ragione, se non che per amore di brevità; se ne hanno altri esempi nel Torremuzza<sup>3</sup>, al Muratori y, nel Marnio ed altrove, se forse noi cinconteremo in un case consimile un poco più avanti, al nº 13. Converrà poi credere che L. Nevio fosse della scuola dell' Arrio suo contemporaneo deriso di Catullo \*, perchè e chomundo dicebat, si quando commoda vellet 'edicere. - Tuttavolta non è nuova l'erroneo ortografa !chilius per Acilius, giacchè !chillius Glabrio Faustus chiamasi pure costantemente il console del 1191 nel presumbolo al codice Teodosiano fatto quibblico dal Clossio, in cui viene ricordato più volte, e RVTILIVS ACHI-LIVS. 3I/OINDS\*, il console del 1241 nel dittico di Geronda.

Lib. XXXV, c. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. tv. <sup>3</sup> Inser. Sicil. et. XV, n. 66.

Pag. 3a7.
Iscriz. Albane, p. 3h, e Fr. Areal.
p. 240, 346, 662, 667.

<sup>\*</sup> Corm. LXXXIV. 1. | Voyez plus haut.

I. p. 75.]
 Il faut lire RVFIVS au lieu de RV-TILIVS; voyez ce que j'en ai dit Annaî dell' Instit. 1869. p. 345. Cf. Mommsen. Inser. Helset. n. 349. J. B. ps. Rosst.]

7

Nel Museo Ducale. (Sigillo quadrato.)

L·NAEV COS·L·COTT L·MAN

Lucii NAEVii. COnSulibus Lucio COTTa Lucio MANlio. — Lucio Aurelio Cotta e Lucio Maulio Torquato tennero i fasci nell'anno di Roma 68q.

P. 230.

Nel Museo Ducale. (Sigilio quadrato.)

C.VE

COS L·MAN·L·COT

VE e MAN in nesso. — Caii VEnefii. Consultibus Lucio MANIos. Lucio COTta. — Mutilata è quella del Museo e così fue delia dal De Lunai , ma ma intera fa poi scoperta a Bacedasco, e veduta dol Bissi. Sono i medesimi consoli del numero precedente, se non che L. Nevio duede la precedenza a L. Cotta, come gli vien data nei fasti, e a L. Venelio piacque invece di anteporre L. Manlio, in novella riprova la lihertà, in cui si era di alternarli ad arbitrio e secondo il privato favore di chi scriveva, siscome dietro l'orme del Fabretti ha ammesso anche il Mariui. <sup>5</sup>

9.

Triplicata nel Museo Ducale. (Sigillo quadrato.)

COS

L-IVL-C-MAR

VE in monogramma. — Caii VENELii. COnSulibus Lucio IVLio

Tur, legislatira, p. 68, n. 20, jet par M. Fr. Ritschl, Prisone Lat. mon. ep. pl. XII, g. j

46,

Caio MARcio. — Il De Lama <sup>1</sup> equivocò nel leggere MAE nell'ultima sillaba. Spetta al 69a, in cui sederono nella maggiore curule L. Giulio Cesare e C. Marcio Figulo Termo, così denominato perchè uscì dalla casa dei Minuci Termi.

> | Mutila nel Museo Ducale. (Sigallo quadrato.) | L. NAEVi · l · f · | COs | L. AEM·c·mar·

Fu pubblicata dal Nicolli. Le due ultime lettere della prima e della seconda riga V ed O sonosi aggiunte coll' appoggio di un'altra parimenti rottu veduta dal Bissi. Con tutto questo la giaeitura del COs-dimostra che nella prima linea mancano ancora altre tre lettere, le quala is sono supplite coll' escupio del n' 16. Ni tempi, in cui visse L. Nevio, non abbiamo altri consoli della gente Emilia col prenome di Lucio se non che L. Emilio Paulo, collega di C. Claudio Marcello nel 701, suo figlio L. Emilio Paulo, collega di C. Claudio Marcello nel 701, Ma di secondo fin chiamato più comunemente C. Memmio nel 720. Ma il secondo fin chiamato più comunemente le Paulus Lepidus, e tenne la carica soli quattro mesi, per un'i l'aversi fino a quattro tegoli diversi con questo consolato rende assi più probabile, che vi si parti dell'annuo del padre e quindi preferiamo di legrer: Lucir NAEVii fuci fili. Consulbus Lucio AEMilio caio marcello.

11.

Vel Museo Ducale.
(Sigillo quadrato.)

cos

L Aem

C Marc

L NÆVi

Questo frammento è inesatto presso il De Lama  $^{\circ}$ , ed appartiene agli stessi consoli del 70 h.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tav. legislativa, p. 68. n. 91. - <sup>1</sup> Tav. legislativa, p. 68, n. 95.

12.

Arl Museo Ducale. (Sigillo quadrato.) L. NAEVi

COS C Mar

È venuto or ora insieme col susseguente dalle montagne del Piacentino. Ecco un altro esempio del nome degli stessi consoli disposto diversamente.

13.

Nel Museo Ducale. (Sigillo quadrate.)

L Naevi

Il presente frammento, quantunque rotto dalla parte destra, componezasi però sicuramente di sole due righe, onde se nella seconda si avesse da aggiungere il nome del collega di Emilio, resterebbe troppo vacuo nella prima, che nou si saprebbe come riempire, non bastando il L.F. È dunque maggiore la probabilità che non vi fosse più di quello che si è supplito, e che sia questo un altro dei casi, nei quali vedesi ricordato un cousole solo.

14.

Nel Museo Ducale. (Sigillo quadrato.)

L·NAeri

Cos CLA#

L-CORN

Lucii NAcrii, Consulbus Caio CLAudio Lucio CORNelio, — Sono indultitatamente C. Claudio Marcello e C. Cornelio Lentulo Crus o Cruscello, sotto il consolato dei quali, nel 705, nacque la guerra civile tra P. 232 Gesare e Pompeo.

15.

Nella collezione Bissi. (Sugitto quadrato.)

> l·NAEVI COS p·DOLABEL m·ANTON

Incii NAEVI. COosufibu publio DOLABELlu uurra ANTONio.
— Fu pubblicata dal Nicolli. Nelle faunosi tili di marzo del 710 essendo stato ucciso Giulio Cesare, che iu compagnia di M. Antonio reggeva allora il consolato per la quinta volta. P. Cornelio Dolabella, che
mon doveta succedergli se non quando Cesare fosse partitio per la guerra
Partica occupi il di lui pusto, e ai 17 di marzo fu riconosciuto per collega da M. Antonio, siccome appariace dalla prima Filippica: 3 coldunque dopo quel giorno pote essere stampata la presente figulina,
nella quale il suffetto prende la precedenza sopra il secondo console
ordinario per la ragione già toccata in simili casi dal Marini, chi egli era
subentrato nel luogo del primo ordinario.

16.

Vel Museo Ducale \*.

(Sigillo quodrate.)

M • C O C C I O

L • G E L L I O

COS

L • NAEVI · L • F

Marco COCCIO Lucio GELLIO COnSulibus. Lucii NAEVIi Lucii Filii. — È notabile l'ortografia COCCIO in vece di COCCEIO, perchè c'insegua che la pronunzia volgare risolveva nell'I lunga il dit-

<sup>&#</sup>x27; Cap. vm. et d., Il y en a deux exemplaires, qui ont été reproduits. Priscae Lat. mon. ep. pl. NII, p

RISCAI. Priscae Lat. mon. ep. pl. NII, p

RISCAI.

tongo El fino dall'anno 718, in cui tennero il consolato urdinario M. Cocrein Nerva e L. Gellio Poblicola. Il perchè quando sia vero che Coccia e non Cottia si denominasse la moglie del console Vestricio Spurinna. a cui scrisse Plinio giuniore i, il Lemaire troverebbe in questa figulina un grande appoggio alla sua opinione, che costei nascesse dalla geute Cocceja.

17

P. 933

Nella eollezione Bissi\*. (Sigillo quadrate.)

> M·CRASSO CN·LENTV·C··· L·NÆVI·FELIC

ENT in monogramma. Marvo CRASSO, CNneo LENTVlo. COnSulibus. Lucii NAEVli FELICis. Sono M. Licinio Grasso v Cn. Cornelio Lentulto l'angure, che occuparono il seggio consolare per tutto l'anno 7/10.

Nel Museo Ducale.
(Sigilo quadrato.)

tiverONE

uvaniNCT: Cos

L·NÆVI-FELF
In questo tegolo di sicuro ristanro, nel quale si ha da leggere: ibberio nerONE publio quiNCTilio COnSulbius. Lucii NAEVI i FELICis.
abbiano il primo consolato che l'imperatore Tiberio, essendo ancora
privato, sostenne nel 7do insieme con P. Quintilio Varo così uoto per
ta strage che di lui e delle sue legioni fece Arminio nella Germania.

Lib. X. ep. x.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Ou c'est une erreur, ou l'on counait deux exemplaires de cette terre cuite; car celle dont j'ai donné l'inscription. Prisese Lat. mon. ep. pl. All, s, et qui est identique

à celle-ci, se trouve au musée de Parme.

Voy, Emer. p. 17. Fr. Ritschl.]

<sup>5</sup> [M. Dellefsen a revu l'original, et au lieu de V. il a vu LV en monogramme, à la fin de ce mot. W. HENZEN.]

19

Edita dal Nicolli, e riportata nelle schede del Bissi.

COS·FAB ELIO·TVBERONE

Quantunque non siasi indicata alcuna rottura, sembra certo tuttavia rhe questo sia un fraumento. Troppo strana è di fatti l'assenza del nome del figulo per non tenere che o prima o dopo sia perita una linea. Difficilmente si crederà pure che ad uno dei consoli siasi dato il cognome e negato all'altro, e che ai tempi di Augusto si scrivesse ELLO senza dittongo. Si proporcibbe admuque di restanzarlo così :

> l·naevi·felic COS·FAB·max aFLIO·TVBFRONE

Comunque sia, qui abbiamo i nomi di Q. Fabio Massimo Paulo e di Q. Elio Tuberone, consoli nel 7/13.

P. 234. .

20.

Nel Museo Ducale. (Sigillo quadrato.)

Benelie frammentata, è questa la più importante delle nostre figuline, la quale si riporta per l' ultima, siccome di epoca incerta, non volendo imporre ad alcuno colle nostre congetture. Il De Lama' stampi nell' ultima riga C·IV·NE, ma certamente a torto, perchè la lezione CN·NE è evidentissima ed indubitată. Ben è vero che questo perso-

mos. ep. Euarr. p. 17, el comme je l'affirme de nouvoau; voyez du reste ma pl. XII, r, où ce monument est fidèlement reproduit. Fs. Retscau...]

Tar. legislatica, p. 67, n. 19.

1 [Hest évident en effet qu'il faut lire CN; tonis il est certain qu'il y a sur le monument CIV, comme je l'ai dit, Prisene Lat.

naggio è sconosciuto nei fasti, e che saggiata ogni possibile combinazione non si trova, e molto meno a questi tempi, alcun console, in cui o il gentilizio, o il cognome, o l'agnonie cominiciasse per NE, e che insieme portasse il prenonie di Cneo. O dunque è occorso un fallo per parte dell'incisero, e qui si nassonde un console ignoto.

Nel primo caso potrebbe venire in mente che si fosse ripetuto ciò che avvenne nell'embrice dell' 890 dato dal Fabretti 1 e serbato nel Museo Vaticano con L·AELIO·CAESARE·II·ET·LAB·COS, il quale diede noia agli eruditi fino al giorno, in cui ne venne fuori un altro ugualissimo, ove il LAB era tramutato in BAL. Imperocchè allora si conobbe, che costui era sempre il solito Celio Balbino, console ordinario di quell'anno; che il fornaciaio aveva equivocato nel disporre le lettere, e ch'egli stesso aveva corretto l'errore, quando se n'accorse; errore tanto più facile a concepirsi, dopo aver mostrato il Marini<sup>1</sup>, che i caratteri di questi sigilli erano mobili, come quelli delle nostre tipografie. Se dunque qui pure si credesse scritto CN · NEL in vece di CN · LEN non mancherebbero nel 682, nel 698, nel 736, nel 740 e nel 753 i consoli Cn. Lentuli. Ma a questo supposto già per se stesso poco probabile accresce difficoltà la circostanza che un altro tegolo simile a quello del Museo Ducale, ma disgraziatamente niente più rispettato dall' età, esisteva presso Mons. Bissi, il che allontana l' idea dell' emenda. L'invenzione poi, di cui parla il Marini ai tempi di Adriano, e che non si negherà messa in pratica a Roma, ove si osserva che molti figuli usarono in anni successivi un carattere sempre uniforme, non era certamente conosciuta a Velleia quasi due secoli prima, come dimostra la diversità della dimensione e della struttura delle lettere nei bolli dello stesso L. Nevio, onde non avrà da dubitarsi che ogni anno facesse egli fabricare una o più stampiglie della natura di quelle, di cui si valevano per sigillare le anfore. Sembra dunque molto meglio indicato di ricorrere ad un console nuovo.

Certo ch'egli non potrà essere uno degli ordinari, imperocchè dal

Digullatin Gungle

235.

47

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 513, n. 180.

600 fino al 783 di Roma, in cui niuno dei due figuli Nevii sarà stato più vivo, tutti tre i nomi di ciascuno di loro, quando gli ebbero, sono ai giorni nostri assicurati. Ma chi vieta che fosse un suffetto? Di quanti di costoro ci hanno salvato memoria le sole opere doliari, e nelle poche fin qui riferite non abbiamo già rinvenuto uno di essi in Dolabella? Dato anzi che questa fosse stampata, mentre la più nobile fra le sedie curuli era occupata da surrogati, sicuramente in tal caso avrà dovuto portare il loro nome; fino a tutto l'ottavo secolo almeno non conoscendosi monumento sincero con altra data di consoli, se non di quelli ch'erano in carica attualmente, solo più tardi, e non prima forse di Nerone, avendo taluno incominciato a notare per tutto f'anno i consoli ordinari, benehè scaduti dall' ufficio. Intanto ognuno acconsentirà che il nostro tegolo non deve molto scostarsi dal periodo abbracciato dai snoi compagni, che incomincia dal 678 e si chiude nel 743; anzi si ha quasi una certezza, che nè pure deve toccare quest'ultimo termine, perchè la posizione del COs esclude nella prima riga il troppo lungo supplemento L. NAEVI. FELIC dei n. 17 e 18 ed obbliga a restar contenti del L. NAEVI. L. F del n. 16. Spetta egli dunque al padre, che nel 740 doveva essere già morto, se il figlio in quell' anno eragli succeduto pella condotta della fornace. Il che posto, se la nostra figulina fa ricordanza di un suffetto, sapremo precisamente a qual tempo appartiene.

Per tutto il settimo scolo della repubblica sarebbe una pazzia l'immaginarsi di aggiungere alcun altro nome ai fasti, essendosi al coutravio doutto espellere alcuni che a forza vi si erano voluti introdurre. Partendo poi dal 705, in cui andò per terra il governo degli ottimati, fino al 711 la serie consolare è invittamente fissata dalle tavole Capitoline, alle quali si congiunge la tavola Colocciana ' che la prolunga fino al 715, e a cui del pari si connecte il nuovo frammento del Biondi's che la continua fino a tutto il 718, per cui si conoscono bene tutti i suffetti, che si ebbero in questo intervallo. Al contrario dal principio del 720

<sup>1 [</sup>Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 466.]
2 Atti dell' Accademia romana d'archeol.

vol. VI, p. 173 e seg. [Corp. inser. Let. vol. I, p. 167.]

cominciano i fasti dell' Apiano i, che si tornano a supplire dalle citate tavole del Campidoglio, del Colocci e del Biondi, non che dal frusto di Ripatransone<sup>2</sup>, per cui la serie procede senza lacune fino a tutto il 742; onde nè meno in quest' altro periodo vi è più luogo per alcuno. Resta dunque ancor vacante il solo anno 719, in cui furono ordinari L. Cornificio e Sesto Pompeo, ma del quale s'ignorano i suffetti, benchè si conosca che anch' egli non ne mancò. Imperocchè nel 715 furono designati i magistrati per gli otto anni venturi, cioè per quattro dopo la riconciliazione di Brindisi fra M. Antonio ed Ottaviano, e per altrettanti dopo la pace conchiusa poco appresso con Sesto Pompeo, siccome risulta da Appiano3. E più chiaramente riguardo ai consoli di questo tempo si esprime Dione : « Consules autem electi sunt non, ut moris erat, duo, - qui annuum magistratum gererent, sed ipsis comitiis tunc priminii plures designati sunt.... Tum vero annuus consul nullus est crea-- tus, sed afii in alias partes anni ejus designatia. - I fasti ci mostrano la veracità dello storico negli altri sette anni, onde non resta luogo a dubbio, che in questo pure altrettanto avvenisse. Ecco adunque l'unico pertugio aucora aperto che può darsi da chiudere al nostro tegolo, pertugio però che gli è molto accomodato, perchè così sarà posteriore di un anno solo al n. 17 del 718, in cui pure L. Nevio si dice figlio di Lucio. E con tali premesse non saremo altresì senza qualche speranza d' indovinare il personaggio che vi è ricordato.

Pochissime sono le appellazioni romane, che si prestino a supplire la smozzata voce NE, e ai tempi della repubblica o di poco posteriori P. +37. non ne troviamo che cinque. Tre cognomi, cioè Nero proprio dei Claudii tutti notissimi, perchè gli antenati dell' imperator Tiberio, Nepos dei Metelli, il cui ultimo rampollo si estinse nel 7105, e Nerra comune

C'est ainsi que Borghesi désigne touούδε δύο έτησίους, ώσπερ είθισίο, άλλα jours les fastes de Venosa. Voy. Corp. inser. πλείους τότε πρώτον εύθύς έν ταίς άρ-Let. vol. 1, p. 467.] γαιρεσίαις είλουτο.... τότε δέ ένιαύσιος 1 Mural. p. 2017, 5. [Corp. inser. Lat.

vol. 1. p. 472. Bell. cir. lib. V. c. LYXIII.

<sup>\*</sup> Lib. ALVIII., c. xxxx : [imarous de

μέν ούδεις ήρέθη, πρός δέ δη τα του χρόνου μέρη άλλοι και άλλοι άπεδείχθησαν.]

<sup>6</sup> Cic. Ad Attie, lib. XVI, ep. x.

ai Coccei ed ai Licinii, che lo trasmisero ai Silii. Ma anche gli uomini di queste ultime case sono ben conosciuti e si sa precisamente che miuno di loro ebbe il prenome di Cneo. Fra le genti poi non ne abbiamo che due : la Neratia che si piacque delle denominazioni di Caio, di Lucio e di Marco, la quale venne in auge solo ai giorni di Vespasiano, e la Neria che ci presenta realmente un soggetto tutto opportuno al nostro caso. Egli è Cn. Nerio, che all'uso dei giovani cominciò la sua carriera dalle brighe del foro accusando nel 608 T. Sestio de ambitu. siccome abbiamo da Cicerone 1. Una sua medaglia 2 ci assicura ch' era questore urbano nel 705. Essendo già senatore da quattordici anni prima, aveva egli adunque nel 719 una parte degli onorie più dell'età richiesta per conseguire i fasci. Persio 3 fa motto di un Nerio, che si arricchi coll'eredità delle mogli : Nerio jam tertia conditur uxor, e il suo scoliaste ci fa sapere essere quel medesimo ch' è ricordato da Orazio . e per conseguenza il Nerio Catieno, che impariamo da Porfirione essere stato un giurisconsulto. S'egli si ha da confondere col nostro, siccome la coincidenza dell'età e il saperlo iniziato alle triche forensi ponno persuadere, conosceremo ch'egli tenne la medesima via che quattro anni prima condusse Alfeno Varo al consolato, e la sua professione, allontanandolo dalle guerre, ci spiegherà, come di lui non faccia menzione la storia, la quale del resto si mostra molto avara anche verso la più parte dei consoli di questo tempo. Per quanto però la congettura che abbiamo esposta finora, ci sembri bastevolmente fondata, noi ci asterremo dal darle maggior peso di quello che può meritare, finchè un' altra felice scoperta non rintegri nel tegolo il nome dell' ignoto collega 5.

P. a3%.

Col numero superiore sono finite le figuline consolari di Velleia, che la diligenza del cav. Lopez ha raccolte d'ogni dove ne ha trovate. Le

Ad Q. fratr. lib. ll. ep. m. 8 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Cohen, Méd. cons. Pl. XXIX, Neria.]
<sup>3</sup> Sat. II., vs. 15.

Lib. II, Set. 111, vs. 69.

<sup>&#</sup>x27; [Je crois avoir démontré que le consulat

de Nerius doil être attribué avec plus de probabilité à l'an 718 (Corp. isser. Lat. vol. I., p. 550; cf. p. 467), et mon opinion n été adoptée par M. Mommsen (ibid. n. 796)

W. Henzen.]

seguenti esistono tutte nel Museo Ducale, per cui si traslascierà di qui innanzi la citazione del luogo. Questa con altra appresso proviene dall' indicata raccolta fatta in Roma dal padre Chiappini, che la comunicò al Muratori, e quindi trovasi, ma scorretta nel suo Tesoro!

21.
(SignBo quadrate.)

AVIOLA · ET · PANSA · COS

M R LVPI BRVT FEST
(Un lupo.)

Leggasi AVIOLA ET PANSA COnSulibus, Marci Rutilii LVPI BRVTiana FESTi, siccome si è appresò dal confronto con quest' altra trovata anni sono negli scavi di Fidene:

EX-PR-RVT-LVP
...IS FELICIS-BRVTIANA

I consolisono quelli dell' 875, Acilio Aviola e Corellio Pansa. Pesto è il figulo che lavorava nella fornace denominata Brutiana posta nei predi di Marco Rutilio Lupo, discendente da un'antica casa, che sussisteva tuttavia sotto i Divi Fratelli'i, e che diede un console nel 664, un pretore al principio della guerra civile di Cesare <sup>3</sup>, un erede al C. Cestio della piramide <sup>8</sup>, ed un proconsole all' Acaja <sup>8</sup>, Costui, nelle opere doliari, si ricorda dall' anno 863 fino all' 876, nelle quali è raro che manchi un lupo, ch' era l'insegna della fabbrica, dedotta evidentemente dal cognome del suo padrone.

92.
(Sigillo quadritungo.)
M·LVCCEI
PAETAPR c

Restò ignoto al Marini questo tegolo, che il De Lama 6, presso cui

- Pag. 1996. 1, e nuovamente. ma mu
  Orelli, n. 58.
  - Digest. lib. L., tit. ev, leg. 6.
  - Caes. Bell, civil. lib. I, c. xxx.
- \* Corp. inser. Gr. n. 370.
  \* Tav. legislation, p. 68, n. a6.

non è esattissimo, ci avvisa essersi trovato fra i ruderi dell'antica Luceria. - Marci LVCCEli. PAetino ET APRoniano consulibus, - vale a dire Q. Articuleio Petino e L. Venuleio Aproniano, consoli nell' 876, così spesso ricordati nei bolli.

P. 239.

## 23.

(Sigillo quadrilungo, con lettere incavate.)

ap ET PAE COS TRAV. . . EX F OC CEST SA. . . .

l consoli sono gli stessi dei precedenti, ma diversamente alternati. Due altri di questi sigilli sono già conosciuti : l'uno edito dall'Odorico 1, da lui posseduto, l'altro riferito dal Marini nelle sue Figuline n. 400 e serbato dal prof. Bianconi di Bologna. Per una singolare coiucidenza sono tutti rotti dalla stessa parte, ed il nostro non ha che il vantaggio di aggiungere tre lettere alla linea inferiore. Bastano però per escludere l'interpretazione dell'Odorico EX Figlinis OCeanis CEsaris senza dittongo, e per mostrarci che alcuna delle figuline Oceane, le quali furono più di una con questo nome, fu anche posseduta da un Cestio, che potrebbe ben' essere della casa di C. Cestio Sabino tribuno della

coorte XIII Urbana sotto Antonino Pio, ricordato in una lapide del 94

(Sigillo circolare.)

SER-III ET VARO-EX FIG-CÆ-N-SEPTIMIAN-FIG RAVSIO PRIMO

cos

Il P e il T di SEPTIMIAN sono uniti in nesso. Questo tegolo nel Museo Ducale soffre alcun difetto nel principio; ma è stato supplito

Grutero 2.

<sup>&#</sup>x27; Sylloge, p. 189 . n. 14. Pag. 387. 8. [Une tuile du musée de Modène porte la marque C · CESTI · SATV (les trois dernières lettres liées).

ce qui peut faire penser que le surnom du Cestins dont il s'agit jei était Saturninus plutht que Sabinus, Voy. Bull. dell' Instit. 1844. . p. 189, et 1846, p. 40, C. CAVEDONI.

con un altro integerrimo del Museo Vaticano, nel quale però per errore o per mala pronunzia fu scritto SENPTIMIAN. Eccone adunque finalmente la piena e retta lezione, che s' interpreta COnSulibus SERviano III ET VARO. EX FIGlinis CAEsaris Nostri SEPTIMIANis, FIGulo RAVSIO PRIMO. Fu edito o mancante o scorretto dal Marangoni<sup>1</sup>, dal Donati due volte 2 e dalle Novelle letterarie Fiorentine 3, le quali avendo letto FLO in vece di FIG, vollero fare un ignoto console di Florausio Primo, il quale non è altro che il fornaciaio. Nel numero superiore abbiamo veduto impiegato nello stesso mestiere un altro della sua famiglia, ch' è forse il medesimo T. Rausio Pamfilo addetto alle fornaci di Arria Fadilla e ricordato presso lo Spreti<sup>a</sup>. I consoli poi sono i notissimi dell'anno 887, L. Giulio Orso Serviano per la terza volta, e. P. ste-T. Vibio Varo.

CLASSE II.

Imperatorie.

25.

(Smillo circolare.)

EX · PR · FAVSTINAE · AVG · OPVS · DOL L.BRVTTIDI AVGVSTALIS

(Palma o altro segno encerto.)

Come tutti gli altri della presente classe, così questo ancora dev'essere provenuto da Roma, e da lui si risana la copia più o meno imperfetta che ne diedero il Fabretti ed il Muratori e. Bruttidio Augustale nell'876 e nell' 879 era un operaio delle fornaci dell'imperatore Adriano', dopo la cui morte sarà passato al servigio dell'imperatrice Faustina, moglie del successore.

- ' Memorie dell' anfiteatro Flavio, p. 83.
- Pag. 164, 5, ep. 206, 2.
- ' An 1746, cel. 511. 1 Tom. II. part. II. p. 238.

- 5 Inser. dom. p. 515, n. 918.
- \* Pag. 2014, n. 1 (5).
- ' Fabretti, Inser. dom. p. 501. n. 69: Murat. p. 393. 1.

P. 251.

26.

(Siriflo esrcolare )

#### EX · PR · IMP · M · AVRELI · ANTONINI · EX · FIG NOIS · OP · DOL · CALXI · CRESCEN

(Pina o ghianda fra due rami.)

EX PRaediii IMPrentorii Marci AVRELIi ANTONINI, EX FI-Glinis NOrls. Opus DOLiare CALVII (RESCENIis. — Due errori commise l'incisore di questo bollo, "uno nel NOIS per NOVIS, benchè non sia raro l'incontrare ommesso l'V in simili casi, come può vedersi nell'indice del Grutero, l'altro nel CALXI per CALVI, giacchè il nostro figulo chiamossi realmente Calvio Crescente per attestato di un altro tegolo presso il Fabretti!

27.

(Sigillo circolore )

EX PRAD FAVST A'G EX FIGL ERENTIAE MAI-SER

(Corona Irmniscata.)

Fu troata nel 8s/a fuori di porta Salara a Bona in uno scavo della villa Spada; il PRAD per PRAED è un fallo del compositore. — EX PRA-Diis FAVSTinae AVGustae, EX FIGLinis TERENTIAE. MAIus SERevus. — Questo servo, che prese il nome dal mese di maggio. nel 907, come consta da un altro bollo dato dal Fea?, lavorava nei predji di Domitia Lucilla, madre dell'imperatore M. Aurelio, alla quale per molti altri tegoli conosciamo aver appartenuto le figuline di Terenzia o Terenziane, dal che ne viene, che quest'Augusta Paustina non e la suocera, ma la moglie di quell'imperatore.

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 515, n. 216. - 1 Fraum. di fasti, p. 18, n. 58.

28.

(Sigillo riredare.)

# EX PRAE L AVRELI VERI AVG

(Segno sucerto.)

Questo tegolo alquanto offeso ristaura, ed è viceversa ristaurato da un altro rotto auch esso del Fabretti<sup>1</sup>, — EX PRAEdiis Lucii AVRE-Lli VERI AVGusti, EX OFFleina Marci LVRli IANVarii. — Ognun vede chi è il collega di M. Aurelio.

CLASSE III.

Private.

...

AES

Proviene da Velleia, e il De Lama <sup>2</sup> l' aveva dato come rotto sul principio. Sull'esempio del seguente n. 49 si sbaglierà poco nel trovare il nome servile di un figulo, come Aesopus, Aesinus, Aeschines.

30.

M · ALFISIF

Velleiate con belle lettere. È notabile il punto sovrapposto all'ultimo 1, che il De Lama³ stimò quello che doveva succedere al nome.

messo poi fuori di luogo, o per angustia di spazio, o per correggere nua dimenticanza. Quindi interpretò Marci ALFISI Figuli, sebbene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Insert dow. p. 501, n. 61. — <sup>3</sup> Tax, legislativa, p. 65, n. 2. — <sup>3</sup> Ibid. p. 65, n. 1. 15.

di questa gente non si abbia altra memoria : e certamente se non si avesse riguardo a quel punto, sarebbe più spontanea la spiegazione Marci ALFII SIFIII.

31.

(Sigitto quadrilungo.)

M · A VILLI

Velleiate con helle lettere sottili. — Marri AVILLIi<sup>3</sup>. — Non solo alquanti Avillii, ma anche il fondo Avilliano nel Piacentino sono ricordati nella tavala alimentaria.

32.

(Sigdlo circolare.)
M·BETVTI·L·F

TV in monogramma. Velleiate con belle lettere grosse. — Marci BETVTIi Lucii Filii<sup>3</sup>. — Di persone e di fondi di questa casa non manca ricordo nella stessa tavola.

P. 212

33. (Sigillo circolare.)

C·CALPETAN...

(Palma.)

MVSOPHILI

CAL e TA, e auche PH in monogramma. Dev'essere venuto da homa, eve un alture se ne conserva nel Museo Valetano. — Caiï CAL-PETANi MVSOPHILI. — C. Calpetano Stazio Rufo, uomo pretorio, ebbe diversi uffici nella capitale da Augusto e da Tibero è, e C. Calpetano Rantio Quirianle Valerio Festo fi curatore del Tevere e lexa-

- <sup>1</sup> [On trouve, clea Fabretti, Inser. dom. p. 602, n. 26, nn P. ALFISIVS · P. F. PROBVS; il faut done conserver l'interprétation Morci ALFISi · Figuli, ou Filii; voy. plus loin n. 52. C. Cavadoxi.]
- <sup>1</sup> De Lame. Tav. legislativa, pag. 65, 3.
- <sup>3</sup> Ibid. p. 66. n. 4.
  <sup>4</sup> Grut. p. 197, 3. e p. 200. 6; Mural. p. 685, 1.

della Lusitania sotto Vespasiano 1. Questa famiglia lasciò molti liberti, che si diedero specialmente al lavoro delle terre cotte, ond'è frequente la loro memoria nelle figuline romane dell'età di Adriano e degli Antonini.

> 34. (Sigillo quadrate.) L-CASSI M·F·B

Velleiate. Il De Lama 1 lesse Lucii CASSIi Marci Filii Bassi, e noi non abbiamo ragioni nè per approvare, nè per contraddire al suo supplemento dell' ultima sigla.

> 35. (Sigillo quadrilungo.) M C SCITI

Velleiate 3. - Marci Cassii, o qualunque altro nome che incomincia per quella iniziale, SCITI.

> (Sigilo quedrilengo.) P.COM.PRSC. . .

Velleiate con belle lettere larghe. - Publii COMinii PRISCi. -Notò il De Lama<sup>a</sup>, che la gente Cominia non è ignota alla tavola alimentare ed alle iscrizioni Piacentine. Un C. Cominio Prisco è auche ricordato in una lapide del Muratori 3.

> 37 (Sigillo quadrilungo.) Q:DELLI

Vellejate 6. - Quintii DELLIi. - Mentre la gente Dellia è appena

¹ Grut. p. 197, 4. e p. 245. c: Murat. ' Tax legislation, p. 66 . n. 5. 1 Pag. 1939. 3 p. 4007. 5, e p. 2012. 7.

1 Tor, legislatica, p. 66, n. 6. De Latna, Tarola legislatira, p. 156. 1 Ibid. p. 67. R. 13.

n. 7-

58.

conosciuta sui marmi degli altri paesi, copiosa al contrario n' è la memoria sui monumenti di Velleia, talchè nella tavola, oltre cinque persone di quella casa, tre fondi pure si memorano, che da lei presero il nome. Per lo che si avrebbe mai da dire che fosse nativo di questi paesi anche il Q. Dellio lo storico, favorito di M. Antonio, su cui sono da vedersi il Vossi e el si antori citati dal Fabricio.

P. -13.

38.

(Sigillo quadrilango.)

Velleiate. Forse Lucii DEllii, a questa casa non essendo stato sconosciuto il prenome di Lucio per antorità della solita tavola, che ricorda<sup>3</sup> nu L. Dellio Publicio Stefano.

39

Sigillo quadrilungo ]

ELME. . . .

Velleiate. Il De Lama \(^1\) lesse FLarius MAElius, ma la prima lettera non \(^2\) sienra, e al cav. Lopez \(^2\) sembrata meglio un \(^2\). Anche l'ultima non \(^2\) sana. In tanta incertezza sarebbe soverchio ardire l'azzardare congettura sopra un frammento così malconcio.

44

(Sigillo quodrilungo.)

MENIA

41.

(Sigillo quadrilungo.)

MENNIIANVARI

Entrambo velleiati. Le lettere sono incavate e di buona forma. Il

1 De historicis Graecis.

1 Col. III. lin. 48.

1 Nota 185 al lib. XLIX , c. vxxx di Dione.

' Tar. legizlatire , p. 67. n. 12.

De Lama andò fuori di strada nella loro spiegazione, non essendosi accorto che in ambedne si hanno i medesimi nomi ora compendiati. ora interi. In vece di pensare alla gente Menia, che richiedeva il dittongo, e alla Mennia che non si conosce, se avesse letto correntemente Marci ENNIi IANVARIi, non gli sarebbero maneati fondi e nersone di questa nella tavola alimentaria.

> 42. (Segillo quadrilongo.)

FAVOR (Polmo.) CN · DOMITI · S · F

È certamente romano. - FAVOR CNaei DOMITii Sercus Fecil. Il Domizio qui ricordato è il Cneo Domizio Tullo, fratello di Domizio Lucano, zio e padre per adozione di Domizia Lucilla, la quale maritata a Calvisio Tullo, partori un' altra Domizia Lucilla, rimasta erede delle avite riechezze, che poi fu madre dell'imperatore M. Aurelio. Una tale genealogia è già stata pienamente dimostrata dal Marini, e da altri?. Sta quindi benissimo che questo istesso Favore si dica poi servo di Lucilla in un altro embrice del Muratori<sup>3</sup>.

43

(Palma,) FLORIDD (Palma,)

Dev'esser romano ancor questo, di un altro avendo avuto contezza il Marini nelle sue Figuline, già posseduto dal marchese Camponi, in cui erasi letto FLORIDO. Cagionava peraltro una certa meraviglia la stranezza di un terzo o di un sesto caso nel nome di on figulo. quando costoro per annunziarsi usarono sempre o il primo, o il se- P. 255. condo, l'imperchè teniamo per più diligente la lezione del Lopez. Spiegheremo quindi FLORI Domitiae Domitiani, sottointeso serri se-

<sup>1</sup> Tav. legislatica, p. 67, n. 14 e 15. 1 Et surtout par Borghesi lui-même.

dans son mémoire sur une Figulina di Do-

mizia Lucilla; voyez plus haut, tome ilt. p. 37 et suiv. L. RENES.

<sup>2</sup> Pag. 1001, B. 10.

coudo la regola del Fabretti<sup>†</sup>, trovandosi altra volte indicata la stessa matrona colle stesse iniziali, e seguntamente in un tegolo dato dal Fea<sup>\*</sup>. È costei l'imperatrice Domizia Longina, figlia di Gorbulone e moglie dell'Augusto Domiziano, dopo l'accisione del marito ritornata alla condizione di privata, e come tale ricordata in molte iscrizioni dei suoi domestici<sup>†</sup>, e in un maggior numero di mattoni fabbricati nelle sue fornaci. Apparisce da questi, cli 'ella invecchio è che vivera tuttavia nell' 876 e mell' 875, il che hen corrisponde alla iscrizione Galbina in suo ouore, 'illustrata dal Visconti<sup>†</sup>, da cui l'Eskhel<sup>†</sup> dediuse ch<sup>†</sup> ella era gia morta, na non da molto tempo nell' 8q3.

44.

(Nigillo quadrilungo.)

L.HE.EX

Velleiate. Il De Lama<sup>o</sup> restò giustamente sospeso sulla vera interpretazione, e noi a sola cagione di esempio citeremo quella di Lucii HErennii EXorati.

. . . .

(Sigillo quadriluage.)

L·LIC·POST

Velleiate, sulla cui lezione a torto restò incerto il De Lama i. Lucii LICinii POSTumi.

46.

Sigillo quadrilango.

C:MARI

Velleiate. - Cati MARIi.

<sup>1</sup> Inser. domest. p. 40.
<sup>2</sup> Fraumenti di fasti, p. 16. n. 16.
Grett. p. 979. 7: Fabretti, Inser. dom. p. 9. 35; Muratori, p. 979. 9: Cardinali. Diplomi imperiali, n. 439.
<sup>3</sup> Monumenti Galdini, p. 10. 107 e seg. dell

ed. romana; Orelli, n. 775. Cette inscription est aujourd bui à Paris, au musée du Louvre, L. Revurs.] D. V. C. C. VI, p. 399. Tor. legislatice, p. 66. n. 9. Ibal, p. 67, n. 10. 47.

(Sigillo quadrileago.)

MAXVM

Velleiate '. Con tutta l'antichità della scrittura MAXVMi, per MAXIMi, le lettere sono di cattiva forma.

48.

(Sigillo quadrilungo.)

Q: MEST....

Velleiate. — Quinti MESTrii. — Il De Lama i cita un'iscrizione Piacentina di questa casa e i fondi Mestriani della tavola alimentaria.

> 49. (Sigillo quadrilungo.)

> > POMP · C · F

Velleiate con lettere di cattiva forma. Il De Lama 3 spiegò POMPeii o POMPonii Caii Filli, ma la maneanza del prenome consiglia piuttosto POMPoniae Caii Filiae. Non maneano di fatti molteplici esempi P. s45. di donne padrone o conduttrici di fornaci.

50.

(Sigitle quadrilungo.)

POMONI

Velleiate. — POMPONIi, della qual casa si hanno ivi altre memorie, e in fondi, e in persone.

51.

(Sigdio quadrilungo.)

RAHI-AL

Velleiate. Tanto le quattro lettere della prima parola, che sono di

' De Lama, Tav. legislativa, p. 67, n. 11. - 2 Ibid. p. 67, n. 16. - 2 Ibid. p. 67, n. 17.

biota forma, quanto le due della seconda statuto legate in due mongrammi, le quali sonosi sicilo secondo l'ordine che hauno nella composizione. Il De Lama¹ restò incerto di cosa dirne, ma non pare dubisos che indictino al solito il nome del fornacisio. La gente Babia non è giunto. Il Maratoria ricorda un M. RAHUSS L. F. CVARTUS quadrunviro quinquennale, e il Grutero ba un Q.: RAHUSS Q.: L. CHILO, ove molto probabilmente non si è badato alla trattina dell'H, che doveva congiungere II più basso col più alto, onde formare il nesso Hl. Gli altri due caratteri sarauno il principio di un cognome, come libiusa, Atecandre, Ateria simila.

52. (Sigillo quadrilungo.)

#### RAHI-P

Velleiate collo stesso monogramma. Ecco un altro figulo della stessa casa, il di cui cognome avrà principiato per P, quando non voglia leggersi pinttosto RAHI Patris, cioè padre del Rahio superiore.

53

(Sigillo quadrilungo.)

# SCARIPI

Velletiale con bonne ed antiche lettere. È il nome servile Scariphi tollo dal greco σκέριθες, ma in cui secondo il costame più velusto dei Latini fu lasciata l'aspirazione, come in PILOTIMVS, in PILORAGVENVS, in PILODAMVS di tre tessere gladiatorie degli anni 683 e 684°, e in altri esempi di pari età. Un liberto, che si chiamò Cn. Domitine Scaripha, è ricoratota dal Muratori?

De Lama, Tav. legislatica, p. 67, n. 18.
 Pag. 483, 1.
 Pag. 483, 1.
 Pag. 483, 1.

Pag. 459. 7. Pag. 1668. 1.

54.

(Segillo quadrilungo.)

HMRPS

Velleiate. Forse TIMARchus Publii Serrus, secondo che il ch. Avellino ha ora mostrato doversi spiegare tali sigle, e secondo l'uso non meno antico nei servi d'indicare il padrone col solo prenome.

55.

P. 146.

(Sigdle circolare.)

### EX · FIGLINIS · VALERIAE · M · F VRBICIN

Probabilmente non è velleiate, provenendo dalla raccolta del Padre Chiappini, per cui fu pubblicata, ma non fedefinente, dal Muratori<sup>1</sup>. — EX-FIGLINIS-VALERIAE Marci Filiae VRBICINae, con cognome cioè derivativo dall'altro di Urbicus.

an,

P·VE

VE in monogramma. Molti tegoli sono stati trovati a Velleia con queste lettere, che sono incavate, e di antica forma. Nella classe prima abbiamo già veduto altri lavori di un figulo Venelio, ma quello chiamossi Caio, e questi Publio.

> 57. (Sigillo quadrilongs.)

CVILLICRESSVL

VL in nesso. Questo tegolo con lettere incise non può essere originario di Velleia, ricordando le figuline Sulpiciane che sono notissime

' Opuscoli, vol. II, p. 283 e 289. — ' Pag. 2014, 10.

úg

nelle vicinanue di Roma. Infatti un altro sinitle ne fu trovato a Velletri nell' escavazione della celebre Minerva, ma convien credere, che fosse molto logoro, o che ne avesse una cattiva copia il Zoega, avendolo dato seurretto nella descrizione di quella statua, che pubblicà sotto il nome di Ginseppe Piazza, di dove lo trasse il Cardinali. Per quotato si ofira spontaneo il supplemento Caii VILLIC RESceniis SVLpicinau, convien rifiutarlo per ammettere quello di Caii VILLIC RESceniis il SVLpicina, a motivo del confinuto con un altro già posseduto dal cardinal Zelada, in cui scorgevasi C-VILLICI ILCinii (o LICininii) REStituti SVLpicinae, non potendosi dubitare, che spettino ambedine alla medesima persona.

58, (Sigillo errolare.)

#### SEXVIMATIHINIERI

SEX.i VIMA-Tli HINIERI : — Questo pure dovrebbe essere ronuno. La gente Vimatia non è cognita se non che per un altro tegolo del Museo Capitolino edito neglignetemente dal Fabretti e dal Muratori ; da cui apparisce che Sesto Vimatio Restituto era un operaio delle fornaci dell' Augusta Faustina, per cui costoro saramo due figuli della stessa famiglia e quasi sicuramente confemporato.

# Aggiunta 5

P. 141. Iu aggiunta alle figuline dell'antica Velleia prodotte nei nostri Annali dell'anno passato il cav. Lopez, direttore del Museo di Parma, ci

Iscret. Velit. p. 431, n. 185.

Peul-être HIMERI.:— W. HEXZEN.]
Inscr. domest. p. 517, 263.

<sup>\*</sup> Pag. 500, 28,

Extrait du Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, 1841.

p. 141, 142.

fa pervenire le tre seguenti da lui scoperte in un piccol tasto tentatovi a proprie spese nello scorso agosto.

59.

(Sigillo quadrilongo.)

Q:PET

(Rasso di palma orazzontale.) SATVRN

Quintus PETilius (o PETronius) SATVRNinus. Le lettere spettano al più bel secolo imperiale.

(Sigillo quadrilungo.)

T · S · PHIERO

Sono unite in nesso le prime quattro lettere del cognome, derivato dall' ionico Biggés in cambio di Biggés, significante nitidus, splendens, e anche purus, castus. Il carattere grande e rotondo apparisce più uguale e meglio formato, che sulle figuline impresse sotto la repubblica, onde può credersi dei tempi di Augusto : ma non si ha alcun dato per appoggiare il supplemento del gentilizio.

> 61. (Signillo quadrato.)

L.NAE.

CoS·W AEM·L·FO

Lucii NAEvii. COnSulibus Manio AEMilio Lucio FOleatio!. - È questi il solito figulo L. Nevio, che abbiamo veduto ricordarsi in altri bolli dall'anno 686 Varroniano fino al 719. Non vi sia chi pensi a trarre di qui un console nuovo, imperocchè il secondo non è altri che

<sup>1 [</sup>Ritschl, Prisene Lat. won. ep. pl. XII, e; Mommsen, Corp. inser. Lat. vol. I, p. 202. n. 783.]

P. 152.

il L. Volcazio Tullo, che occupò il seggio consolare nel 688 in compagnia di Manio Emilio Lepido, i quali compariranno ora per la prima volta sopra un monumento epigrafico. È già nota la promiscuità del digamma e del vau autenticata da qualche altro esempio, come sarebbe FALERIVS per VALERIVS, FIGILIVS per VIGILIVS, e la COHors I FARDVLorum per VARDVLorum del Marini 1. È però notabile, come in un tempo nel quale il V era generalmente prevaluto in Roma, si conservasse ancora nelle regioni circumpadane l'etrusca ortografia dell' F, per cui sarà questa la terza prova, che i tegoli Vellejati ci offrono della diversa pronunzia di quei paesi, esseudosi già avuto nel 687 Achilio per Acilio e nel 718 Corcio per Corceio. Intanto ecco una nuova lacuna riempinta nella serie consolare delle figuline, onde sarebbe da pregarsi il Ducale governo Parmense a volgere un occhio almeno di compassione su quelle già dissepolte, ma troppo abbandonate rovine, nelle quali per poco che si frugasse, si può essere certissimi, che completerebbonsi i fasti del tempo più famoso di Roma\*.

tées des années 696, 698 et 743 de Rome; M. Mommeen les a reproduites dans le Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 202, n. 787, et p. 203, n. 788 et 799. Fa. Rirscat.]

<sup>1</sup> Fr. Arval. p. 97.

<sup>[</sup>Fai donné, Priscae Lat. mon. ep. pl. XII, fig. i, k, u, trois nouvelles terres cuites consulaires du musée de Parme, da-

CONSOLATO DI SENECA.

## OSSERVAZIOM

# SUL CONSOLATO DI L. ANNEO SENECA,

. DA LETTERA AL CH. SIG. AGOSTINO GERVASIO'.

[Traserissi io già questa singolare epigrafe, che parmi tuttaria inedia. dall'Hidoria Nangialiana di Falio Giordano che nanoscittà si conserva nella nostra Real biblioteca. Su di essa notò il Giordano : Bonac Dene templum - Nespola fixisse vetus epigramma testatur, quod in pudelro stylopodio marmoreve per utrumque latta bani su medice madi arbave incențitam in cigiodan marmorarii talveras prope Divae Mariae Annunciatae fores vidi, quod ita se-shabet z: =]

## C · AVILLIVS · DECEMBER REDEMPTOR·MARMORARIVS BONAE·DEAE CVM·VELLIA·CINNAMIDE·CON V·S·L·M CLAVDIO·AVG·L

PHILADESPOTO-SACERDOTE-POSITA DEDICATA - VI - RAL - NO VEMBRIS Q - I V NIO - MARVLLO - COS

Le rendo molte grazie della copia dell'iscrizione, che mi è stata P. 35.

Voyez Mommsen, J. N. 2588, dont nous avons adopté les corrections; on lit, chez M. Gervasio, BONÆ DIÆ et PHILA-DESPHOTO.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait da mémoire de M. Gervasio, intitulé: Osservazioni intorno alcune antiche iserizioni che sono o furono già in Napoli (Napoli, 1849, in-4"), p. 35-43.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> | Gervasio, mémoire cité, p. 39. —

P. 36.

carissima, da lei trovata nella storia di Fabio Giordano. Quantunque egli assicuri di averla veduta, le confesserò che sulle prime sono stato in dubbio sulla sua autenticità, avendomi fatto senso il sacerdote maschio di una divinità femmina, del che si hanno pochissimi esempi oltre i fanatici di Bellona, giacchè i Galli della Madre degli Dei, gl' Isiaci di Iside e simili non sono d'istituzione romana. E più mi recava meraviglia che lo fosse della Dea Bona, i cui misteri, com' Ella sa al par di me, erano interdetti agli uomini, per cui tanto susurro si fece, quando furono violati dalla presenza di P. Clodio. In fatti tutte le sacerdotesse, le maestre, le ministre che si conoscono di lei sulle lapidi, sono di sesso mulichre. L'obiezione sarebbe adunque gagliarda, e forse invincibile; ina ho poi riflettuto che il marmo non dice che Filadespoto fosse suo sacerdote, onde può tenersi che quella statua fosse posta realmente alla Buona Dea, ma nel tempio di un altro Dio, per cui si servisse del suo sacerdote nella dedicazione, il che non è nuovo a vedersi in altre iscrizioni.

Con tali avvertenze ammetterò la verità della lapide, supponendo poi che il Giordano uon siasi accorto di un'ultima linea forse rotta o rorrosa col nome dell'altro console, troppo insolito essendo chese ne memorsase uno soltanto. Imperocchè non me ne sovviene altro esempio sicuro nei bei secoli, se non el cue na lateroclo militare 1, o nelle figuline per angustia di spazio, o se si tratti d'un console imperatore 2, o quando non si elbe realmente che un console solo, come nelle due tessere già-diatorie dell'ammo 755 2, o quando uno di loro fii condannato, come in due iscrizioni Orellinare 1 e in una tavola di patronato del Marini 1, il quale non badando a ciò il attibui al 756, mentre spetta al Ris, in cui non poteva più nominarsi M. Vestino Attico latto uccidere da Nerone nella sua magistratura. Il qual ultimo caso gli atti di quel tempo, che abbiamo in Tactio, non ci autorizzano a cerdere qui ripetture.

<sup>&#</sup>x27; Kellermann, Vigil. Rom. n. 98', 99.

<sup>1</sup> Orelli, n. 1694, 1593, 9783, 3316, 4931, 5030,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Orelli, n. 319h; Bullettino dell' Instit. arch, di Roma, 1835, p. 107.

N. 731 et 732.

Rettamente ha poi segregato il nuovo console da quelli del 937, che si chiamarono L. Cossonio Eggio Marullo e Cn. Papirio Eliano per fede di una tavola Arvale 1 e di tre iscrizioni del Grutero 2, del Fabretti 3 e del Donatia, falsa essendo la citatami Ligoriana del Gudios con M · MARVLLO · ET · IVNIO · AELIANO · COS, e già condannata dal Marini 6. Niun dubbio che qui si tratti dello stesso Giunio Marullo designato da Tacito per console dell'815, ma d'ogni altra parte ignotissimo, di cui avremo ora imparato il prenome preterito dallo storico. E quantunque Suetonio 7 ci abbia annunziato che Nerone consulatum in senos plerumque menses dedit. Ella non abbia difficoltà con l'appoggio della nuova lapide di determinare i suoi fasci alla seconda metà di quell' anno, senz' aver timore che ciò le venga impedito dal concorso del consolato di Trebellio Massimo e di Anneo Seneca. E vero che alla testimonianza di questo loro onore, fattaci da Ulpiano e da Giustiniano9, si è ora aggiunta l'altra più autorevole del giureconsulto Gaio 10. Ed è pur vero che il Panvinio e molti altri dopo di lui lo hanno stabilito nell'815, perchè il senatusconsulto Trebelliano fatto a' 25 di agosto, con cui al dir di Gaio « cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta sit, actiones, quae jure civili heredi et in heredem competerent, ei et in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset hereditas, n fu da loro reputato lo stesso che il senatusconsulto ricordato da Tacito in quell' anno 11, con cui si prescrisse ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici juvaret, ac ne " usurpandis quidem hereditatibus prodesset. " Ma il Lipsio 12 giustamente avvertì che queste due leggi versavano sopra oggetti affatto disparati, e quindi eran diverse fra loro. E quantunque non riuscisse a fissare l' età della magistratura di Seneca, oppose però che doveva

N. XXXtt. col. 3.

1 Pag. 30, 2.

3 Inacr. dom. p. 367, n. 129 Pag. 179. 3.

1 Pag. 52, 1. 89.

Fr. Areal. p. 409.

<sup>7</sup> In Neron. c. xv. \* Digest, lib. LX, tit. 1, leg. 1. ' Institut, fib. It, tit, xxiii.

10 Ibid. lib. It. \$ 253. 11 Annal, lib. XV. c. x1x.

12 Nella Vita di Seneca, c. 11.

P. 3u.

essere anteriore all' 815, perchè al principio dell'anno medesimo si raffreddò l'animo di Nerone verso di lui1; ond'egli ainstituta prioris -potentiae commutat, prohibet coetus salutantium, vitat comitatus, « rarusque per Urbem, quasi valetudine infensus aut sapientiae studiis - adniteretur, - il che non può conciliarsi con gli onori e coi doveri di un console. Ed io aggiungerò, che auche il collega Trebellio ricusa che i suoi fasti sieno procrastinati fino a quell'anno, ed anzi fino all' anno precedente, imperocchè sappiamo che nell' 814 egli faceva il censo delle Gallie in compagnia di Q. Volusio e di Sestio Africano?, Ora i censitori delle provincie, almeno più illustri, per istituzione di Augusto furono uomini che erano già saliti al consolato, come lo era Sulpicio Quirinio che fece il celebre censo della Siria e della Giudea, e conte, per parlar delle Gallie, lo era Germanico, quando ne fu incaricato nel 7673, e che distratto dalle sedizioni e dalle guerre Renaue dovette continuarlo nel 760 per mezzo de' suoi legati P. Vitellio e C. Anzio1. Arroge che tali pur furono i compagni di Trebellio, giacchè Q. Volusio fit ordinario nell' 809, ed or ora le mostrerò che Sestio Africano fu suffetto nell' 812, il perchè non potrà dubitarsi che anch' egli fosse un uomo della stessa dignità. L'anno poi 813 è impedito da suffetti sicuri, sebbene ignorati da tutti i fastografi, cioè da L. Velleo Paterculo e da Pompeo Vopisco, sotto de' quali spuntò la cometa di Seneca<sup>5</sup>, da lui chiamata altra volta Neroniana, e che apparve appunto in quest' anno per deposizione di Tacito 6.

Egualmente I 8 1 a viene escluso dal sopracitato Sestio Africano proveniente dalle tavolo Arvali, dalle quali avrenumo sapato anche il suo compagno, se non ce l'avesse rapito la frattura della tavola XVII serbata in codesto Real Museo. Il Marini non s'accorse che la tavola XVI non è rotta nella fine, nè la XV nel principio, na che la loro separazione procede da questo soltanto che nell'una terminava la lastra di marmo superiore, nell'altra incominicias l'inferiore. Come in tutte le

<sup>1</sup> Tocil. Annal, lib. MV, c. Lit e LVI.

<sup>.</sup> 

<sup>1</sup> Id. ibid. c. xLVI.

<sup>\*</sup> Tacit. Annel. lib. II, c. vs. \* Natural. quaest, lib. Vtt. c. xxviii.

<sup>2</sup> Id. ibid. lib. l. c. 11.

<sup>\*</sup> Annal. lib. XIX. c. xxII.

lunghe iscrizioni scolpite în più tasole l'une all'altra sottoposte, lo scarpellino seuza far caso di ciò prossegui ad incidere quello che doveva, e quindi il senso nelle due linee coerenti procede felicissimo senz'alcuna interruzione, leggendovisi che il maestro immolò nel Campidoglio:

ob · natalem · neronie · claudii · CAESARIS · AVGVSTI · GERMANICI · IOVI B · M · IVNONI · VACCAM
minerper · VACCAM · SALVTI · PVBLIC · VACCAM · PELICITATI · VACCAM · GENIO · IPSIVS · TAVR » »

E ciò si conferma dall'esatta progressione delle date, giacchè dal XVIII. kAL·IANVAR si passa al k·IANVAR. Il che stabilito, rimane evidente che, se la posteriore spetta al primo gennaio 813, l'anteriore appartiene ai 15 decembre 812. Il Marini non potè vedere l'originale della tavola XIV, e quindi non volle credere all' AFRICANVS COS della seconda riga, ma suppose che il COS fosse l'avvanzo di una terza linea successiva, in cui si desiderasse il nome de' consoli 1, lo sono stato più fortunato di lui, perchè in compagnia dell'abbate Amati lo trovai ne' magazzini del Museo Vaticano, cercando i fasti delle ferie Latine; però più mutilo di prima, mancandone ora quasi la metà del destro lato, onde posso asserire che la copia del Grutero corrisponde esattamente alla parte superstite; che il COS è immediatamente attaccato all' AFRICANVS, e che non sussiste la pretesa linea intermedia col resto della scrittura. Bensì non ho potuto verificare, a motivo della sopravvenuta frattura, se questo titolo gli fosse ripetuto nella settima linea, in cui viene citato di nuovo, ove glielo nega il Grutero, e dove viceversa glielo accorda ugualmente il Ligorio nella copia in tutto il resto conforme di questa tavola che lasciò nel suo libro XX delle Antichità 2. Tutto al più potrà adunque restar controverso se Sestio Africano fosse già console III idus decembres dell' 812, in cui sappiamo dalla tavola XIII che gli Arvali sacrificavano in memoria del padre di Nerone : ma non lo sarà ch'egli godesse attualmente della porpora consolare,

Borghesi avait déjà fait cette remarque dans son mémoire sur un fragment de fastes sacerdotaux. Mem. dell'Instituto di corrisp.

arch. di Roma, p. 276; voyez au tome III. p. h12.] <sup>3</sup> Pag. 71.

P. he.

quando intervenae all'adunanza immediatamente precedeute. Quiudi ne consegue, che la tavola XVII, in cui viene notato il suo consolato rouce epoca, e che deve esser la prina memoria che ivi se ne facesse, percihè dopo soleva proseguirsi coll' ISDEM COS, invece di esser posteriore e di tempo incerto, spetta anzi all' 81 z e dè il principio della tavola XIV. E ne proviene pure, ch' egli era già console quando Nerone tornò a Roma dopo l'uccisione della madre, nella qual circo-stanza gli Arvali sacrificariono IIII : IDVS di un mese, ch'è probabilmente quello di luglio, il che verrebbe ad escludere, che in quell'amo si sino avuti altri suffetti à o'd in gesto.

Per tutti questi impedimenti io ho trasferito ne' miei fasti il consolato di Trebellio e di Seneca all' 811, principalmente poi fondandomi sopra nu passo di Tacito, che mi meraviglio come sia rimasto fin qui inosservato. Introduce egli i il secondo a dire a Nerone nell' 8 i 5 : « Quartus "decimus annus est, Caesar, ex quo spei tuae admotus sum, octavus, aut imperium obtines; medio temporis tantum honorum atque opum in - me contulisti, ut nihil felicitati meae desit nisi moderatio ejus. » Seneca aveva avuto la pretura da Claudio, nè dopo potè conseguire provincie. non essendo più partito da Roma o dalle vicinanze, come non si ha alcun indizio, che occupasse altra gran carica all'infuori del consolato. l fasci adunque sono gli onori che accenna in quel luogo; ma s'egli stesso confessa di avergli avuti medio temporis, cioè nell'anno quarto di Nerone, chi dubiterà ch' essi spettino all' 811? Infatti per riguardo alle ricchezze che ivi si congiungono agli onori, troviamo asserirsi in quell' anno presso lo stesso Tacito2, che « intra quadriennium regiae amicitiae « ter millies sestertium paravit, » ch'è appunto il censo attribuitogli da Dione 3. Infine nel medesimo anno si narra, che per l'invidia e per l'odio di lui il senato dopo lunga difesa condanuò all'esiglio il vecchio consolare Suillio Nerulino. Or come Seneca potè avere a quel tempo tanta influenza in senato, della quale nè prima nè dopo s'incontra altro cenno? La cosa sarà chiarissima se allora era console o attuale

<sup>\*</sup> Annal, lib, XIV, c, LIII, - \* Ibid, lib, XIII, c, XLII. - \* Lib, LXI, c, X.

o designato, perché mella prima qualità avrebbe preseduto al giudizio, nella seconda sarebbe stato il primo ad essere richiesto del suo parere, per rui in ambedue i casi l'iminicizia de' consoli soleva ruscirre fatale agli accusati. E cou ciò spero di aver liberato il suo Marullo dalla mo-lesta concorreuza di questi competitori, per cui se nel pubblicare la sua nuova sicrizione credesse giovevole il valersi del presente brano di osservazioni sul consolato di Senera, lo faccia pure liberamente, perchè io vedo bene che la vita uno può più bastarmi per accompagnare con si lungo commento ogni passo de' fisti.

. 53.

TESSERA GLADIATORIA.

## OSSERVAZIONI

INTERNO

### UNA TESSERA GLADIATORIA

DELLA COLLEZIONE DELL' ECC. DUCRESSA DI SERMONETA.

DA LETTERA AL CH. HOTTORE ABEKEN'.

Il gladiatore Curzio Proculo, che si palesa per un uomo libero, mi p. 31 persuade agevolmente che la presente tessera debba essere posteriore ai tempi della repubblica,

CVRTIVS
PROCVLVS
SP VIII k DEC
MVETTIOMAR@B&&&del\*

perchè sebbene il numero di queste sia molto cresciuto ai giorni mostri, prima però del 740 di Roma non si ha alcuna di loro, che attribuisca quell'atrore professione ad altri che a'servi? Chè se la sua età deve quindi discendere ai tempi imperiali, nei quali l'amministrazione dei fasci aveva cessotto di abbraccire tutto l'anno, una avrenue da mera-

18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait du Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, 1844., [1.34-3a, et resti par M. Henzen, sur le insunuserit original.]

1. 190. [Corp. inser. Lat. u. 745.]

1. 190. [Corp. inser. Lat. u. 745.]

P. 3+.

vigliarci se il consolato da lui ricordato si cercherà indarno nei fasti. Imperocchè una delle proprietà di queste tessere essendo quella di notare i consoli che in quel dato giorno erano effettivamente in cacica, la stessa data dei 24 di novembre basta per avvertirci che questi debbono essere suffetti, dei quali ognuno sa quanto poche e imperfette notizie ci siano pervenute. L'ultima intanto delle tessere gladiatorie di età sicura, che fin qui si conosce, appartiene all'impero di Vespasiano 1; ma quantunque volesse protrarsi il loro uso fino a tutto il primo secolo cristiano, ciò nondimeno fra i tre personaggi della gente Vettia, che in questo lasso di tempo rinscirono a trovar luogo nella serie consolare, non se ne avrà alcuno a cui la nostra possa consodamente riferirsi. Tutti tre furono, è vero, surrogati, e il primo di loro sarà il Vettio Bolano di Tacito e di Stazio, cui non rifinterò il prenonce di Marco, avendedo usato anche suo figlio console ordinario nell' 864. Stando a certe mie congetture deve egli aver avuto un posto nel collegio dell'anno 824 dopo la morte di Neroge, no in ogni caso la sua magistratura non potrà mai comprendere l'ultimo binnestre, che fu invece occupato da Bellico Natale e da Cornelio Scipirgre 2. La stessa difficoltà s'incontra in L. Vettio Paulo collega di T. Ginnio Montano, ch' ebbe anch' egli non il terzo, ma il secondo mudino dell'anno 834 per autorità della tavola Arvale XXIII, e di nui iscrizione Gruteriana3, coll' altro intoppo di più ch'egli chiannessi Lucio e non Marco. Resterebbe il terzo, cioè Vettio Proculo, di cio s'ignora il prenone, aumesso da Plinio a parteripare dei fasci dell'850, i quali realmente gli sono ritardati sino alla fine dell' anno da un' altra iscrizione Gruteriana 5; nua questa istessa lapide ne oppone ostacolo per la diversità del collega, che gli assegna nella persona di Giulio Lupo, Malgrado però dell' esclusione di questi tre Vettii ne resta un altro

Cardinali, Diplomi imperiali, n. 115. [Corpus inscript. Lat. n. 773. — Voy. ibid. n. 775. une tessère de l'au 817, que j'ai publiée dans les Annoles de l'Instit. arch. 1859 p. 5. W. Hexux.]

<sup>1</sup> Cardinali. Diplomi imperiali, tav. II

e III. [Orelli, n. 737.] Pag. 40, 3.

Pag. 1071. 4.

che può con verosimiglianza reputarsi quel desso ch' è ricordato nella tessera, Egli è M. Vettio Nigro proconsole dell' Asia sotto Nerone, riconosciuto per tale anche dall' Eckhel!, ignoto è vero a tutti gli scrittori, ma ricordato in una medaglia di Apamea della Frigia data pel primo dal Pellerin<sup>2</sup>, e quindi dal Mionnet<sup>3</sup>, alla quale un' altra della stessa zecca, ma con dissimile rovescio, è stata poi aggiunta dal Sestini e ripetuta dal lodato Mionnet\*. S' egli fu procousole dell' Asia è fuori di dulibio, che prima dev' essere stato console, giacchè per notissima istituzione di Augusto religiosamente osservata per più di tre secoli, il governo delle due provincie dell' Asia e dell' Africa non fu mai dato che a nomini consolari. Era prescritto da principio che tra i fasci e la provincia dovesse correre un intervallo di cinque anni, ma da Tiberio in poi superò generalmente il decennio; per cui ponendo mente, che nell'incisione della medaglia del Pellerin la faccia di Nerone apparisce molto giovanile, se ne può indurre che il consolato di Vettio debba riportarsi all'impero di Claudio, età ben conveniente alla nostra tessera, giacchè l'uso di esse sino a quel tempo trovasi continuato e comune. Resterebbe ora da indagare chi sia il suo collega M. Ar..., ma la cassatura che ci ha rapito l'ultima parte del suo nome ne rende soverchiamente difficile la ricerca, troppe essendo le case a cui si adattano quelle iniziali, e niuno poi in esse conoscendo, che come Vettio Nigro abbia sicuro diritto ad un consolato di questi temni.

Supplém. t. VII. n. 153.

51.

L IV, p. 195, n. 1, e p. 232, n. 239.

D. N. V. t. IV. p. 234,
Mélanges, p. 30, pl. XXVI, fig. 2.
Médailles antiques grecques et romaines,

IV, p. 195, n. 1, e p. 232, n. 239.
 Médailles antiques grecques et romaines,

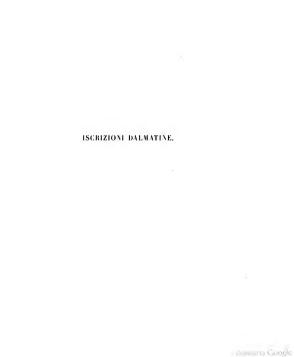

## ISCRIZIONI DALMATINE:

Continua il sig. Nisiteo ad esserci cortese delle scoperte lapidarie, P. 101. che si fanno in Dalmazia. Erano già cogniti tre marmi, che da Narona furono trasferiti nel Museo Nani di Venezia<sup>2</sup>, e pubblicati da prima nel giornale letterario di Berna3, da cui passarono nella collezione del Donatia ed in altre opere epigrafiche, i quali gioverà avere sott' occhio per la strettissima loro correlazione con quelli che novellamente si producono.

15. MERCVRIO-AVG-SACR M · VI PIVS · AVG-LIB · NEDYMVS C · POLLIVS · ALBANVS T-VFTVLENVS-T L-ABASCANVS Q: CORNELIVS · AVGVSTALIS L · VOLCEIVS · CERDO IIIIII · VIRI·M·M·OB·HON

2 5. GENIO · PLEBIS · SAC L · SEPTIMVLENVS · VITALIS O · L V S I V S · A C R A B A N V S O · I V L I V S · D A P H N V S M · CVRTIVS · SPORVS · IIIII · VIRI O B • H • M • M

P · M E S C E N I V S TROPHIMVS T · FLAVIVS · ASIATICVS T·FLAVIVS·SVRVS L-BOVIANIVS-PAREVS IIIIIII VIRI ов - н -

Extruit du Bullett, dell'Instit, di corrisp. archeol, di Roma, 1842, p. 101-109, el revu por M. Henzen, sur le manuscrit original.] ' [lis sont anjourd'hui à Legnaro, près

de Padoue, où je les ai vus. Ts. Movesex.]

2 Excerptum Italicae nec non Helreticae litteraturae, ann. 1760, L. III. p. 999.

\* Pag. 27. 2; 45, 1; 257. 6. 6 [Orelli, n. 3911.]

Ora Ire altri ne sono venuti alla luce nella stessa città, da cui i primi due sono andati ad arricchire l'Imperiale Museo di Zara'.

4 º.

AVG · SACR
C · IVLIVS · MACRINI · LIB
MARTIALIS · IIIII VIR · M · M · OB
HONOR · IDEM · LV DOS · SCAENICOS
PER-TRID · D · ET · CANTAR-ARG · P · S

Vi si scorgono alquanti nessi, che abbiamo disciolti per comodo della stampa, e l'ultima riga facilmente s' interpreta LVDOS SCAENI-COS - PER · TRIDuum · Dedit · ET · CANTARum · ARGenteum · Pecunia · Suo 3

P. 192.

#### DIVO · AVG · SACR

Q SEXTILIVS CORINTHYS C SEXTILIVS SYNECDEMVS
L VIBIVS A MARANTHYS L AQVILLIVS APTVS
L TITIVS IDIVS CHRYSEROS C VALERIVS HER MA

L'ultimo è rimasto a Narona 5:

## MERCVRIO · AVGVSTO · S

L·VOLTIVS·L·L·VRIME CONTROL OB · H

Ills y sont encore; je les y ai vus et copaés. Ta. Monusex.]

Henzen, n. 6071.]

[II y a sur le marbre P·S·, c'est-à-dire Pondo unciarum septem, et non pa-

Perunia Sua, II y a en outre CANTHAR.

el à la ligne précédente, SCAENIC.—

Tr. Monnesex.]

<sup>1</sup> Henzen, n. 6070. — On lit sur le marbre, à la 2º ligne. C · TERTINIVS · SYNEGDEMVS, et à la 4º. L · TITVSI- DIVS · CHRYSEROS. — Tat. Monnsex.

° [1] est aujourd'hui à Legparo; voici ma

copie :

M E R C V R I O AVG · S A C R V M L·VOLCEIVS · L·L· SILVESTER·[IIII] VIR OB·H

La copie communiquée à Borghesi est cellde Prudestius, De regno Bossine (1781) p. 97. Tu. Moussex.

Il precipuo merito di queste lapide è riposto nelle due siele M·M· OB·H. che sono state finora il martello degli eruditi. Nel giornale di Berna furono spiegate meritissimo ob honores : il Passeri 1 sostituì ob honorem magistratuum : altri, da cui non disconvenne l'Orelli nell'indice delle abbreviature, pensò a Merito Merito. Giustamente tutte queste interpretazioni dispiacciono al sig. Nisiteo, che si estende a mostrarne la debolezza, quantunque non faccia mestieri per ciò di lungo ragionamento, non essendovi alcuno che a prima vista non ne conosca la falsità. Chi in fatti non vede, che quell' OB·H, OB·HON, OB·HONOR indica manifestamente l'occasione o la causa, per cui i sei di Narona fecero innalzare quei ceppi, e anche le statue, o che altro fosse loro sovrapposto? Così L. Pinario Rufo OB·HONOREM·AEDILITATIS· IMAGINEM · GENii MVNICIPI · LILYBITANORVM · Pecunia · Sua · Posuit 2: M. Mindio Massimino STATVAM · MERCVRII · OB · HONOREM · QVINQuennalitatis POSVIT 3; L. Giulio Aetore dedicò una statua a Giano OB · HONOREM · IIVIR ATVS 4: C. Emilio Omulino costrusse alcune fabbriche OB · HONOREM · FLAMINA-TVS 5; L. Fadio Piero diede trenta paja di gladiatori OB·HONO-REM · DECVRimatus 6, a cui corrisponde egregiamente il C. Giulio Marziale della nostra lapide quarta, che anch' egli oltre la base diede i giuochi scenici. Niente anzi di più comune quanto simili dedicazioni fatte dai seviri pel conseguimento della loro carica, Bastino per esempio quella di C. Publicio Melisso FIDEI PVBLICAE OB HO-NOREM · IIIIIIVIRATUS 7. di C. Terenzio Onesimo TUTELAE · AVG · OB · HONOREM · SEVIRATVS · SVI \*, e dei seviri Augustali di Rieti PATRI · REATINO · OB · HONOREM · AVGV-STalitatis?.

Con tali scorte non può restar dubbio, che nelle sigle M·M si na-

- 1 | Osservazioni sopra alcuni monum, gr. e
- bst. del Museo Nani, sez. III, p. xxvi.] 1 Fabretti, Inser. dom. p. 78, n. 91.
  - ' Gruter. p. 51, 3. [ Mommsen, I. N.
  - \* Furlanetto, Museo di Este, n. 1.
- \* Orelli, n. 3281.
- Gruter. p. 409, 3. [Mommsen, I. N. 4768.]
  - 9 Orelli, n. 1814. ' Grut. p. 104. 11.
  - ' Orelli, n. 1858.

sconda la qualità dell'onore, o sia l'indicazione dell'ufficio occupato dai sei di Narona. Egli è adunque assai modesto il sig. Nisiteo, quando propone come semplice congettura di supplire in alcune di quelle iniziali OB · Honorem Magisterii, fondandosi sull' OB · HONOREM · MA-GISTERI · COLLegii FABRVM dell' Orelli 1, e rispettivamente nell' altra IIIII VIRI · Magistri. Alla quale spiegazione non esitiamo di prestare pienissimo assenso, sapendosi che anche al quinquennalis dei collegi sottintendesi sempre il magister, sia che si agginnga il sevir, sia che si ommetta; e che gli stessi capi degli Augustali con intera denominazione furono detti sezriri magistri Augustales, come nel VIVIR MA-GISTER · AVGVSTALIS del Muratori 2, e nel SEXVIR · MAG · AVG del medesimo 3, del Donati 4 e del Fabretti 5, benehè per l'ordinario si chiamassero sexviri Augustales, o anche sexviri nudamente, e con minor frequenza magistri Augustales soltanto 6. Il che pure si avvera nel SEVIRO · MAG · LARVM · AVG del Grutero 1, e nel SEVIRO · MAG LARVM · AVGVSTALI dello stesso s, che, come vedremo, non sono diversi dagli altri Augustali.

Da tutto ciò ne viene di legittima conseguenza, che il secondo M deve significare il collegio, di cui quei seviri furono maestri. Il sig. Nisiteo sospetta, che fosse quello dei Mercuriali, e noi troviamo buone ragioni per seguirlo in questa opinione. Imperocchè ne fa gagliardissimo invito il culto di Mercurio specialmente onorato da questo collegio, del ehe abbiamo testimonianza in due delle nostre iscrizioni e ci conforta la conoscenza, che i Mercuriali furono appunto retti da macstri, siecome attesta il MAGISTRO · MERCVRIALI · ET · AV-

N. 3321.

<sup>1</sup> Pag. 197, 5.

Pag. 194, 7. 4 Pag. 261, 3.

<sup>1</sup> Inser. doss. p. 408, 307.

<sup>&</sup>quot; [le crois avoir démontré que les magistri Augustales n'ont rien de commun avec les seriri on seriri Augusteles; voy mon article sur le mémoire de M. A. W. Zumpt, De

Augustelibus, etc. dans la Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1848, p. 195 ei sujv. ef. Marquardt, Handbuck der Romiacken Alterthimer, L. III., part. 1, p. 377 et suiv. W. HENZES.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pag. 406, 4; 410, 6; 432, 5,

<sup>\*</sup> Pag. 462. 5. N. 1 e 5.

GVSTALEI · NOLAE di una lapida del Grutero 1, e il MAG · MERC di un'altra di Gaiazzo presso il Maffei 2. Notissimo è poi che anche i collegi di altre città presero egualmente il nome delle divinità loro tutelari, onde si hanno gli Apollinari a Modena, i Concordiali a Padova, gli Ercolani a Tivoli ed a Cenina nella Sabina 1, i Marziali a Larino, i Marteusi a Benevento ed altrove, i Minervali ad Asti, i Venerei nella Sicilia. Più antichi però e più diffusi furono i Mercuriali. Impariamo da Livio\*, che il loro collegio fu istituito in Roma fino dall' anno 25q; che componevasi di mercanti, e che desunse un tal nome dal tempio di Mercurio vicino al circo Massimo, dedicato conteniporaneamente da M. Letorio. Cicerone ne fa ricordo ai giorni suoi, scrivendo a Q. fratello : «M. Furium Flaccum, equitem Romanum, - hominem nequain, Capitolini et Mercuriales de collegio ejecerunt ad pedes unius cujusque jacentem. Al qual passo unendo egualmente i Mercuriali coi Capitolini fa eco la seguente pietra comunicatami dal defunto ab. Amati, e scoperta nel 1826 a Lanuvios, la quale per la memoria che vi s'incontra del XXVIvirato è certamente auteriore al 7/111:

A · C A STRICIVS · MYRIO

TALENTI-F-TR-MII-PRAEF-EQ

ET · CLASSIS · M AG · COLLEG

LVPERCOR · ET · CAPITOLINOR

E · · · MERCVII AL · ET · PA GA

NOR · A VENTIN · XXVI VIR

SORTITION IB VS

US · REDE MITIS

P. 104.

50.

A tempi posteriori spetta l' OCTAVIVS · V · P · EX · MERCV-

```
<sup>1</sup> Pag. 317. 5. [Mommsen, I. N. 5006.]

5006.] <sup>1</sup> Mus. Ver. p. 354; 3. <sup>1</sup> Pabretti, Jaser. dom. p. 119. n. 7. e vol. I. p. 186.] vol. I. p. 186.]
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fabretti, Inser. dom. p. 119. n. 7. e vol. I, p. 186.] p. 217, n. 564. Dion. lib. LIV, c. 121.

<sup>117.</sup> n. 564. Dion. nb. 144, c. xxv.

RIALIBVS, che il Doni i ricavò da un sasso, ch' era presso la porta di S. Stefano al monte Celio, se pure non vi si ha da leggere EX MEMORIALIBVS, come ha pensato il Marini 2.

Del resto da alcune delle sopracitate iscrizioni abbiano avuto contezza dei Nerunialia Noba ed a Gaiazzo: li troviamo eziandio a Beneventoiu due lapidi del De Vita?, in una delle quali si legge CN · RVSTIVS · CN · L· FESTIVOS · MERCURIAIu· ET · MERCATOR.

RILLAGO · NUMMVILARIO · MERCATOR.

CVRIALI; così pure a Grumento in un' altra del Bonnanelli', da cui si
ricorda Q · VIBIEDIVS · PHILARG · NVIMISTer · LARun
AVG · ET · AVGustali: · MERCurialis, e a Bugge, patria di Emino',
ove M. Tuccio Cereale ordino che si dividessero DECVR · SING · HS ·

X · Ñ · AVGVSTALIBS · HS · XII · Ñ MERCURIALIB · HS · X

Ñ · ITEM · POPVLO · VIRITIM · · HS · · VII · Ñ ; nè sappiamo a qual
città precisamente appiarenga il L · AVIDIVS · L· · PHILOGENES·

MERCurialia ET · AVGustalia del Doni · .

Nou cade pertanto alcuna difficultà, che abbia avuto il suo collegio di mercanti, ossia i suoi Mercuriali, anche Narnoa, cli era una delle più floride città della Dalmazia, e che Plinio\* dice - colonia tertii con-ventus. M. Varro LXXXIX civitates eo ventitasse auctor est. \* Otra da ricordarsi che dalla stessa Narona fu colle altre trasportata nel

<sup>1</sup> CI. VIII. n. 64. — [Doni răvată pas va le monument sur fequel dăsi gravée ceste inscription; il l'avait tirée ex actedă Vaticeaté, căsti-dire du massusrit n. 5a53 (or, dana ce massusrit, le mot MERCV-RIALIBVS est en partie suppléé par conjecture; Marini a donc en raison d'en proposer une meilleure restitution, ME-MORIALIBVS. — J. B. as 600sa.]

<sup>3</sup> Fr. Areal. p. 197. — [On peut cousulter maintenant, sur le collége des Mercuriales de Rome et sur celui des Capitolini, une savante note de M. Mommsen, dans le Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 906. n. 805. W. HENZEN.]

<sup>3</sup> Antiq. Benevent, p. 165; Inser. Benevent, p. 17, 6, et 35, 7. [Mommson, I. N. 1529 et 1521.]

Antica topografia interior del regno di Napoli, vol. I, p. 397. [Orelli, u. a467; Mommsen, I. N. 309.]

Marini, Fr. Arral, p. 21. [Orelli.
 n. 136; Mommsen, I. N. 445.]
 Gl. V. n. 208. [Murat. p. 190. 5; Sax.

Misc. III, p. 77; Orelli, u. 1381.

Museo Nani la seguente pietra i edita dal citato giornale di Berna, non che dal Donati e dal Biagi :

> L·LVSIVS·CORPIO L·LVSIVS·QVINTO L·LIB·IIII·VIR M·M·OB·H

La quale interpretiamo Lucius Luvius Corpio, Lucius Luvius (Vainto, Lucii liberi, quattuvorivi magitari Mercurialium ob konorem. È notabile, che mentre nelle sopra riferite si assicura, che i maestri dei Mercuriali Naronesi erano sei, in questa all' opposto si afferma che furono quattro ma è più notabile ancora, che una pari variazione nel numero dei rettori s' incontra pure in altri collegi che hanno con esso stretta affiinità. Il Cardinali 'riferisee una lapide delle vicinanze di Tivoli, che spetta sicuramente ai tempi di Tiberio, come consta dalla memoria che vi si fa del proconsolato di M. Silano nell' Africa, ma che può ben ricordare delle cariche avute sotto Augusto, posta a C. Meniu Bassa Ill'VIRo "Mostiro HERCVLANEO ET-AVGVSTALI". Viceversa abbiamo nel Muratori s' un VI-VIR-HERCulaneerum "AVGustalium TIBVRTium, e così pure nel Grutero" una pietra parimenti tiburtina dedicata DEO -HERCVLI "TIBVRT" dai sevri 'Augustali.

<sup>1</sup> [ Cette inscription existe encore à Legnaro, où je l'ai vue et copiée; elle est ainsi conçue;

> L · LVSIVS · CORPIO L · LVSIVS · QVINTIO L · LIB · lIBII · VIR M · M · OB · H

Ти. Моничех.]

<sup>2</sup> Рад. 956, 8.

Monum. Gr. et Lat. ex museo Nanio,

p. 176. \* Diplomi imperiali, p. 199, n. 581. [Orelli, n. 3434.]

5 [Ce personnage avait été édile, puis quattuoreir iuri dicundo; le titre IIII eir pe doit donc pas être mis en relation avec le magisterium des Herculanei, W. HENER.]

6 Pag. 190, 7. [Ce fragment, qui provient des schedae de Muratori, n'a aucune

autorité. W. Hexas.]

\*\*Pag. 103. 3. (Gate inscription. qui est consecté DEO \*HERCVLI TI-BVRT \*HVICTO \*COMITI \*ET \*CONSER VATOR! DOMYS \*AVG. m'est fort suspecte. «I quisipue je ne l'aire care retrouvé dans source net convoir dans source net source des la guerre de l'agrerie, je ne d'estre pas qu'elle viai lun certaine Ligorien. (El timerpitos de de didius. p. 32. 7, et deux inscriptions indélite des sout consacrées Herculi comito (sie) conservat, etc mis initio comità (sie) conservat, etc mis initio comità (sie) conservat, etc mis (sie) aire des conservat, etc mis (sie) aire de l'agrerie conservat, et comite (sie) aire de l'agrerie conservat, et comite (sie) aire de l'agrerie conservat, et comite (sie) aire de l'agrerie (sie) aire de l'agrerie (sie) aire de l'agrerie (sie) aire de l'agrerie (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (sie) aire (

Divinath Glogle

Similmente vediamo in un lacero, ma prezioso maruto dell'Orelli<sup>1</sup>, che quattro furono i maestri dei Lari di Angusto OVI · Kalendis · AV-GVSTIS · PRIMI · MAGisterium · INIERVNT; che quattro pur erano nel 754 per fede di un altro monumento dello stesso collettore 2; e dello stesso numero pur furono i MAGISTRI · AVGV-STALES della colonia Falisca per attestato di un' altra Gruteriana 3 scolpita mentr' era ancor vivo Ottaviano, alla qual classe riducianio pure i IllIVIRi · AVGustales di due lapidi di Brescia divulgate dal Donati 4, sempre che siano state lette accuratamente. Colle quali benchè diverse denominazioni di magistri Larum Augusti, di magistri o quattuorviri Augustales e anche di Compitalares o non può negarsi che a quel tempo si denotassero i capi di una istessa istituzione 6 fondata da quell' imperatore nel 747 secondo Dioue 7, ciò apparendo da quanto ri ha conservato lo scoliaste di Orazio, Porfirione : « Ab Augusto Lares, " id est dii domestici, in compitis positi sunt, ex libertinis sacerdotes -dati, qui Augustales sunt appellatis, r a cui è consono Acrone : r Jus-~ serat Augustus in compitis deos Penates constitui ut studiosius cole-- rentur. Erant autem libertini sacerdotes, qui Augustales dicuntur. -Su questi maestri dei Lari noi rimanderemo a ciò, che colla usata sua

rieto imperatori. Du reste, alors même que cette inscription ne servit pas fausse, elle ne prouverait rien en faveur de l'opinion de Borghesi. W. HEXEN.

- N. 1659. On en trouve un meilleur leate dans la lettre de Marini citée plus loin. p. 415. note 1. Cette inscription est conserrée aux Lares Augustes, LARIBVS AVGVSTIS. et non pas aux Lares d'Auguste comme on pourrait le conclure des
- expressions de Borghesi, L. RENIER.]
  - N. 2425.
  - Pag. 149. 5.
- Pag. 86. 3, e p. 87, 4. [C'est avec raison que Borghesi donte de l'exactitude de ces inscriptions, dont la première certainement a été très-mal fue. W. Haszas.]

- <sup>6</sup> [Lisez Compitales, el à la ligne précédente. Magistri Larum Augustorum; voyez plus loin. p. 419. notes 1 et 2. L. REXIER.]
- <sup>9</sup> Il est bien vrai que les saggistri Lerum Augustorum étainet les mêmes que les magistri Augustata et les compiletes; mais quoiqu'ils fussent au nombre de quatre, ils ne portaient pas le nom de quatrouviri, et la théorie de Borghesi sur une réforme de cette institution par lequelle on en aurait fait.
- des seviri u'est pas fondée. W. HENZES.]
  Lib. LV. c. viii.
  - Lib. H. Sat. III. vs. 281.
- \* [Cest-h-dire, non pas Augustales simplement, mais magistri Augustales; voy, mon article dans la Zeinschrift für die Alterthumsee, 1848, p. 197. W. HENZER.]

nuestria ne scrisse abbondantemente il Marini nella sua lettera al Giultani', al nostro scopo bastando di ricordare che superiormente abbiamo citato parecchi esempi dei SEVIRI·MAG·LARVM·AVG<sup>2</sup>, i quali hanno tutta l'apparenza di essere posteriori a quel principe. Da tali confronti si ha dunque grande argomento per dedurne, che i'ultima delle lapiti Namousi ebdba in chi precedere le sorelle, e che i mestri di questi collegi da prima fossero qualtro secondo l'ordinario stile di altri che ora non occorre di cuumerare, ma che in appresso crescessero di due.

Or quando avvenne un tale incremento? Su di ciò ci sia permesso di proporre una congeltura suscitatari in parte dai nuovi marmi, la quale ci può mettere in via per disciogliere alcune delle tante questioni sull'origine e sulla natura dei seviri, intorno i quali confessammo anche noi è di non veder chiaramente. Cominiciremo dall'osservare che fra l'infinita moltitudine di lapidi, nelle quali si fa menzione di costoro, non ne abbiamo trovato pur una, che possa dimostraria interiore all'impero di Tiherio, non escluse le due di Assisi', che passano per le più antiche, imperocche il POST. MIMESIVS - C', F, ch' è uno dei sei, in un' altra' si confessa LEGATVS-TI-CAESARIS-AVG. Viceversa nè nel nuovo impianto di magistrati stabilito da Augusto, dei quali ci la reso diffuso conto Dione, nè fra tutte le sittuzioni sia romane, sia numicipali o provinciali, nate o vigenti sotto di lui, alcuna se ue conoces, che fosse retta o amministrata da un pari nu-

Mossum. ont. inediti per l'atmo 1786, p. LAXVI o seg. [Cettle lettre de Marini a été reproduite en français. avec quelques additions, dans le Museo Pio Clementino de Visconiti. L IV. p. 343-357 de l'édition de Milan. L. RESUS.]

<sup>1</sup> [Toua les exemples connus de cette prétendue dénomination peuvent s'expliquer en admettant deux charges différentes, des servir et des magietri Larum; voyex mon srticle dans la Zeitschrift für die Alterthumrissenschaft, 1848. p. 195, et mon Supplément au recneil d'Orelli, n. 7089, W. Henzen, l

Bullett, dell' Institut, 1839, p. 62.

<sup>6</sup> Grut, p. 167, n. 8 e. 9.
<sup>7</sup> Grut, p. 188, 1, [En kgol impérial ne peut avoir été errir Augustéte; il s'agit donc it d'une commission différente, si la personne nommée dans ces inscriptions est en éflet la même. Cher Grut, p. 167, 9, il est question de guimpereir, qui i ont rien de commun avec les Augustéles; voy. Anaeil ét! Instit. 188, pp. 29.2 N. [HEREN].

mero di persone, una sola eccettuatane. Non ignoriano che dallo Spauennio e poi dal Morcelli è stato riportato al suo impero il cominciamento dei zeriri equitum Romanerum, ossia dei capi dei giovinetti figli di senatori, che celebravano i giuochi Troiani. Però così sotto Ini<sup>1</sup>, come prima sotto Silla e Cesare<sup>3</sup>, e dopo ancora sotto Tiberio <sup>3</sup>, quei giovinetti erano distinti in due schiere separate, che Suetonio chiama ripetutamente puerorum mojorum et minorum<sup>3</sup>, benchè non negheremo che ciascuna di queste schiere avesse tre condottieri, ciò apparendo da Virgilio <sup>2</sup>.

#### Tres equidem numero turmae, ternique vagantur Ductores.

Ma quantunque concedianio ad Augusto la partizione dei giovanetti in sei turme, a motivo però della continuata loro distinzione in due cunei, come Tacito gli appella, e più perchè da lui impariamo che quello dei minori di età assunse il nome di Germanico, pare che i prefetti per esempio di questo avessero dovuto chiamarsi piuttosto triumriri equitum juniorum, o Germanicorum, onde sarà per lo meno incerto che risalga fino ad Ottaviano la generica denominazione di seviri equitum Romanorum. Negli scrittori e nelle lapide non si è finora veduta innauzi Nerone 7, quando era già sparita per sempre la diversità di equites majores et minores per dar luogo all' altra di sevir turmae primae, secundae, quintae. In ogni caso non sapremmo vedere qual relazione potesse esistere fra una istituzione che teneva del militare, e un'altra in origine tutta sacerdotale, nè tra figli di patrizj e libertini od artefici, quali furono gli Augustali e i loro seviri, che nei loro primordi non aspiravano certamente ad occupare ancora il secondo rango nelle città.

L' origine di costoro è stata comunemente dedotta dai sodali Auguoz. stali creati nel 767 in onore di Augusto poco prima defonto, secondo il

Suel. in Aug. c. xLm; in Tiber. c. vt.

<sup>\*</sup> Plutarch. in Cat. Min. c. 111.

Snet. in Core. c. xxxix.

<sup>\*</sup> Tocit. Annal. lib. II, c. Laxam.

<sup>\*</sup> In Cocs. c. xxxx; in Aug. c. xLm.

<sup>\*</sup> Aeneid. lib. V, vs. 360.

noto passo di Tacito': eldem annus novas caerimonias accepit, addito'sodalium Angustalium sacerdotio... sorfe ducti e primoribus civitalis unus et viginti: Tiberius Drususque et Claudius et Germanicus
-adiciuntur. - E questa deduzione si è ora riconosciuta giustissima, imperocchè mentre agli altri amplissimi collegi di sacerdoti, ai quali fu
equiparato il loro, presiedeva un solo, a questo invece ne furono preposti sei, che si cambiavano ogni anno. Dobbiamo questa importante
e peregrina notizia ai frammenti degli atti di quel sodalizio trovati ai
giorni nostri a Boville, ove aveva la sua residenza presso l'antica
ara della gente Giulia, alcuni dei quali furono pubblicati dal Cardinali', e ad uno specialmente di questi, che conteneva la successione
di tali maestri, colla seguente intestatura da noi supplita sulla fiue
della nostra dissertazione sopra Burbuleio, ove alcun' altra cosa ue
dicenmo:

MAGISTERIA · SOdalium augustalium CLAVDIALIVM · Albanorum bovillensium 3

Ognuno sa, come i cultures Augusti, che per deposizione dello stesso Tacito \* oper omnes domus in modum collegiorum habebantur, vii che è lo stesso che dire gli Augustali gregori, rapidamente si propagarono per tutte le città, massimamente di Italia, ed ognuno poi vede dietro la notizia ora avutasi, che fua di mitazione dei sodali bovillensi, se auchi essi furono settoposti alla presidenza di sci. Giò premesso, noi non negheremo che in alquante delle principali città si foudasse un unovo e particolare collegio tutto proprio degli Augustali, e che ami in alcune fossero questi divisi in seuiori e giuniori: ma pensiamo in-sieme, che generalmente il culto del nuovo di osser racconnandato ad

<sup>&#</sup>x27; Annal. lib. I, e. LIV.

Mem. rom. di antichità e di belle arti,
 II, p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Cette restitution est inexacte; au lieu de Athanorum bovillensium, il faut lire ANrua, et au lieu de prouver que les magistri

des sodales Augustales étaient au nombre de six, ce monoment prouve qu'ils n'étaient que trois. Voyex plus hout, p 174, note 2. L. RENER.

Annal lib. I. c. Lix.

una delle corporazioni di artieri o libertini precedentemente esistenti, massime poi dove i diversi mestieri erano uniti in un corpo solo, come sarebbe per esempio ad Arles, ove troviano i FABRI NAVALES CORPORIS · ARELatensis 1, i FABRI · TIGNuarii, CORPOR · AREL2, gli VTRICLarii CORP · AREL3 e i NAVICVLarii · MA-RINi · ARELatensis · CORPoris 4, elie non per tutto furono molti certamente i collegi, quibus ex s. e. coire licebat. In questo caso noi opiniamo, che i decurioni, ai quali è noto che competevane il diritto, o col pagamento di sportule, o gratuitamente, scegliessero i principali di quella data corporazione, e li creassero Augustali, in modo che ogni Augustale fosse membro di quel corpo, ma non viceversa, onde poi ne avvenisse, che così gli Augustali ginngessero a poco a poco a formare un ordine intermedio fra i decurioni e la plebe. Così vediamo che a Padova gli Augustali si traevano dai Concordiali, onde più volte vi s' incontra l' AVGVSTALIS · CONCORDIALIS; ma che però ogni Concordiale non era Augustale, benchè taluno avesse fondata speranza di addivenirlo, onde nelle sue lapidi lasciò uno spazio vacuo per aggiungere questa nuova qualità quando l' avesse ottenuta, secondo ch' è stato acutamente osservato dal ch. Furlanetto s.

Certo è intanto, che in altri pure di somiglianti collegi fi ninestata l'Augustalità, siccome pei Martensi non ci lascia dubitare il SEVIRO-AVG-MART del Marini<sup>1</sup>, ai quali aggiungeremo la SCHOLA-AVG-sutafimi COLLEGii FABRORus "TIGNVARiorundi Tolention, il Illilli VIRI AVG-COLLEGii FABRYM di Barcellona\*, i Illilli VIRI -AVG-CORPORATI -NEMAVSENSES\*, e il NA-VICVLARius "ARELatensis "ITEM" ! IllilliVIR - AVG-utafisi" COR-PORC-Colonies "Luiter "Patransa "Araltensis del Murstorii", voe o legussi

2 Murat. p. 550, 6. If faut lire, dans celle

inscription, SCHOLA AVGsate et non

DAS SCHOLA · AVGuetalium, W. HENZEN,

Dumont, Inscriptions d'Arles, n. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat. p. 960, 4.

Murat. p. 531, 5.
Orelli, p. 3655.

Museo di Este, n. 15.

<sup>\*</sup> Fr. Areal. p. 158.

<sup>°</sup> Grut. p. 4s3, 5 e 6. □ Pag. 976, s.

<sup>\*</sup> Grut. p. 81, 4. \* Grut. p. 4:3, 5 \* Pag. 976, s.

CORPORis Coloniae, o se anche si vuole CORPORatus Coloniae, sempre sta che il Corporatus non può distaccarsi dall' AVGVSTA-LIS per fanue una qualità distinta, come si è preteso da alcuno, perché in questo caso sarebbesi unito al navieularius, avendo noi superiormente mostrato che i naviculari facevano parte del corpo o collegio degli artefici Arelatensi,

Ora dunque c'immaginiamo, che quando ad uno di tali collegi fu congiunta l'Augustalità, il numero dei suoi rettori, qualunque fosse per l'addietro, venisse portato a sei, atteso che questo era il proprio del nuovo istituto. Certo che, ove esistevano i cultores Larum Augusti 1, avranno costoro preteso di essere preferiti per onorare un nume, ch' era loro domestico, come ce lo prova a Grumento il minister Larum Augusti et Augustalis Mercurialis dell' indicata iscrizione del Romanelli, ond' ecco la ragione per cui i loro Illiviri si trasformarono in Viviri. del clie nuova prova ci somministra il DEDIT · VIriris · AVGustalium · ET · COMPITALARVM · AVGusti · ET · MAG · VICORVM . . . . HS·CXX presso Grutero2. Così a Tivoli gli Ercolanei, benchè si dicessero Augustali anche prima, perchè era annesso anche a loro il culto dei Lari, conservarono nondimeno gli antichi IIIIviri3, finchè non fu loro accresciuto il sacerdozio di Augusto, per cui leggiamo nel Fabretti\* di Ti, Claudio Salviano Ercolano AVGustali GRATIS CREATO, dono di che subentrarono i VIVIRi · HERCVLancorum · AVGustalium · TIBVRTium secondo il già notato.

Per ciò infine che risguarda i nostri Mercuriali, se si eccettui Bene-

<sup>[</sup>If faut lire cultores Larum Augustorum, et dans l'inscription de Grunsentum, minister Larum Augustorum. L. Renen.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pog. 179. 3. (Cette inscription existerence et j'en ai vérilié la texte. Celoi de Gruter était inexact; il y a ure monument DEDIT VI VIRIS AVG ET COMPIT LARVM AVG ET MAG VICORVM, c'est-à-dire, dedit seviris Augustotikus, et compitalibus Lerum Augustorus.

el magiatris ricorum, ce qui prouve que les compitales Lerum n'étalent pas unis aux Augustales, c'est-à-dire tout le contraire de la thèse soutenue par Borghesi. Voy. Zeischrift f. die Alterthuman. 1848. p. 19h. et mon Supplém. su recueil d'Orelli, n. 7115. W. Haszer. J.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Voyez plus haut, p. 4:3, note 5.] \* Inser. dom. p. 744, p. 530.

vento, che sembra aver avuto realmente un collegio particolare di Augustali, quasi tutti gli altri esempi sopra riferiti ci mostrano che il novello sacerdozio era stato loro comunicato nelle rispettive città, ed anzi nella lapide di Rugge troviamo una conferma del nostro sistema, perchè ne ricaviamo, che ivi pure gli Augustali si traevano dai Mercuriali, e che quelli tra gli ultimi che nol furono, godevano minor cousiderazione. Lo stesso adunque pensiamo che avvenisse anche a Narona, ove pure teniamo che l'Augustalità fosse stabilita presso i Mercuriali, e per tale ragione ivi pure i loro maestri da quattro che erano, crescessero a sei; alla quale opinione somministrano valido fondamento le nuove lapide, due delle quali addimostrano il culto da essi prestato al divo Angusto, a cui furono dedicate. E dalla unione poi dei due nomi di seviri e dei maestri dei Mercuriali ne dedurremo ch' essi presiedessero tanto agli Augustali quanto al resto dei Mercuriali che non l'erano. il che non ripugna punto, se essi furono egualmente partecini, ed anzi i principali del loro collegio. Ciò anzi può giovare ad intendere come in altre lapidi, ed a Pesaro in ispecie 1, due persone contemporaneamente ed in atto pratico fossero SEXVIRI (degli artefici) ET · SEX-VIRI · AVGVSTALES, senza bisogno perciò di farne due cariche essenzialmente separate, e senza ricorrere alla poco probabile supposizione, che nel momento da ambedue si occupassero, siccome per l'addietro opinavano seguendo le traccie dell' Oderico. Nè osta altresì nel caso nostro, se nell'intitolazione manca l'AVG, essendo già stato osservato, che non aggiungevasi quasi mai nei marmi della Venezia e della Dalmazia, ove reputavasi bastante ad indicare il loro officio la solenne denominazione di secrir, o anche semplicemente di sec, come nel VI di un marmo d'Este 2, che altra volta non ci attentammo di spiegare, perchè allora non ci ricordammo del SEX · AVG del Grutero 3, del IIIIII · AVG del Muratori 1 e del Maffei 3, non che del VI · AVG

<sup>1</sup> Olivieri, Marm. Pisaur. n. 8.

Furlanetto, Museo di Este, n. 5.
Pag. 1096, 3.

<sup>\*</sup> Pag. 1110.1. [Cette inscription existe

encore à Arles, où je l'ai vue et copiée: il y a bien en effet [HIII] · AVG. — L. RESTER.]

<sup>1</sup> Mus. Ver. p. 378, 5.

dello stesso Grutero 1 qui sopra ricordato ad altro proposito. Quindi monsig. della Torre 1, quantunque non riuscisse a rinvenire aleun VI-VIR·AVG in una città così devota ad Augusto, qual' era Aquileja, ove pure abhondano tauti seviri, ciò non di meno non temè di conchiudere : - Quamobrem ubicunque in saxis Aquileiensibus VI·VIR ali-rquis nonimatur nulla addita Augustalitatis nota, eum nilulominus - Augustalem fuisse, et ex primis conficio.

Pag. 179. 3. [On a vu plus haut, p. 419. AVG. et p. 2, qu'il y a dans cette inscription VI-VIRIS De co

AVG. et non pasVI: AVG. — L. REVIER.]

De col. Foroint. p. 366.

ISCRIZIONE DI PALEOGRAFIA ARCAICA.

#### INTORNO UN' ISCRIZIONE

nı.

## PALEOGRAFIA ARCAICA,

AL CH. MARCHESE CAMPANA'.

[ Dagli ultimi scavi pratticati nel Tusculo uscì la seguente iscrizione 2:



Ci rallegriamo di poterne pubblicare la bellissima illustrazione che ne ha scritta in una lettera al sig. cav. Campana il celebratissimo Borghesi.]

Nello stesso tempo che debbo ringraziarla della pronta comunicatione che l' è piaciuto di darmene, mi congratulerò secolei della belal scoperta che ha fatto ne' suoi scavi del Tusculo, di un' iserzizione, la quale è per me una delle più antiche, che possa vantare l'epigrafia listiarà. Benchè siano pochissime le lapidi di certa data edi alta vatera

<sup>1 [</sup>Extrait de Saggiatore Romano, vol. I. 1844, p. 32-37.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voy. Priscae Lat. monum. ep. pl. XLIX, n. ouvrage auquel nous avons emprunté le dessin de ce monument, celui du Saggiatore n'étant pas assez exact pour mériter d'être reproduit. Cf. Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 27, n. 63.]

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> [Le texte de cette inscription remonte certainement à une très-haute antiquité; mais le monument tel qu'il existe aujour-

d'hui a été refait à une époque postérieure, en imitant avec soin les lettres autiques. Voy. le Rheiniaches Museum (1859), nouvelle série, t. XIV, p. 288. Fa. RITSCHL.]

pure ce ne restano due, trovate a Roma, del Marcello espugnatore di Siracusa ucciso nel 546, con cui sarà opportuno di paragonarla. Nella prima che è stata supplita testè dall'Avellino I leggesi:

> M · CLAVDIVS · M · F CONSOL acrad I N A D · CEPIT

Nell'altra conservata ora nel Real Museo di Napoli e data dal Grutero <sup>2</sup>:

> MARTEI M·CLAVDIVS·M·F CONSOL·DEDIT

La seconda esprime la stessa idea che la tusculana, ed anche colle stesse parole; ma chi negherà che l'ortografia di MAVRTE DEDET di questa sia più antica di MARTEI DEDIT dell'altra?

Dal che ne ricavo che la nuova deve dunque sorpassare l'età della seconda guerra Punica; ed infatti tornando ad istituire confronto colla celebre del M. Duillio console nel fig. 1<sup>2</sup>, e colle due di Lacio Scipione console nel fig. 3<sup>2</sup>, illustrate dal Visconti<sup>3</sup>, trovo tra loro pienissima somiglianza. Non mi fermerò sul dittongo del nome M·FOVRI·C·F, perche le medaglie con M·FOVRI·L·F·PHILI e con P·FOVRIVS·CRAS-SIPES attestano che questa casa continuò ad usarlo anche nel settimo secolo di Roma: come del pari l'abbreviatra dello lesso nome uguala quella che abbiamo negli attichi denari dei Dioscuri con M·ATILI,

- Congettera aspra un'iscrizione Sannitica, p. 19. [La véritable leçun est HINNAD; voy. Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 1. p. 165, n. 530.]
- Pog. 56, 7. [Voy. Priscae Latinitation.cp. pl. L. où l'on voit que sur la pierre. aujourd'hui en partie mutikée, il y a deux fois L au lieu de L. — Fa. Ritana.]
  - <sup>3</sup> [On sait maintenant que cette inscrip-

tion a été composée et gravée sous l'empire. Voy. Mommsen. Corpus inscriptionem Latinarum, vol. 1, p. 40, et Fr. Ritschl. Priscos Latinitatis mommenta epigraphica, Enarr. col. 82, W. HEREN, 1

Opere parie, edis. di Milano, tom. 1. tav. V, lett. A e B. [Priscoe Lat. mon. ep. pl. XXXVII-XLII. et Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 16-91.]

L·IVLI, M·IVNI ecc. ci toglierà dal trarre alcun partito dalla sua desinenza. Ma proseguendo al TRIBVNOS, ecco un nominativo colla stessa terminazione del PRIMOS nella lapide di Duillio, e del FI-LIOS BARBATI nella prima di Scipione. Il MILITARE, che dovrebbe essere MILITARES per militaris, avrebbe l'istessa uscita dell' AEDILES nella seconda dello stesso Scipione, se per l'aferesi, usitatissima a questi tempi, non si fosse tralasciata la S finale come nel COR-NELIO per CORNELIOS della lapide stessa. Il PRAIDAD trova corrispondenza nel PREDAD di Duillio, Il MAVRTE che tutto steso avrebbe da essere MAVORTEI, per la stessa aferesi ha perduto anch' egli la I, come nel HEC · CEPIT per HEIC · CEPIT della prima del ripetuto Scipione, nel PLOIRVME per PLOIRVMEI, nel VIR-TVTE per VIRTVTEI, nel TIBE per TIBEI ivi citati dal Visconti. Finalmente il DEDET s'incontra istessissimo nel DEDET · TEMPE-STATIBVS dello Scipione medesimo '. Tanta conformità ci mostrerà aduuque che queste tre iscrizioni debbono essere press'a poco contemporanee.

Intanto è degua di osservazione la coincidenza che la nuova basenon solo è stata trovata al Tusculo, ma ben anche poco lontana dal luogo in cui nel 1665 fu scoperto il sepolero dei Furii disegnato da Sante Bartoli. Il qual sepolero mi pare che sia anchi esso di un'età poco dissimile da quella in cui visse l' autore di questo cippo. Trapasso sulla parte architettorica del monumento, su cui non spetta a me di aprir bocca; trapasso sulla forma delle lettere, benchè ve n'a abbia che appariscono antichissime, perchè non so quanta fede meritino in questa parte i disegni del Bartoli, che certo sbagliò nel leggerne alcune, e mi fermo nel dettato di quelle semplicissime ispricioni, che mi pare di trovare già emendate presso il Muratori, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voy. le Rheinisches Museum, 1853. nouvelle série, L. IX, p. 10-19, où j'ai traité en détail de toutes ces particulerités de l'ancienne orthographe latine. Fa-Byrecut.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pag. 1678. 8. [Priscae Latinitatis monumenta epigraphica, pl. XLIX, et Corp. inscriptionum Lat. vol. I, p. 27-28. n. 66 et suiv.]

avendo ora tempo di cercarle presso altri'. In alcune si scrisse compendiosamente:

Mentre in altre si segnò alla distesa :

Per me questo FOVRIO non è già in terzo caso, attesoche nelle unre più autiche, coai terusche come fatine, nelle quali non i 'nicise che il semplice nome del defunto, fu ordinario di seriverlo in nominativo, ma siava ivi in luogo di FOVRIOS, soppressa la S per l'aferesi, come el coracillo 'CN-F' SCIPIO della tomba di Setgione Barbato e nel CORNELIO 'L-F' SCIPIO dell' altra già citata di suo figlio. Certo è poi che anche al Tusculo nel sesto secolo di Roma era già andata in disuso quella terminazione per dar luogo all' altra, che restò pur vittoriosa nella lingua latina, come ci ha mostrato la base di L. Fulvio Nobiliore consolo nel 565:

M·FVLVIVS·M·F SER·N·COS AETOLIA·CEPIT

<sup>&#</sup>x27; (Voy. ma dissertation intitulée : De Sepulero Furiorum Tusculano (Bonn et Berlin, 1853, in-h'); j'y ai restitué ces inscriptions

d'après des sources authentiques et véritablement dignes de foi. Fa. Rivical.

e quella, che si è creduta più antica!;

Q:CAECILIVS METELLVS COS

la quale perciò apparterrà a Q. Metidio console nel 548, aubedue riuvenute ai medesimi giorni negli seavi tusculani; la prima pubblicata dal Nibby<sup>3</sup>, la seconda comunicatami dal Biondi<sup>3</sup>. Quindi una gran parte almeno di queste iscrizioni si avranno da rimandare anch' esse al quinto secolo di Roma.

Perlochè se il nostro l'urio innaho la sua base non a Roma ma al Tusculo, ed anzi in tanta vicinanza al sepolero de l'urii, ben volentieri entrerò nella di Lei congettura, ch' ei la collocasse in un suburbano della sua famiglia, ove riposavano le ossa dei suoi meggiori, e che per conseguenza appartenesse egli pure alla famiglia medesima. El anzi può andarsi più oltre dicendo che nello stesso sepolero si ha forse memoria di lui. Il più moderno dei titoletti ivi rinvenuti sembra quello che porta:

## MENTEFOVRIO · M · F · C · N

si perché l'unico che ricordi anche il nonno, mentre gli altri si contentarono di ciure il solo palere, si ancora per la forma dei caratteri, se può farsi qualche caso dei disegni del Bartoli. Ora coss impedisce di credere che costui fosse un figlio del nostro tribuno corrispondendo così bene le note geneslogiche 7 Aggiungasi che in quell'ipogeo mancò l'urna di questo Marco figlio di Gaio, il che starebbe bene s' egif iu un militare, perchè aerobe lectico di supporre ch'e sessedo morto in guerra,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Gette inscription est, au contraire, beaucoup moins ancienne que la précidente, ainsi que je l'ai démontré dans le Rhémisches Museum, 1859, t. XIV. p. 288, 39, et dans les Priscae Let. mon. ep. Ensercol. 4. 1 Fs. Ruscau.]

Yiaggio antiquario ne' contorni di Roma, t. II, p. 38. [Orelli, n. 569; Priscae Lat. mon. epigr. pl. XLVIII. E, et pl. LXIX. E; Corp.

inser. Lat. vol. 1, p. 146, n. 534.]

<sup>a</sup> [Voy. Priec. Lat. mon. ep. pl. LXIX, r, et Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 280, n. xm.]

o loutano da casa ion si fossero potute portare le sue ceneri nella tomba gentilizia. Da ciò intanto ne consegue che il nostro tribuno e la sua famiglia non debbono aver avuto che fare colla patrizia gente de Furii, che infino dai tempi forse di Bonolo venne a Bona da Medullin, siccone prova l'antichissimo suo cognome di Medullino: del che dissi alcuna cosa nella mia seconda dissertazione sui fasti.¹ Imperocchiveggo dal suo sepolero che i Furii tusculani adoprarono anche i prenomi di Aulo, di Gineo, di Manio e di Quinto, dei quali in tanto numero di Furii patrizi ricordati nelle tavole Capitoline non si ha il unmono indizio.

Non dissimulo che d'altro avviso è stato poco fa il sig. cav. Canina 2. il quale sedotto dalle molteplici ed antiche memorie dei Furii di quella città ha voluto correggere L. Furius nel testo di Plinio 3 : «Est et - L. Fulvins inter insignia exempla Tusculanorum rebellantium cousul, « codemque honore, quum transisset, exornatus confestini a populo Romano, qui solus eodem anno, quo fuerat hostis, Romae triumphavit ex his, quorum consul fuit. - Il che per conseguenza ha dovuto poi fare anche nell'altro luogo di Cicerone 5 : « Num quando vides Tusculanum "aliquem. . . de tot Fulviis gloriari. " Ma l'inopportunità di quella correzione vien dimostrata da un terzo passo dello stesso Tullio 6, il quale nou animette inutazione, ove rinfaccia a M. Antonio di avere per moglie una Tusculana. Ora chi non sa che la moglie di M. Antonio non fu già uua Furia ma Fulvia figlia di M. Fulvio Bambalione? Perlochè io sono del parere del Perizonio, che il detto Fulvio di Plinio sia il L. Fulvio Curvo console del 43a, da cui provennero i tanti consoli delle case dei Centumali, dei Flacchi e dei Nobiliori, uno dei quali abbiamo veduto onorato al Tusculo colla lapide sopraccitata.

Però se il nostro M. Furio fu tribuno militare, converrà bene ammettere ch' egli fosse insieme cittadino romano, non potendosi nè meno supporre che avesse sotto i suoi ordini un corpo di socii, imperocchè

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 40.

Descrizione dell'antico Tuscolo, p. 46.

Hist. nat, lib. VII, c. xLIV.

<sup>\*</sup> Descrizione dell' antico Tuscolo, p. 50.

Pro Plancio, c. viii.
Philippie. III. c. vi.

i comandanti di questi non si dissero già tribuni una prefetti. Gio per altro non genera intoppo perchè si se che tutti i Tuscalani consequiramo la cittadinanza romana poco dopo il 373, quantunque in appresso si rivoltassero più volte, e si sa pure che dopo l'ultimo perdono, ottenuto di 3a; restanon feelle i geoderono pacificamente il diritto di dare il loro suffragio nella tribb Papiria. Per la qual cosa, purchè non si tratti della gente patrizia, non m'impegnerei a negare che dal Tusculo possa anche aver dedotto l'origine alcuna delle famiglio plebre che possia tuviamo in Roma con questo nome, quali furono quello degli Aculeoni, del Loschi, dei Brecchi e de Crassiquell'. Non vi è dunque dificultà dopo il 531, che il M. Furio della unova pietra possa aver conseguito il fribumato militare in una legione romana, e combattendo in alcuna delle guerre contro Pirro, o pinttosto nella prima Cartaginese, dalla preda fatta nella Sicilia o nella Magna Grecia possa aver riportato il donario che delicio nella sua patrio.

<sup>1 [</sup>Voyez mes Hömmche Forschungen, vol. 1. p. 115. Tn. Monnsun.]

ISCRIZIONE DEL MUSEO CAMPANA.

## SOPRA UN' ISCRIZIONE

DEL

# MUSEO CAMPANA,

#### AL DOTTORE ACHILLE GENNARELLI'.

Allorché fummo insieme a visitare la hella collezione di antiche la- P. \*\*e\*\*>.
pidi adunata nel suo giardino Celimontano dal ch. cav. Campana, il
quale per somma sua cortesia ci permise eziandio di trarne copia, voi
foste testimonio dell'allegrezza che mostrai nell'essermi incontrato in
un piccolo titolo, che quantunque seritto in caratteri che accusavano il
sevolo d'Augusto, pure non diceva più di cosà\*:

LIBVRNVS·L·SEI STRABONIS·A·MANV SALVILLA·CONIVNX·FECIT

Mi domandaste ragione della mia festa, ed io vi risposi che se la memoria non mi tradiva, quella lastruccia doveva insegnarmi una nomenclatura di un personaggio importante per cui poteva anch' essere di qualche uso ne fasti consolari. Mi riserbai di verificare il mio sospetto, quando avessi avuto agio di libri e di scrivervene poi, ed eccomi ora. sebbene un poco tardi, a mantenere la parola.

Vi dirò or dunque che il L. Seio Strabone, di cui fu servo ed amanuense quel Liburno, è per mio avviso il padre del celebre Seiano,

¹ [Extrait da Saggiatore romano, vol. 1, 1844, p. 286-292 et 326-332.]— ¹ [Heuxen. n. 5394.]

55.

a87. ...

ministro favorito di Tiberio. Dione non ce ne ha serbato che il solo coguome : Tacito gli ha aggiunto il gentilizio, ma niuno ce ne avea detto il prenome, salvo il Panvinio nei fasti del 783, che all'azzardo lo chiamò Lucio citando falsamente Dione, che non ne dice nulla. Egli ehbe in patria Bolsena, ove nacque Seiano suo figlio i, nè uscì dalla condizione di cavaliere romano, per cui essendosi dato al mestiere delle armi giunse negli ultimi tempi di Augusto ad essere uno de' due prefetti delle coorti pretoriane; al che allude Paterculo a quando lo chiama princeps equestris ordinis, atteso ehe quell' ufficio interdetto langamente a' senatori fu il principale tra quelli cui erano ammessi i semplici cavalieri. Era già noto che lo stesso Augusto ne fu l'istitutore; ma dallo squarcio di Dione, trovato dal Morelli nel codice della Marciana, da cui si ristaura una parte delle lacune del suo libro LIV, si è risaputo di più, che la nomina dei due primi prefetti fu da lui fatta nel 7523, e elie questi furono O. Ostorio Seapula e P. Salvio Apro. È verisimile che Strabone succedesse direttamente ad alcuno di loro, giacchè durante il regno di quell' imperatore non si conosce aleun altro prefetto, se non che Valerio Ligure ricordato dallo stesso Dione<sup>4</sup>, ehe sarà stato il suo collega. Ma qualunque si fosse, certo è ch' ei l'aveva perduto quando Augusto morì ai 19 di agosto del 767, imperocchè Tacito introduce lui solo a prestar giuramento al nuovo imperatore Tiberio : « Sex. "Pompeius et Sex. Appuleius eos. primi in verba Tiberii Caesaris jura-« vere : apudque eos Seius Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum « cohortium praesectus, hie annonae. » Tiberio gli diè tosto per collega il figlio Seiano 6 ch' era già rivestito di quella dignità quando, poco dopo

l'article de M. Mommsen sur les scholies des Géorgiques de Virgile, dans lesquelles il est dit expressément que Maccenes praefectus praetorio fuit, assertion qui est, d'ailleurs, confirmée par Velleius Paterculus, livre II,

<sup>&#</sup>x27; Tacit. Annal. lib. IV, c. 1; Juvensl. Sat, X, vs. 64g.

<sup>1</sup> Lib. II, c. exxvii.

<sup>5 [</sup>Dion ne dit pas qu'Auguste institua alors les préfets du prétoire, mais bien que ce ful alors qu'il en nomma deux. On sait, en effet, aujourd'hui que Mécine avait déjà été pourvu de cette charge; voy. dans le Bhêrin. Museum, vol. XVI, p. 453 et suiv.

c. exxviii. W. Henzen.]

Lib. LX, e. xxiii.
Annal, lib. I. c. vii.

<sup>\*</sup> Ibid. lib. VI, c. vm.

l'assunzione del nuovo principe, accompagnò Druso nella Pannonia per soffocarvi la sedizione delle legioni 1, repressa la quale è da credersi che non tardasse a tornarsene a Roma, ove lo troviamo difatto al principio dell' anno seguente 3. Dione nel 772 ci assicura 3 che Seiano resse per qualche tempo, χρόνω τινί, insieme col padre le coorti pretorie, finchè essendo stato mandato il secondo nell' Egitto, la cui prefettura era parimenti riserbata a' cavalieri, ottenne finalmente egli solo l'intero comando di quella milizia. Su tale autorità il ch. Labus nella sua serie dei prefetti egiziani ha allogato Seio Strabone nel 771, interponendolo fra M. Emilio Retto che governava quel paese al principio dell' impero di Tiberio , e Vitrasio Pollione che vi mancò di vita nell'anno 784. E certo la morte di quest'ultimo non può differirsi più oltre, attestando lo stesso Dione 5 che Tiberio avendone ricevuto l'annunzio affidò quella provincia per un certo tempo al suo liberto Severo. Ma anch' egli essendo passato fra i più, gli fu sostituito per sei anni A. Avillio Flacco, siccome testifica Filone Ebreo 6, il quale aggiunse espressamente : « cum enim in sex annos provinciam accepisset, per « quinque priores vivo Tiberio Caesare pacem servavit 7. » Ora Tiberio per detto di Suetonio e di Tacito morì ai 16 marzo del 790, onde se Avillio amministrò l' Egitto per cinque anni sotto di lui, è necessario che vi andasse sul principio del 785, per cui sarà vero che la morte di Vitrasio non può mettersi più tardi dell' anno antecedente, se qualche mese almeno si ha da concedere all' interposto Severo.

La serie di questi prefetti durante l'impero Tiberiano è stata poco fa richiamata in esame dal dottissimo cay. Letronne 8. Due importanti monumenti, di cui non ebbe conoscenza il Labus, vi ha egli prodotti. il primo de' quali º è un cippo ora trasportato al Museo del Louvre.

<sup>1</sup> Tacit, Annal, lib. I. c. xxiv.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. c. LXIX.

<sup>1</sup> Lib. LVtt, c. xix.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. c. x.

<sup>1</sup> Lib. LVItt, c. xex.

<sup>\*</sup> In Flaceum, p. 965, B. ed. Turneb.

<sup>&#</sup>x27; [Εξαυτίαν γάρ την δπικράτοιαν λαδών, *πέντε μέν έτη τὰ πρώτα ζώντος Τιδερίου* 

Καίσαρος την εΙρήνην διεφύλαξε. In Flace. p. 966, C.]

Inser. de l'Égypte, t. 1, p. 234 e seg. ' Tom. 1, pag. 418.

da cui apparisce che Vitrasio Pollione era già prefetto nel quarto anno di Tiberio, incominciato secondo lo stile Egiziano a' 29 agosto del 769 e che durò sino alla vigilia dello stesso giorno dell' anno susseguente. È l'altro la dedicazione in Athribis del pronao di Triphis, la quale dimostra che nel mese di Pharmouth dell' anno ottavo dello stesso Tiberio, ossia nel marzo del 774, la prefettura era occupata dal C. Galerio, ricordato anche da Plinio per notare che in sette giorni dallo stretto di Messina navigò ad Alessandria. Dal confronto di questi due marmi colla testimonianza dello storico di Nicca ha egli giustamente ricavato, che due e non una furono le prefetture di Vitrasio Pollione, la prima anteriore, l'altra posteriore a quella di Galerio nel 774, ossia che Vitrasio dopo essere stato l'antecessore di Galerio, tornò ad occupare il suo posto quando questi per qualsiasi ragione l'abbandonò; nel che sono pienamente d'accordo con lui. Non così, allorchè seguitando l'antica opinione del Lipsio egli pensa che questo Vitrasio successore di Seio Strabone sia quello zio innominato di Seneca, che vedremo aver tenuta l'amministrazione dell'Egitto per sedici anni. lo credevalo Emilio Retto l'antecessore a Seio, e per quanta sia la riverenza che grandissima professo all' illustre archeologo francese, non mi sembra ancora di dover cambiare d'avviso, anzi dirò che il secondo dei marnii da lui pubblicati mi ha eresciuto una ragione di più per confermarvici.

3g.

lo ammetterò bene non essere necessario che i sedici anni dello zio di Seneca siano stati completi, ma anche condonati alcuni mesi, può a grande stento ritrovare il Letronne lo spazio necessario per protrarre così a lungo le due prefetture di Vitrasio. Egli è perciò obbligato di affastellare nel secondo semestre del 767 il principio del suo governo, l'intero corso di quello di Seio e la fine dell'antecedente di letto, onde avere così sei anni e pochi mesi innanzi il marzo del 774 da attribuire alla sua prima prefettura, ch' egli statuisce di sette anni. Concede poi il 774 al frapposto Galerio, e dal principio dell'anno successivo de-

Hist. nat. lib. IV, progm.

duce la seconda, che, prolungata fino al 784 in cui ne abbiamo superiormente riposta la morte, gli dà realmente nove anni non interi. Ma la durata della prima prefettura è sicuramente soverchia. Non è da immaginarsi in alcun modo che specialmente nei primordii di un impero che presentavasi burrascoso, si lasciassero i pretoriani senza alcun reggitore, e quindi finchè fu assente Sciano non è da supporsi che il padre fosse allontanato dalla capitale. Gli astronomi assegnano ai 27 di settembre l'eclissi lunare ricordata da Tacito 1, che sgomentò le ribellanti legioni, nel qual giorno Seiano era per certo nella Pannonia, dalla quale difficilmente sarà stato di ritorno a Roma innanzi il finire di ottobre. Se qualche mese si concede alla società sua e del padre nel comando dei pretoriani reclamata da Dione, se qualche altra è forza accordarne al viaggio e al governo del secondo in Egitto, si vedrà che Vitrasio non può esservi andato al più presto se non dopo il marzo del 768, e che conseguentemente il suo primo reggimento non può essere stato al più se non che di sei anni non finiti. Mancherebbe dunque al computo un anno, che non potrebbe guadagnarsi se non che riducendo posteriormente a pochi mesi anche il rettorato di Galerio.

Dall' altra parte la genina prefettura che il marmo d'Athribis ci costringe di ammettere in Vitrasio, non s'accorda con ciò che service Soneca del marito di sua zia, del quale ci ha taciuto il nome. Nel libro de Consolatione ad Elvia sua madre 2, egli loda la sorella di lei quod per sedecina anno, quibus maritus egia Aegyptumo obtinuit, nanquam in publico conspecta est; neminem provincialem in donum suam admist; nihil a viro petiti, nihil a se peti passa est. Itaque loquas et ingeniosa rin contunellas praefectorum provincia, in qua ctiam qui vitaverunt culpam, non effugerunt infamiam, velut unicum sanctitatis even-plum suspexit; et qua di lid dificilibum est, cu et etam periculosi sales placent, omnem verborum licentiam continuit et hodie similem eilli, quanvis nunquam speret, semper optat. Multum erat, si per sedecina annos allam provincia probasset; plus est, quod ignoravit.

<sup>&#</sup>x27; Annol, lib, I. e. xxvnt. - 2 Cap. xvn.

Ognun vede che qui si tratta d'una permanenza continuata, non interrotta. Se fosse stato diversamente, in vece di dire che la provincia desiderava sempre, ma non isperava d'aver mai più una matrona simile a lei, come non avrebbe parlato della letizia degli Egiziani nel vedersela restituita? Infine l'opinione del Lipsio urta in un altro scoglio. Lo zio di Seneca parti dall' Egitto perchè avea consumato il tempo assegnatogli, o perchè n' era stato richiamato. Se, come si è supposto, la sua assenza doveva esser breve, e se egli non veniva a Roma se non che per consultare il principe e quindi ritornare, cosa del resto insolitissima ne' rettori delle provincie al tempo dell' impero, che non potevano uscire dei loro confini scuza un ordine della corte, perchè avrebbe egli ricondotto seco la moglie, il nipote e la famiglia ? Ora egli morì per viaggio navigando per restituirsi alla capitale e carissimum e virum amiserat, avunculum nostrum in ipsa navigatione1: n dunque quando sciolse le vele, era già arrivato in Alessandria il suo successore, giacchè una legge formale di Augusto gl'imponeva l'obbligo di aspettarlo. Questo principe nel dar nuova forma all' amministrazione dell' impero aveva generalmente stabilito, che i presidi non si movessero dalla propria provincia, finchè non vi avesse posto piede chi doveva rimpiazzarli, dopo il cui arrivo partissero immediatamente<sup>2</sup>. Ma per l'Egitto, che guardavasi con maggior gelosia, non bastò che il successore vi fosse giunto, si volle di più che fosse già entrato in Alessandria. Questa legge ci è stata conservata da Ulpiano3: «Praefectus "Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad simi-«litudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexan-« driam ingressus sit successor ejus, licet in provinciam venerit, et ita « in maudatis ejus continetur. » Tutto all' opposto Vitrasio, per autorità di Dione, finì i suoi giorni nella provincia, e fu in seguito della sua morte che Tiberio commise al liberto Severo di subentrare al luogo vacante. Le circostanze adunque della loro morte sono così diverse

Senec, Consolatio ad Helv. c. xvn. — Dion. lib. LHI, c. xvt. — Digest. lib. I, tit. xvu.

da doversene conchiudere che Vitrasio non può essere stato lo zio di Seneca.

Ma se la sentenza del Lipsio va soggetta a tali diflicoltà, vediamo ora cosa si debba pensare della mia, che lo reputo Emilio Retto. Querelasi lo stesso Letronne i che dopo P. Ottavio, ricordato in un' iscrizione di Denderali portante la data dei 23 settembre del 754, si apra nella serie prefettizia un' ampia lacuna, che invada tutto il resto dell' impero di Augusto fino ai primi giorni di Tiberio, nei quali il nostro Emilio viene citato da Dione. Dopo questo non abbiamo altro punto fermo se non quello somministrato dalla lapide di Vitrasio incisa nell' anno quarto dello stesso imperatore. Ma per colpa di una frattura ella ha perduta l'indicazione del giorno e del mese, per cui tanto può riferirsi al principio di quell'anno, incominciato, come si è detto, ai 29 agosto del 760, quanto alla sua fine, ossia al luglio o all'agosto del 770. Ciò premesso, se si crede che Emilio Retto subentrasse a P. Ottavio nell'ottobre o nel novembre del 754, nell'autunno del 769 si compiranno quindici anni del suo governo. A questi niente osta che si aggiungano alquanti mesi, ponendo che solo nella primavera del 270 venisse a succedergli Seio Straboue, che ammetto auch' io essere man- P. agri. cato tra breve, per cui nell' estate dello stesso anno si trovi surrogato nella sna carica Vitrasio Pollione. Per tal modo senza sforzo veruno sarà collocata questa lunghissima prefettura, ed anzi sarà riempita con essa la deplorata lacuna. È così non ci sarà più bisogno di coartare violentemente anche il rettorato di C, Galerio, e conseguendone che Seiano avrebbe governato per due anni e mezzo le coorti pretoriane in compagnia del padre, verrà a darsi la conveniente estensione al χρόνω τινί di Dione.

Aggiungo poi un' altra considerazione. La sorella della madre di Seneca, ma di età maggiore di lei, fu anchi essa sicuramente spagnuola, e quando venne a Roma vi condusse fanciulletto lo stesso Seneca; per cui se erasi già maritata in Ispagna è assai presumibile, che anche

17.

51



Inser. de l'Égypte, t. 1. p. 86.

il marito e eni virgo nupserat » fosse della medesima nazione. Ora l' Orelli 1 riferisce una lapide di L. Emilio Retto morto sotto Traiano, che il Labus ha plausibilmente creduto un nipote del prefetto, postagli in Cartagena, ove fu edile, in cui si dice DOMO · ROMA · QVI · ET · CARTHAGINENSIS · ET · SICELITANVS · ET · ASSOTA-NVS..... ET·BASTETANVS, dalle quali sue cittadinanze si può giustamente inferire, che la sua famiglia fosse per l'appunto originaria della Spagna. Ma il principale foudamento della mia opinione è desunto da quel poco che si sa degli anni giovanili di Seneca. Ilo già detto che ancor pargoletto fu portato a Roma dalla zia, il che secondo i calcoli del Lipsio avvenne circa il 753: «Illius manibus in Urbem perlatus « sum » ed inoltre « illius pio maternoque nutricio per longum tempus « aeger convalui \*. » Ora perchè la zia e non la madre si prese questa cura della sua fanciallezza, posto che si ammette generalmente che in quel tempo Seneca il declamatore avea già trasportata a Roma la sua famiglia? La ragione sarà pronta, se la zia lo condusse seco in Egitto. Certo è ch' egli è stato in quella provincia ed è certo di più che da essa ritornò in compagnia della medesima zia, per cui attesta di essere stato testimonio della fortezza con cui sopportò la perdita fatta del marito nel viaggio « cujus etiam ego spectator fui 3, » Un altro indizio della sua dimora da giovinetto in Alessandria si ha dall'epistola XLIX, in cui confessa " apud Sotionem philosophum puer sedi. " Ora per attestato di Ensebio nel cronaco questo Sotione ch' ei chiama maestro di Seneca, e che fa fiorire negli ultimi tempi d'Angusto, fu appunto un filosofo Alessandrino. Con esso deve aver costumato più anni, giacchè nell' epistola CVIII a asserisce che da lui gli era instillato l'amore delle discipline Pittagoriche : « His instinctus abstinere animalibus cepi, et anno " peracto non tantum facilis mihi erat consuetudo sed dulcis. " Quindi prosiegue : « Quaeris quomodo desierim? In Ti. Caesaris principatu ju-« ventae tempus inciderat, alienaque tum sacra movebantur, sed inter « argumenta superstitionis ponebatur quorumdam animalium abstinen-

N. 3050.

<sup>&#</sup>x27; Consolatio ad Hele, c. xvII.

Consolatio ad Hele. c. xvii.

<sup>4 8</sup> XVII. c. xxii.

327 \*9.

-ia. Patre itaque meo rogante, qui ealunniam timebat, non philosophiam oderat, ad pristinam consuctudinem redii, nee difficulter - mihi, ut inciperem melius coenare, persuasit. » Ognuno acconsente che qui si allude all' anno 77a, in cui per fede di Tacito' si probirono a Roma i rid depli Egiziani e dei Giudei, che furono espulsi dall' Italia, e dei quali alcune migliaia furono anche relegati nella Sardegna. Ora tatto ciò procederà egregiamente, se nel 77α, come ho esposto, Seneca tornò dall' Egitto: al contrario tutto sarà turbato, se quel suo viuggio dovesse differirsi al 784, nei quali tempi era interamente dedicato agli studi dell' edoquenza, agli esercizi del foro ed a spianarsi la strada degli onori, come risulta dalle lettere del padre premesse al secondo libro, e ad altri pure delle Controversi e.

Mi conviene per altro prevenire un' obbiezione che mi aspetto. Seneca dice alla madre 2: « Avunculum indulgentissimum, optimum ac a fortissimum virum, quum adventum eius expectares, amisisti. Et ne a saevitiam suam fortuna leviorem deducendo faceret, intra tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo mater trium liberorum eras. « extulisti. » I commentatori convengono che questo è l'avunculus di Seneca, ossia il prefetto dell' Egitto; il che posto, s'egli morì un mese prima del padre di questo filosofo, non potrà esser altro che Vitrasio Pollione, giacchè Seneca il declamatore viveva ancora nel 784, avendo il Lipsio trovato menzione negli scritti di lui della congiura di Seiano. siccome attesta nel capo primo della Vita del figlio. L' obbiezione sarebbe gravissima se i commentatori non si fossero ingannati. Si è già veduto che Vitrasio morì nel 784, ma si doni per soprabbondanza che sia morto nel 785, com' essi pretendono. Niuno certo potrà domandare di più. Ora il padre di Seneca sopravvisse almeno altri due anni : imperocchè tanto nel secondo libro delle Suasorie, quanto nel proemio del libro decimo delle Controversie parla apertamente dell' accusa e morte dell' oratore Mamerco Scauro, che per concorde testimonianza di Tacito 3 e di Dione 3 sappiamo essersi ucciso nel 787. Quell' arunculus

Annal. lib. 11, c. LXXV.
Consolatio ad Helc. c. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annal, lib. VI, c. xxix. <sup>4</sup> Lib. LXIII, c. xxiv.

adunque non può essere il prefetto : e infatti, se ben si considera quel passo, si vedrà, che ivi non si tratta di uno zio di Seneca ma di uno zio di sua madre, ch' è affatto estraneo alla presente prolissa disenssione, alla quale è omai ora di porre un termine.

Ne ricaverò adunque dal fin qui detto, che Seio Strabone prosegui nel comando dei pretoriani in compagnia di Seiano fino al 770, nella primavera del qual anno fu mandato a reggere l' Egitto, ove tra breve dovette finire la sua vita, così persuadendo la prontezza, con cui gli fu dato il successore, e il non trovarsi più in appresso memoria alcuna di lui, non ostante la successiva potenza ognora crescente del figlio suo. Dopo ciò naturalmente mi domanderete, a che dunque giova questa lapide a' vostri fasti, se costui non fu mai console? Oh! può ben servire per le note genealogiche de suoi figli, eccettuatone però Seiano, il quale è vero che fino dai tempi del Panvinio dicesi Lucii filius, ma per una diversa ragione. Ognuno sa che dalla gente Seia egli fu adottato nell' Elia, e quindi per le leggi e per gli usi dell'adozione, ancora vigenti a' suoi tempi, egli dovette prendere i primi nomi dell' adottante. Perlochè essendosi ricavato da Dione 1 ch' egli chiamossi Lucio, il che poi hanno confermato le medaglie di Bilbili coll' iscrizione L·AELIO-SEIANO COS, ne deriva che Lucio dovette altresì chiamarsi il suo padre adottivo, la cui memoria, non quella del padre naturale, usò di notarsi dai fasti Capitolini. Si è cercato qual fosse la casa degli Elii, e non si è ritrovata. Chi ha pensato agli Elii Cati, o Tuberoni, e agli P. 3-K \*10. Elii Lamia consolari di questi tempi, non ha avvertito, che se fosse entrato in una nobile casa, l'adulatore Velleio Paterculo non avrebbe mancato di menarne gran vanto, allorchè cercando ogni via di esaltare la sua stirpe non potè dirlo 2 se non che e principe equestris ordinis « patre natum, materno vero genere clarissimas veteresque et insignes « honoribus complexum familias. » Con tutto ciò mi sembra che resti ancora luogo ad una congettura. Fra i pochi particolari della catastrofe di Seiano, o per dir meglio, della persecuzione contro la sua

Lib. LVII., c. xrv. - 1 Lib. II., c. exxvii.

famiglia e i suoi amici, che si sono salvati in Tacito, abbiamo I la capitale accusa mossa contro il consolare Pomponio Secondo: « Huic a « Considio praetura functo objectabatur Aelii Galli amicitia, qui punito « Seiano in hortis Pomponii quasi fidissimum ad subsidium profugisset. » Niuno ha saputo dirci chi sia quest' Elio Gallo di cui Tacito deve aver parlato nella parte perduta e il di cui arresto premeva cotanto da aver messo in pericolo della vita un consolare per essersi ricoverato nei suoi orti. Per me ho un sospetto che costui sia il primogenito di Seiano stesso, che doveva avere assunta di già la toga virile se Tiberio avengli conferito un sacerdozio 2 e se gli era già destinata in isposa la figlia di Lentulo Getulico 3, la morte del quale si conviene essere stata ordinata dal senato innanzi quella degli altri figli. Me ne dà argomento la corrispondenza del nome Elio e il vedere che Tacito soggiunge subito dopo: « Placitum posthac ut in reliquos Sejani liberos adverteretur, » ove quel « reliquos » acconciamente si riferirebbe ad Elio Gallo poco sopra ricordato. Ma ancorchè ciò non mi si volesse concedere sembra almeno non potersi negare, attesa la comunanza del gentilizio, che costui debb' essere uno stretto parente di Seiano per parte dell'adozione. O in un modo adunque o nell'altro parmi potersi arguire da questo loco che Seiano fosse adottato da Elio Gallo prefetto dell' Egitto nel 730, che a motivo della sua vergognosa spedizione nell' Arabia non tornava bene a Velleio di ricordare. I tempi non disconvengono; imperocchè se Seiano «prima juventa C. Caesarem Divi Augusti nepotem sectatus mest in il quale morì sul principio del 757, la sua nascita dovette dunque cadere non molto dopo la prefettura di Gallo.

Ma voi insisterete chiedendo quali sieno oltre Seiano questi consoiari figli di Seio Strabone, che non si conoscono. Rimponderò esser vero che finora non sono stati avvertiti : essere però indubitato che gli eldor, imperocche il più volte citato Velleio è di descrivo Seiano e habenten consulares fratres, consobriruos, avunculum: Il Lenairie, seguendo i

Annal, lib. V, c. vm.
Dion, lib. LVIII. c. vn.

<sup>\*</sup> Tacit. Annal. lib. IV. c. s.

<sup>&#</sup>x27; Tacit. Annal, lib. VI. c. 333.

precedenti commentatori, ci avverte, che questi consolari di Velleio e in « Actia plerique domo quaerendi sunt; » ma io all'infuori di Seiano non trovo altro Elio che sia stato console sotto Tiberio, e quasi ardisco P. 370 \*11. di dire che non vi fu. Imperocchè in dieci dei ventitre anni del suo principato i fasti sono già picni nè ammettono altro supplemento. I residui tredici poi a quattro consoli l'anno, siccome fu ordinario costume di quel tempo, dovrebbero contenere in circa cinquantadue nomi. lo non sono riuscito a disporne se non che trentaquattro, ma nelle mie schede ne ho in riserbo altri sedici, dei cui fasci sotto Tiberio ho sufficiente argomento, benchè mi manchi il modo di assegnarli ad un anno determinato. Se ne conchiude pertanto che assai pochi debbono essere i consoli Tiberiani, che ci restano per anche ignoti. Ma se. come ho detto, non incontro fra questi alcun Elio, vi trovo invece due Seii, i quali sono per me i due cercati figli di Strabone. È il primo L. Seio Tuberone, che un' iscrizione Gruteriana 1 portante la data dei 19 di aprile ci mostra esser stato compagno di Germanico nel suo secondo consolato del 771; a cui perciò Tiberio, che aveva preso in quell' anno il consolato terzo, avrà rimunziato il suo posto, sapendosi infatti da Suetonio 2 che lo ritenne pochi giorni soltanto. Tacito ci è testimonio 3 che era stato legato del collega nelle sue guerre Germaniche, ma ciò che più importa al nostro scopo si è che, raccontando a come nel 777 da Vibio Sereno fu falsamente ed inutilmente imputato di complicità in una congiura, ci dice, ch' era uno dei principali della città ed intimo amico di Tiberio, il che starà egregiamente se fu fratello di Seiano.

Del secondo poi, cioè di M. Seio Verano ci ha serbato menoria un'altra iscrizione mal traseritta della Dalmazia, pubblicata e in grou parte corretta dal Zaccaria", posta ad un loro antico ufficiale dai veterani GVI-MILITA/VER<sub>ent</sub> - SVB - PVBia - MEMMIO - REGVILO - AN-DERTI - ET - MISSI - SVNT - Quinto - EVTETIO - LVSIO - SA-

Pag. 26, 9-{Voy. aussi les Fastes d'Antium, chez M. Henzen, n. 6462 et dans le Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 475. L. RENIER.}

<sup>&#</sup>x27; Annal, lib. II, e. xx.
' Ibid, lib. IV, e. xxx.

<sup>1</sup> In Tiber, e. xxvi.

<sup>&#</sup>x27; Marm. Salon. p. 13, n. 13.

TVRNINO · Marco · SEIO · VERANO · COASulibus · CVRAM · GERENTIBVS · Tiberio · CLAVDIO · CELSO · Tiberii · AVGanti · CORNICulerio · Marco · TAVRITIO · MARCELLINO · La faticosa conquista nel 763 del castello di Andretio in oggi Clissa , in cui Tiberio avaca chiaso di assedio Batone capo dei rivitoto i Balmatini, vieniumarrata da Dione ³, ma la lapide spetta certamente al suo impero pel titolo che gli viene conferito di Augusto, benchè in ono sappini indicarne l'anno preciso. Lusio Saturnino è uno de' consolari fatti morire da Claudio per referto di Tacito ³ e di Seucea ¹; ma di Verano non mi è riuscito averne altro sentore.

E giacele ho incominciato a fare il commentatore a quel passo di Velloio, aggiumperò cianido il cuuna coas sugli altri consolari in esso indicati. Si è già concordi che l' arunculus è Giunio Bleso, il quale anche da Tacito è vien detto ripetutamente e avunculus Sejanis e che fu propose per conseguenza il fratello della moglie di Scio Strabone. Sarà per ragione di matrimonii che la sua casa arvà appartenuto ad antiche ed illustri famiglie, come abbiamo veduto asserirsi dallo stesso Paterculo, mentre per sè stessa non è conosciuta durante la repubblica. Tutto al più a motivo del prenome Quinto, che mostrerò essere stato portato dai Blesi, e che fu ignoto mai sempre alle nobili branche dei Giuni Bruti e dei Giuni Silani, potrà delurene l'origine dal Q. Giunio senatore nel 684 ricordato da Tullio è. Intanto la prima certa memoria che si abbia di lei appartiene ai tempi di Cesare o dei triuniviri, c procede da Quintiliano è, il quale fra le arguzie ne cita ma che non sa bene se sia di Sermento Seurres o di Publio Siro e qui Blaesum Junium

¹ [Cette inscription ne nous est connue que par la leb-masuvaise copie qu'en a politic Zaccani: «QU' MILITA VER.SVB-AVR · MEMTINO · REGVLO · ANGRELI. est . NVNT · Q. EVITO · LVCIO · SATVNINO · M· SEIO · VER.ANO · COS. La correction de Zaccaria . Andreti pour ANGRELI. n'est padadissible : I faudrait au moins Andetri;

mais on ne peut pes dire en langage officiel que des soldats ont servi sur tel on tel champ de bataille. Ta. Moxesza.]

- 2 Lib. LVI, e. xm.
- Annal. lib. XIII, c. xum.
- Apokol, c. xut.
- Annal. lib. III., c. xxxv e 1xxII.
- 6 In Verr. lib. I, c. vn.
- 1 Instit. lib. 1. c. vi.

- hominem nigrum et macrum et pandum fibulam ferream dixit. - Dal ripetuto Velleio1, in riferire il cui passo segno in parte le correzioni del Lemaire, si fa il seguente elogio del nostro Bleso, raccontandosi come Druso figlio di Tiberio represse il tumulto delle legioni nell'Illirico: - singulari adjutore in co negotio usus Junio Blacso, viro nescias utiliore e in castris, an meliore in toga, qui post paucos annos proconsul in Africa «ornamenta triumphalia eum appellatione imperatoria meruit, ae Hispanias exercitumque virtutibus eeleberrimaque in Illyrico militia, ut " praediximus, quum imperio obtineret \*, in summa pace et quiete con-"tinuit. " Confrontano Tacito" e Dione", dai quali più largamente si narra che nel 767 era legato della Pannonia e delle tre legioni in essa stanzianti, allorchè la morte di Augusto fece nascere una sedizione fra loro, nella quale corse pericolo della vita, ma che fu raffrenata colla venuta di Druso e di suo nipote Seiano. Nel 774 era in senato quando in luogo di Lucio Apronio gli fu conferito il proconsolato dell' Africa 5, che gli venne quindi prorogato per un altro anno 6 essendogli successo P. Dolabella nel 776 7. Vi combatte coi Numidi e vinse Tacfarinate, per cui non solo ottenne gli onori trionfali 8 ma fu anche permesso ai suoi soldati di salutarlo secondo l'antico uso Imperatore, notando Tacito, che ei fu l'ultimo dei privati a conseguire quel titolo 9. Quest' istorico non fa parola dell' altro suo governo della Spagna, la quale fu certamente la Tarragonese se vi comandava un esercito, governo che io credo piuttosto auteriore ehe posteriore al proconsolato Africano, trovando occupati gli anni successivi in Ispagna da L. Pisone e da L. Arrunzio 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jab. II. c. cxvx.

<sup>7</sup> [M. Kritz, Ians son édition (Lips. 1848), a admis la correction de Rubnkenius, cus imperio oblineus, ce uju in e change pas le sense; l'essentiel est que l'historien costinue à parler de Bloesus et qu'il ne manque rien. Veyes la note de M. Kritz, dans laspelle sont rapportées tootes les opinious qui out déférmises sur ce abasse, v. W. Itaxia.

Annal, lib. 1, c. xvi e seg

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lib. LVII., e. rv. <sup>5</sup> Tacit. Annal. lib. III., e. xxxx

<sup>\*</sup> Ibid. c. Lvin.
\* Ibid. lib. IV, c. xxv.

<sup>\*</sup> Ibid. lib. lit, c. LEEH.

<sup>\*</sup> Ibid, c. LYMY.
\*\* Ibid, lib. IV, c. MY; lib. VI, c. MY.

Fra quelli che perirono con Sciano nel 784 non sembra che questo vou oi fosse dimenticato e ne di grave argomento il vedere nei frammenti di Tacito t ch' esseudosi ucciso volontariamente in senato un suo compagno accusto anch' egli, « Gaesar nullis criminibus ant probris de-functum insectatus est, cum in Blaesum nulla focdaque incussisset. » p. 331, \*\*13. Il suo consolato deve essere caduto sicuramente sotto l'impero di Angusto, se alla di lui morte occupava un ufficio rousolare, qual era la legazione della Pamonia: ma non so che di alcuno sia stato registrato nei fasti. Io l'ho assegnato al 763, nel quale le tavole Capitoline ci unostrano che ai consoli ordinari P. Cornelio Dabelha e C. Giunio Silano furono surrogati alle calende di luglio Ser. Cornelio Leutulo Malugi-unese ed un iguoto, di cui si è perduto interamente il nome per la susseguente frattura del marmo dissimulata dagli editori e che pur troppo vi esiste. Ma se il suo nome ci è perito in quelle tavola, si è però conservato in parte in un'iscrizione Gruteriana? , nella quale leggiamo:

RVSTICELLA · M · L · CYTHERIS
DEBITYM REDDIDIT·X & SEPT·MALVGINENS·ET·BLAESO·COS

E nuova conferma se n'ebbe anni sono in questa tessera gladiatoria trovata in Boma e comprata da un Inglese, la cui sincerità mi fu assicurata da persona dell' arte che la vide:

SVAVIS
POBLICI
SP·k·IVL
SER·LENT·Q·IVN·COS

Il Cardinali l'ha giudicata spuria<sup>3</sup> per la ragione, come pare, che Giunio Silano console di quest' anno si chiamò Gaio non Quinto. Ma che colpa hanno i monumenti se non sono rettamente attribuiti? Se si

Annal. lib. V. c. vii.
2 Pag. 992 . 3.

Diplomi imperiali, n. 222. [C'est par modvertance que je me suis rangé, dans le

Corp. inser. Lat. vol. I, p. 201, z, à l'opinion de Cardinali; j'aurais dû tenir compte de l'observation de Borghesi, qui est parfaitement fondée. Tu. Monusco.]

hadi che la data delle calende di luglio dimostra che qui si parla di un console suffetto, non dell' ordinario, e se di più dal confronto colla citata Gruteriana si deduce che questo Giunio non fu un Silano, ma un Bleso, la censura resterà nulla e noi avrenno l'obbligo a quella tessera di averci insegnato il prenome di questo console, corrispondente a quello del figlio, che si sarà pertanto domandato con intera nonuenclatura O. Giunio Bleso!

Uno poi dei consobrini di Sciano è indubitatamente un figlio del soprannominato. Nel 75 e glie ra semplice ribuno militare sotto il padre
nella Pannonia, e fu ripetutamente commissionato dalle legioni rivoltose di portare le loro querele all'imperatore Tiberio.\* Nel 775 lo troviamo pure legato del padre mell' Africa e conandravi una parte dell'
esercito contro Tacfarinate.\* Il consolato di lui viene ricordato da Suida
nell' articolo Artisco, voe, premettendo e consules autem erant Junius

Blaesus et Lacius s.\* parla di una certa cena data da M. Apicio, alla
quale questo Bleso conduses seco Asconio Pediano, ma pel costume dei
Greci d'indicare i Romani col solo prenome, questa testimonianza assai
forci d'indicare i Romani col solo prenome, questa testimonianza assai
da un registro di un frammento emortuario del Museo Capitolino, pubblicato da molti e fra gli altri dal Muratori\*, da cui apparisce che Sesto
Campatio Eutacto fu portato in quel sepolerrio

O · IVNIO · BLAESO · L · ANTISTIO · VETere · Cos · X · k · IAN

proseguendosi poi clie ai 12 maggio del consolato dei due Gemini vi vennero le ossa di Luria Aprile. Pra i collettori dei fasti non vi è stato che il solo Sanclemente °il quale siasi accorto che questi crano i suffetti dell' anno 781. Egli dev' essere uno dei famigliari di Seiano a cui

¹ [Ces faits ont été depuis confirmés par les fastes d'Antium (Henzen, n. 645a) et par une inscription découverte dans le Columbarium Campana, près de la porte S. Sébastien (Henzen, n. 7212). — L. Raniza.]

<sup>1</sup> Tacit. Annal, lib. I, c. xix e xxix.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. lib, III, c. Lxxiv.

<sup>&#</sup>x27; [Τπάτω δέ ησ?ην Ιούνιος Βλαίσος και Λούκιος.]

Pag. 301, 6.
De vulg, aeros emend, p. 146.

secondo Dione l'Tiberio perdonò nel 784. Non per questo rientrò in grazia, avendo io per fermo che di lui favelli Tacito nel 789 3: » Doo Blassi voluntrò estito ecidere.... Blaesis accerdota integra eorum «Jono destinata convulsa distulerat (Tiberius); tune ut vacua contulti in alios. Quod signum mortis intellexere et executi sunt. « Si vede di qui ch' erano due fratelli, ad oguuno dei quali era stato promesso un sacerdorio, il quale a questi tempi soleva ordinariamente conferris adquanto dopo il consolato, siccome apparisce manifestamente da Seueca. Quindi vi è tutta l'appareuta, che siano essi i due consobrini Velleriani: ma per ripuardo al secondo non avendo altro indizio dei suoi fasci, non osa ancora di affermarlo.

Vi ho voluto notare queste cose per mostrario ognora più di quale immenso sussidio siano le iscrizioni per la retta intelligenza dei classici e quindi invogliarri sempre maggiormente del loro importantissimo studio. Ma per una lapiduccia di tre righe ho già ciarlato satio superque. Me ama et vale.

San Marino, 1 Inglio 1843.

Lib. LVIII. e. m.

De ira, lib. III. e. xxv.

<sup>1</sup> Annal. fib. VI, c. xL.

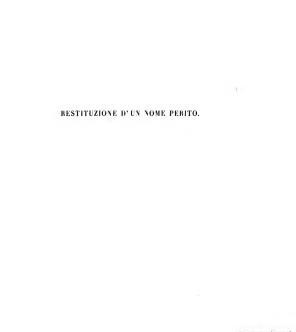

### RESTITUZIONE

# D' UN NOME PERITO

NEL CAPITOLO CAVI DEL LIBRO II DI VELLEIO PATERCULO.

AL DOTTORE G. HENZEN'.

Reputo non disperata la soluzione del quesito che mi proponete per parte del signor dottor Heyse, concernente la restituzione del nome ch'è perito nel capitolo 1 16 del libro II di Velleio Paterculo. Analizzando quel capitolo, parmi evidente ch' egli parlava in quel luogo di un personaggio ch' era ancor vivo e possente, quando scriveva il suo libro, perchè manifestamente l'adula, quando vuole equipararlo a coloro, che fiorirono in quel tempo per gloria militare, quantunque in sostanza confessi che non si era segnalato per alcuna impresa bellicosa. Intanto la ragione che adduce per ricordarlo mi sembra essere comune tanto a lui, quanto a Nerva Siliano nominato subito appresso, imperocchè dopo aver indicato parecchi di quelli che riportarono allora gli ornamenti trionfali, afferma espressamente di voler mostrare, quanta parte avesse la Fortuna nel dispensarli, e cita perciò due, che non gli ebbero, cioè l'anonimo a cui dev'esser mancato non il merito, ma l'occasione di conseguirli, e Siliano, a cui una morte immatura li rapì, lo certo non sò dare altro senso alla frase : « defectus est consummatione imaginis « evectae in altissimum paternumque fastigium, » se non quello, che avendo egli avuto il consolato e la provincia, come fra poco mostrerò,

Extrait des Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, t. XVI.

<sup>1844,</sup> p. 319-324, et revu par M. Henzen sur le manuscrit original.

non gli mancò che quest' ultimo onore per pareggiare gli ottenuti dal padre P. Silio console nel 734, e conquistatore del Norico nel 738; Uni altra coss mi sembra pur certa, ed è che, come Nerva Siliano fir console nel 750, così anche l'ignoto doveva essere un consolare, se anche gli aspirava agli onori trionfali, i quali innanzi che lossero inviliti da Claudio e da Nerone, non si mò di concedere a persone di minor dignità.

Presuesse queste basi, ch' io ritengo assai ferme, ammetterò anch' io il bisogno di concedere che ambedue abbiano in qualche modo appartenuto alla guerra Pannonica e Dalmatina incominciata da Tiberio nel 760 e terminata nel 763, si perchè è in tale occasione, che si favella di loro da Velleio, si perchè attesta precisamente che l'anonimo «functus est splendidissimis ministeriis in Illyrico. - Ma dall' altra parte jo non so ritrarne, quali fossero gli splendidissimi ministeri che potessero essere occupati da loro in quella congiuntura e che atti fossero a loro procurare gli ornamenti del trionfo. A tal' uopo bisognava ch' essi fossero o legati di Augusto della provincia, o almeno legati del supremo comandante Tiherio, imperoccliè se fossero stati semplici legati del legato della provincia, un tal' ufficio non bastava per aprir loro l'adito a quest' onore, come infatti per fede dello stesso Velleio i non bastò a L. Apronio, console nel 761, esserlo stato di Vibio Postumo nella medesima guerra, tuttochè vi si diportasse valorosamente, non essendo stato ascritto fra i trionfali se non che nel 768, dopo essere addivenuto legato del Cesare Germanico3. Ora nel principio di quella guerra la Pannonia e la Dalmazia non facevano ancora che una provincia sola, il cui reggimento fu tenuto da Valerio Messalino console nel 751, come consta da Dione, che lo dice « Dalmatiae Pannoniaeque praefectus\*, « ed anche da Velleio\*. che con nome complessivo lo chiama praepositus Illyrico, il quale Messalino decorato degli ornamenti trionfali tornò a Roma con Tiberio nel 761, quando la Paunonia se mostra di essere pacificata.

<sup>1</sup> Dion. lib. LIV, e. xx. 2 Lib. II, e. cxv.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Ο τότε καὶ τῆς Δελματίας καὶ τῆς Παστονίας άρχων.] Lib. LV, c. xxix.

<sup>3</sup> Tacit. Annal. lib. 1V, c. axus.

<sup>1</sup> Lib. II, c. cm.

A lui nella Dalmazia fu sostituito Vibio Postumo , mentre il comando dell' esercito Pannonico restò a Tiberio, che nella sua assenza si fè rimpiazzare da M. Lepido 2. Non vi è posto adunque a quel tempo per questi due nella legazione della provincia, come non lo trovo del pari fra i legati Tiberiani di quella guerra. Gli storici sono concordi che per le vittorie in essa riportate fu decretato a Tiberio il trionfo nel 763, ch' egli e distulit moesta civitate clade Variana, e Suctonio nell' annunziarci che nel 765 a triumphum, quem distulerat, egit, a aggiunge, r prosequentibus etiam legatis, quibus triumphalia ornamenta impe-« trurat. » Se dunque anche i nostri due fossero stati allora legati di Tiberio, avrebbero avuto gli onori ch' ebbero gli altri, e certamente poi in tal caso non sarebbe loro mancata l'occasione di meritarseli. Arroge che Dione i ci ha conservato il nome di questi legati, i quali furono Germanico, M. Lepido e Plauzio Silvano, e infatti degli onori trionfali per Germanico ci è testimonio lo stesso Dione 5, per M. Lepido Vellejo 6, per Plauzio Silvano l'iscrizione di Ponte Lucano 3. Ma se la cosa sta così, come dunque si spiegheranno queste apparenti contraddizioni di Paterculo? Ecco ciò che ne penso.

Niuno, che io sappia, ha finora determinato il tempo preciso, in cui la Pannonia fu staccata dalla Dalmazia col darsi a ciascuna di loro un rettore particolare; ma ho mostrato di sopra, che fino al principio della guerra Tiberiana erano ancora unite, presiedendo ad ambedue Valerio Messalino. Ora agginngerò che la loro separazione era certamente seguita nel 767, perchè apparisce manifestamente da Velleio ", che in quell'anno Giunio Bleso comundava le legioni dell' Illirico Inferiore, che Pannoniche vengono chiamate da Tacitoº, mentre nello stesso tempo P. Dolabella reggeva l'Illirico Marittimo, il quale in una sua lapide 10 vien detto invece Superiore, e giustamente, perchè anche

```
Vell. Patere, lib. II. c. cxvi.
```

<sup>4</sup> Lib. II. e. cw.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. c. cxiv. In Tiber, c. xx.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Orelli, n. 699.]

<sup>4</sup> Lib, LVI, c. xtr.

Lib. II, c. caxv.

<sup>3</sup> Ibid. c. xvn.

<sup>&#</sup>x27; Annal, lib. 1. c. xvi.

<sup>16</sup> Grut. p. 396. 1.

nelle duc Germanie, nelle due Mesie, e più tardi nelle due Pannonie. si disse Superiore la provincia più vicina a Roma, Inferiore la più lontana. Se dunque l'Illirico era ancora unito nel 760, e già diviso nel 767, qual' anno più opportuno per questa separazione del 763, in cui per la guerra allora terminata quella provincia aveva ricevuto tanto accrescimento, talchè Augusto ci dice nelle tavole Ancirane « Pannoniorum gente « devicta per Ti. Neronem, qui tum erat privignus meus, imperio poe puli Romani subjeci protulique fines Illyrici ad Istri fluminis ripam¹? -La pacificazione del paese era già compita, ed era già stato decretato il trionfo, quando nello stesso anno Tiberio e Germanico si restituirono a Roma, ove saranno stati segniti, secondo il solito, dai legati che dovevano accompagnare il trionfante, come poi fecero effettivamente più tardi, e fra i quali havvi ogni presunzione che fosse anche Vibio Postumo, a cui pure toccava di prender parte al trionfo, se auch'egli fu uno dei legati trionfali di quella guerra. Tiberio adunque, innanzi di partire, dovette consegnare ad alcun' altro l'esercito Pannonico, ma questo tale, a cui lo consegnò, non fu per certo Q. Giunio Bleso, che trovianto poi comandarlo nel 7672, perchè nello stesso anno 763 egli era suffetto nel consolato dalle calende di luglio a quelle di gennaro, siccome ho mostrato nella mia lettera al Gennarelli 3, onde fu sicuramente uno dei due consoli, fra i quali Tiberio « cum Augusto simul sedit, » allorchè al suo ritorno "Urbem praetextatus et laurea coronatus intravit, " secondo che ci fa sapere Suctonio 4. Ed anche P. Dolabella non sarà stato probabilmente l'immediato successore di Vibio Postumo nel comando dell'altro esercito dalmatino, perchè anch' egli cessò dal consolato col finire di giugno dello stesso anno 763, onde converrebbe per lo meno supporre che gli fosse stata assegnata la provincia mentre aucora reggeva i fasci, il che non fu certo uno dei costumi ordinari dell' impero di Augusto.

<sup>1</sup> [En 763, Tibère n'était plus privignus d'Auguste, par lequel il avait été adopté en 757; c'est donc de sa première guerre contre se Pannoniens, en 742, 743 et 744, qu'il est question dans ce pessege. Ts. Monusex.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tacit. Annal. lib. I, c. xvi. <sup>3</sup> Saggiatore Romano, vol. I, p. 331.

<sup>[</sup>Voyez plus haut, p. 449.]

\* In Titer, c. xvii.

Ciò posto io porto opinione che i loro predecessori fossero il nostro anonimo e Nerva Siliano, i quali saranno stati memorati in questo luogo da Velleio, come quelli che subentrarono nel governo dell' Illirico dopo la cessazione della guerra. Così sarà vero che il primo «functus sit «splendidissimo ministerio in Illyrico, » e che l'altro abbia avuto, come il padre, una provincia militare, e così sarà pur vero che ambedue avessero ragione di querelarsi della Fortuna per essere stati « de-« fecti materia adipiscendi triumphalia, » commettendo loro due eserciti in tempo di pace. Resterebbe soltanto l'obbiezione, che con tutto questo la loro ricordanza entra molto poco a proposito della descrizione della guerra Illirica, nella quale essi non ebbero alcuna parte : ma è appunto questa difficoltà che mi fa meglio persuadere della mia opinione, perchè anche Velleio ha preveduto quest' accusa, e quindi conchiude il discorso di loro con dire: « Horum virorum mentioni si « quis quaesisse me dicit locum, fatentem arguet : neque enim justus \* sine mendacio candor apud bonos crimini est. \*

Si ha pure da chiarire l'altra caratteristica dallo storico attribuita all' anonimo, quando asserisce che poco dopo consegui un altro spleudidissimo ministero nell' Africa: et mox in Africa. In quella provincia non cade questione che, se quel ministero era capace di produrre gli onori trionfali, non può essere stato se non che il proconsolato, perchè dopo l'istituzione dell'impero non vi fu inviato alcun capitano straordinario, e perchè fu solo sotto Caligola che fu tolto a quei proconsoli il comando dell' esercito. Ma se sul cadere soltanto del 763 può quell' ignoto aver conseguito la legazione Illirica, e se secondo il consueto ha durato circa un triennio, molto difficilmente potrà egli esser passato al P. 329. governo dell' Africa prima della morte di Augusto. Ora la serie di quei proconsoli durante il regno di Tiberio è abbastanza conoscinta. Quando egli subentrò nell'impero nel 767, vi trovò proconsole L. Nonio Asprenate suffetto nel 759, da cui per suo comando fu fatto uccidere Ti. Sempronio Gracco adultero di Giulia sua moglie 1. Ciò suc-

Tacit, Annal, lib. L. c. Liv.

cesse verso la fine dell'anno, onde i nuovi proconsoli non solendo andare nelle provincie se non che sul finire della prinavera, o sul principio dell' estate, sarà certo ch' ei vi rimaneva anche nei primi mesi del 768. Il Pighio gli ha dato per successore L. Elio Lamia console ordinario nel 756, appellandosi a Tacito 1, da cui si ricorda insieme con L. Apronio, per dirci, ch' essendo stati ambedue proconsoli uell' Africa presero in senato la difesa di C. Gracco, figlio del precedente, falsamente imputato nel 776 di aver dopo la morte del padre somministrato provvigioni di frumento al ribelle Tacfarinate. Troviamo poi occupato quel proconsolato da M. Furio Camillo console nel 761, sotto cui cominciò la guerra contro quel Moro ch' egli vinse nell'estate del 770, onde n'ebbe in premio le insegne trionfali 2. Per attestato di Tacito 3 subentrò in suo luogo il citato L. Apronio suffetto nel 761. di cui fa ricordo solamente nel 773, ma però sappiamo dalle sue medaglie ch' egli rimasc tre anni nella provincia 1. Nel 774 gli fu sostituito O. Giunio Bleso suffetto nel 763, a cui fu prorogato il governo per un altr' anno 5, dopo di cui l' Africa fu confidata a P. Dolabella console ordinario nel 763, che coll'uccisione di Tacfarinate pose finc alla guerra nel 777°. È innegabile una successiva lacuna nella serie proconsolare, perché da una parte Dolabella era già in Roma nel 780, e probabilmente da qualche tempo prima", dall' altra non ponno essere incominciati prima del 781 i nove anni occupati da C. Vibio Marso, suffetto, come io nenso, nel 7665, e da M. Giunio Silano, ordinario nel 772, dei quali i primi tre spettano al primo9, i sei altri al secondo 10, che su richiamato da Caligola nel 790 11.

Raccolto così ciò che ho trovato d'idoneo a dilucidare la presente

<sup>&#</sup>x27; Annal, [ib, IV, c. vm.
' Ibid, lib, II, c. 11, e lib, III, c. 11.

<sup>7810.</sup> III. II., c. Lii., e iio. III., c.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. lib. tlt, c. vy.

<sup>\*</sup> Eckhel, D. N. V. t. IV, p. 148 e 431. \* Tacil. Annal. lib. Itl., c. xxxv e xxxv.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. fib. IV. c. vvm-vvv.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. c. LXVI.

<sup>&#</sup>x27; [Ou plutôt en 770, comme le prouvent

les fastes d'Antium; voy. mon Supplément au recueil d'Orelli, n. 6462, W. HENZEN.]

<sup>\*</sup> Vedi le mie Osservazioni numimatiche, Decad. X. oss. Iv e v. [Plus Isaut, I. I. p. 473 et suiv.]

<sup>10</sup> Kellermann, Vigil. Rom. n. 257; Dion. lib. LVIII. c. xxiii.

<sup>11</sup> Dion. lib. LIX, c. vm.

questione, passerò ora in rivista i soggetti proposti per riempire la lacuna del testo Velleiano, Giustamente è stato scartato Elio Seiano intruso dall'edizione di Basilea, perchè s'egli non fu console se non nell'anno in cui fu ucciso, non potè aver prima alcun diritto agli onori trionfali, e perchè è più che certo che dopo il principio della sua potenza egli non può nè meno aver veduta l' Africa. Il Q. Giunio Bleso, proposto dal Lipsio, rimane escluso, non tanto perchè Velleio ne fa ampia menzione più tardi 1, onde non aveva bisogno di ricorrere ad un appiglio per ricordarlo in questo luogo, quanto per ragione degli onori trionfali, che consegui appunto nell' Africa, ove anzi fu l'ultimo dei privati ad ottenere il titolo d'imperatore \*. Militano le stesse ragioni contro L. Apronio messo avanti dall' Heinsio, il quale non una, ma due volte ebbe gli ornamenti del trionfo, cioè prima in Germania nel 768, ob res cum Germanico gestas3, dipui in Africa nel 773, siccome apparisce dal dirsi da Tacito , che nel 777 per le vittorie sopra Tacfarinate già esistevano tres laureatae in Urbe statuae, ove non cade dubbio che quelle statue fossero di Camillo, di Apronio e di Bleso. Aggiungasi che in Apronio non si verifica che prima militasse nella Germania. quindi nell'Illirico, mentre fu tutto l'opposto. Anche i Bipontini nel patrocinare C. Sentio Saturnino console nel 757 non hanno badato che urtavano nei medesimi scogli, mentre anch' egli è già stato lodato da Velleio o ed era già trionfale nel 759 per attestato di Dione c. Nè più opportuno mi sembra il vecchio A. Cecina Severo, a cui inchinerebbe il sig. dottore Heyse, il quale nel 768 già contava quaranta stipendi. e che io credo suffetto nel 745, correggendo Caecina nel Decimo Druso et Porcina, o Procina, o Peccina consulibus del Digesto 7. Primieramente auch' egli è mentovato da Velleio\*, dipoi non può dirsi functus ministeriis in Illyrico, perchè egli era legato della Mesia, e non fece se non

Lib. II. e. cvay.

<sup>\*</sup> Tocit, Annal, lib, lll. c. Law; lib. IV.

C. AND C. AND

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id. ibid. lib. l., c. 13311. <sup>3</sup> Ibid. lib. IV. c. 3301.

<sup>1004.</sup> UD. IV. C. 1101.

Lib. II. c. cv.
 Lib. LV. c. viii.

Lib. I. tit. xur. I. v.

Lib. H. c. can.

che una breve apparizione sulle rive della Drava, richiamato ben tosto nella sua provincia dalle incursioni dei Daci e dei Sauromati 1. E non è poi vero, che dall' Illirico passasse nell' Africa, mentre invece dalla Mesia andò legato nella Germania Inferiore 2, ove anzi meritò gli onori triunfalia, altro motivo di esclusione per lui. Tornato a Roma nel 770 per seguire il trionfo di Germanico, lo troviamo poi in senato nel 773° e nel 774°, oltre di che la serie dei proconsoli Africani lo rigetta abbastanza in quei tempi dal loro numero.

Fermo però che tra questi deve cercarsi l'anonimo di Velleio, io seguiterò ad osservare, che non si può fermar l'occhio sopra L. Asprenate, perchè lo storico ne ha già parlato 6, ove dall' accusa che gli dà parmi poter arguire che, quando scriveva, non fosse più vivo: non fu P. Dolabella, quantunque in lui sussista che imperò prima nell' Illirico e poscia nell' Africa; perchè è tanto lungi dal vero che a lui mancasse la materia degli onori trionfali, che anzi li meritò coll'uccisione di Tacfarinate e li richiese a Tiberio, da cui gli furono negati ne Blaesi laus absolesceret 7; non in fine fu Vibio Marso, perchè i suoi ministeri non furono esercitati nella Germania e nell'Illirico, ma nella Siria\*.

Se ne conchinde pertanto che io non trovo altra persona acconcia se non che L. Elio Lamia. È vero che gli storici non hanno parlato se non che degli ultimi anni della sua vita, ma almeno in quel poco che sappiamo di lui, nulla s'incontra che attraversi questa congettura. Quando Velleio chiudeva la sua storia nel 783, egli era ancor vivo e fiorente nella grazia di Tiberio, il quale due anni dopo gli diede la principale delle cariche senatorie, cioè la prefettura di Roma vacante per la morte di L. Pisone nel 785°, onde starà bene che il nostro adulatore, volendo ad ogni costo blandirlo, ne introducesse le lodi anche dove il suo argomento non le chiamava. A lui converrà l'elogio di vir antiquis-

Dion. lib. XXXV, c. xxix e xxx.

<sup>2</sup> Tacit Annal. lib. 1, c, xxx1 e axvin;

lib. It. c. vi.

<sup>3</sup> Id. ibid. lib. I. c. LXXII.

<sup>1</sup> Ibid. lib. III. c. xviii.

<sup>&#</sup>x27; Tacit, Annal, lib, III, c. xxxIII.

<sup>\*</sup> Lib. It, c. cxx.

<sup>2</sup> Tacit, Annal, lib. IV. c. axvi.

<sup>\*</sup> Ibid. lib. 11, c. laxiv e laxiv. \* Ibid. lib. VI, c. x; Dion. lib. LVftt, c. xix.

simi moris, s' è l'amico Elio Lamia commendato da Orazio . Come ho detto, egli fu console ordinario nel 756, ma deve anche aver seguito la carriera militare, perchè Tiberio dopo il 772 lo aveva destinato legato della Siria 2, la qual provincia, essendo posta sulla frontiera romana contro i Parti, fu data mai sempre ad uomini esperti nell' arte della guerra. È dunque probabilissimo che dopo il consolato seguisse Tiberio in qualità di suo legato nella spedizione Germanica dal 757 al 759, che, quantunque magnificata da Velleio, pure non diede occasione di trionfo. Può quindi aver avuto una qualche carica urbana, ed esser questa la ragione, per cui non intervenue alla guerra Pannonica e Dalmatica, Certo è poi che sull'esempio di molti altri gli conveniva dopo i fasci una provincia cesarea, innauzi che la sorte venissegli ad attribuire la provincia senatoria, e quantunque non sia memorala da alcuno, parmi tuttavolta che resti qualche indizio che l'abbia avuta realmente, lo osservo che il nostro Lamia fu console nel 756, e proconsole d'Africa nel 768, e che viceversa L. Asprenate fu console nel 75q, e proconsole nel 767, quando secondo la legge della sortizione basata sopra l'anzianità Lamia doveva avere la provincia innanzi di Asprenate. So bene, che qualche piccola alterazione fu portata alla sortizione dalla legge Papia Poppea promulgata nel 762, che accordò la prelazione fra i sortienti a chi aveva maggioranza di figli; ma ella non saprebbe cagionare tanta discrepanza. La ragione sarà resa, se si supponga che, quando giunse il turno di Lamia, egli si trovasse impiegato altrove in servigio di Cesare, onde gli fosse differito l'esercizio del suo diritto. Stando alla proporzione di Asprenate e di Camillo, la sorte di Lamia sarebbe caduta nel 764, dal che ognun vede quanto di probabilità si accresca all' opinione che a lui attribuisce questo luogo di Velleio, dal quale per le cose già dette risulterebbe, chi effettivamente in quest' anno egli era occupato in una delle due legazioni dell' Illirico. Certo è poi che niuno ci dà il minimo cenno, ch' egli ahhia avnto gli onori trionfali, e che anzi non ebbe ragione di averli se resse

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. I. Corm. xxvi e xxxvi; lib. II. <sup>3</sup> Tocit. Annal. lib. VI. c. xxvii; Dion. Gorm. xvii. lib. LVIII., c. xiv.

uno depli escretti Illiriciani dopo che il paese era stato pacificato da Tubero, e, se fu proconsole dell' Africa immazi che vi cominciasse la guerra di Tacfarinate. Per lo che, se niuno depli altri requisiti richiesti nell' anonimo di Paterculo rimane escluso da altra parte in costni, e se in lui solo conorrono i tre principali, di essere stato proconsole dell' Africa, di non aver avuto gli onori trionfali, e di essere tutti avviente e heneviso a Therio nel 783, conditiono comune ad assi prochi consolari, come si può vedere scorrendo i primi libri di Tacito, in ono dubiterò di ammettere per cetta la correzione del Reinesio e del Rubukcuio, ana Afrita Lamia, tunto più che si trova ma qualche reliquia di questi nomi nella corruzione del testo, facile essendo il convertire l'etti simi not al lam.

S. Marino ai 7 novembre 1845.



# ISCRIZIONE PUTEOLANA

INEDITA

NELLA QUALE È MENZIONE

#### DEL CONSOLE C. PRASTINA PACATO!.

A Pozzuoli si è rinvenuta una base quadrata alta palmi 2 1/2, P. 113. larga palmi 1 1/2, e quasi altrettanto profonda, la quale ora esiste presso il negoziante di antichità sig. Raffaele Barone, sulla eni facciata anteriore fu scolpita la seguente epigrafe 2:

D · M
C · PRASTINE (sic)
FELICI
C · PRASTINA PA
CATVSETCELERI
NAPATRONI

Ognus vede esser questo un monumento sepolerale posto al liberto C. Prastina Felice dai suoi patroni C. Prastina Pacato e Celerina, la quale ultima non si conosce bene se fosse meglie, come apparisce a prima vista, o piuttosto sorella di Pacato, nascendo il dubbio dall' sessessi in lei omnesso il gentilizio, per cui s'induce il non ingiusto sospetto che le sia comune quello del fratello. Il sig. Minervini annunziandomene la scoperta giustamente avvertiva, ch' ella era di qualche pregio a motivo dell' illustre personaggio che vi è ricordato, di cui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait du Bulletino orcheologico Napoletano, anno II (1846), p. 113-116.] — <sup>1</sup> [Voy. Mommsen, I. N. 3337.]

si era già avuto notizia per un'altra base ritornata alla luce negli scavi operati nell'autico Tuscolo l'anno 1826. Ella è stata pubblicatre volte, ed offerta sempre come intera, quando era invece framenetata, sicrome apparisce dalla seguente copia mandatami tantosto dall'inventore marchese Biondi, e ratificatami dopo dall'abbate Amati:

WHAT VNAE
WHAT TISSIMAE
TVSCVLANAE
C.PRASTINA
PACATVS.COS

Nelle Menorie romane di antichità e di helle arti 1, e nei Diplomi imperiali del Cardinali 2 si dissimulò la prima riga del tutto, e si lesse CASTISSIMAE nella seconda, il che portò I inganno di credere, che Tusculana fosse il nome della moglie di Prastina. All'opposto i ch. cav. Canina 2 stampi come esistente nella pietra FORTVNAE-POTENTISSIMAE, e da ciò si conobbe che quella base fu destinata a sostenere un donario alla Fortuna. Non ho che opporre al primo supplemento, ma troppo lungo mi sembra il secondo, chi è auche privo di esempio, per eni preferirei saneTISSIMAE, epiteto non insolito di quella dea, ricorrendo tre volte nel Grutero 4 ed un'altra nel Muratori 3.

Queste due iscrizioni hanno il merito d'insegnarci il primo nome di quel console, di cui il Marini ebbe pel primo contezza dal seguente tegolo della sua collezione, che pubblicò negli Arvali<sup>6</sup>, e di cui aggiunse anche il disegno:

O CANNIOLARGOCPRASTPACATCOSEXOFCCALPFA?

OPFEXPRCOSINGRADULEMPANNYCH

(Un golde.)

<sup>1</sup> Vol. III, p. 109.

<sup>2</sup> N. 35.

<sup>3</sup> Tuscolo antico, p. 110.

<sup>4</sup> Pag. 166.

<sup>5</sup> ALP in nesso.

<sup>1</sup> Tuscolo antico, p. 110. <sup>4</sup> Pag. 79, 3 e 4, e p. 1072, 8. Per mala impressione del bollo mancano quattro lettere, che l'efstore non giunse a ben discererere, nelle quali peraltro quando l'esseminai nel Museo Vaticano mi parve di poter leggere CALP, aiutato specialmente da un altro embrice inedito, che vidi da prima presso i di sig. Vescovali e ch' è entrato poi auch' esso uel medesimo Museo.

#### O OPVSFIGLINDOLIAREXPRCAENOF CCALPETANIPANNYCI (In necello.)

In tal modo dal confronto con altri bolli se ne avrà l'intera lezione: Caio ANNIO LARGO Caio PRASTine PACATo CONSublux. EX OFficina Caii CALPetani FAroria, Ol'us Fighiama EX PRardiis COSINias GRAfillas calpetani J PANNYCHI, e questo Calpetano Paunichio, che fabbaricà quei tegoli nei predii di Cosinia Gratilla, sarà un figlio, o un fratello, o un liberto di quel Calpetano Favore nella cui officina lavorava, il quale poscia avrà aperto una pari officina da sè.

Il Marini restò incerto se uel nome abbreviato PRAST dovesse supplire Prastinia, o Prastinia, benchè nell' opera delle Figuline 1 mostrasse di maggiormente propendere al secondo, uè gli passò per mente il Prastina, quantunque di esso pure si avessero due esempi ni narmi, l'uno di Sutri posto salle ceneri di Prastina Frontone scriba edilizio riferito dal Grutero<sup>3</sup>, l'altro ilato dal Muratori<sup>3</sup>, in cui si memora un G. Prastina Agatangelo, che fu probabilmente un liberto di questo console. La di lini casa per la desinenza del son nome, propria delle famiglie etrusche, come Gecina, Perperna, Spurinna, Volasenna. Acenna, Vibenna e simili, sembra originaria di quei paesi, nè io da principo la ripuetro diversa dalla Prastinia, la quale in vece venendo a Boma accettò la terminazione latina. Però sì l' una che l'altra furono occurissime innanzi che costui l'illustrasse col supremo ouror dei faci, cl anzi negli sessos ce roso poco conosciuto, che saremmo rimasti

N. 505. — Pag. 326, 11. [Mommsen, De Apparitoribus, dans le Rheinisch. Mus. N. S. t. VI, p. 63, n. 23.] — Pag. 1232, 6.

in forse della sua età, se la memoria di Cosinia Gratilla ricordata in altre figuline, una delle quali porta la data dell' anno 899 1, non ci avesse fatto fede, ch' egli apparteneva all' impero di Antonino Pio. Quindi fu chiaro che il suo collega era il Largo console nel 900, ma restava sempre luogo a dubitare se Prastina avesse goduto con lui di quest' onore fino dalle calende di gennaro, o se fosse stato sostitutio all' altro console ordinario, atteschè gli antichi fasti in numero di dicei convengono tutti nell' attribuire il primo seggio consolare di quell' anno a Largo e Messalino, non potendosi ora più dire altrettanto della legge del codice Giustinianeo, Ni advernas erolitoren<sup>32</sup>, citata dal Relando. Il aci data è stata corretta Messada Xobino coms. Itada della legge del codice Giustinianeo, Ni advernas erolitoren<sup>32</sup>, citata dal Relando. Il aci data è stata corretta Messada Xobino coms. Itada especiale protendo farsi per questa parte di un frammento del Fabretti<sup>32</sup>, in cui non si è salvato se non che il nome di Largo.

È la prima una delle solite marche che apponevasi ai marmi da lavoro sbarcati alle rive del Tevere, che lto ricavata dal codice Vaticano n. 5253<sup>4</sup>, ove si pone Romae ad octo angulos:

### LARGOETMESSALINOCOS ∞CCCXXIII

Fu l'altra rinvenuta ad Ostia, ed è stata trascritta da me nel suburbano del card. Pacca fuori di porta Cavalleggieri, ove ora si ritrova:

> A · EGRILI·THREP TIANI·VIXIT·AN X X VIIDIE SX XI EGRILIAVER A FRATRIPIENTISSIM

Nel late sinistre : DEC · PR · k · NOV LARGO · ET · MES SALINO · COS

Tuttavolta anche l'accennata dubbiezza fu rimossa dal lodato Ma-

<sup>1</sup> Fabretti, Inscr. dom. p. 504. n. 113.

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 401, n. 296.

<sup>&#</sup>x27; Cod, lib. 1, tit. vxxvii, leg. 1. ' Pag. 956.

rini col soccorso di una lacera iscrizione Beneventana I, di cui egli ebbe un miglior apografo ritratto da Giorgio Giraldi, e nella quale così notasi il presente consolato:

### ANNIO·LARGO·PRASTERINGRAM SALINO·COS

Imperocchè dal confronto di essa colla figulina superiore viene dimostrato che Prastina oltre il coguome di Pacato ebbe anche quello di Messalino, il qual ultimo secondo l'uso di questi tempi avvà egli desunto dalla famiglia della madre, che può ben essere unta dai Vipstani Messala, che forirono appunto in questi tempi.

Intanto dalla comparazione di tutte l'addotte iscrizioni conchiudendosi che i veri nomi dei consoli ordinarj del 900 furono C. Annio Largo e C. Prastina Pacato Messalino, resterà sempre più giustificata la censura che fece il Noris 2 alla finta lapide in cui vengono denominati C. Manlio Torquato e Cornelio Messalino, lapide che fu data al Grutero 3 dal Giacoboni, gran spacciatore delle imposture del Ligorio, da cui realmente provenne avendola io stesso trovata di pugno di quel mariuolo nel suo libro LI, ossia nel codice Ottoboniano della Biblioteca Vaticana II. 3381 4. Ed egualmente resteranno smentite le troppo audaci congetture del Panvinio, che per aver veduto ricordarsi da Dione 5 un Valerio Largo accusatore del poeta Cornelio Gallo ai tempi di Augusto, e da Giulio Capitolino sotto Didio Giuliano e un Valerio Catullino, che dovette credere un discendente del Valerio Catullo Messalino collega di Domiziano nei fasci dell' 826, si arbitrò di dedurne, che anche i nostri consoli appartenessero alle luro famiglie.

Del console Prastina poi innanzi l'invenzione delle nostre due lapidi

Murat. p. 1997, 1; De Vita, Inser. Bence. p. 30, 5. [Orelli, n. 902; Mommssen, I. N. 1521.]

<sup>\*</sup> Epist, cons.

<sup>3</sup> Pag. 261, 5.

<sup>\* [</sup>Elle se lit aussi dans le tome XXVI de ses manuscrits que l'on conserve à Turio. W. HENZEN.]

<sup>4</sup> Lib, Llft, c, xxm.

<sup>\*</sup> Cap. v.

non si aveva altro sentore se non che in questa malconcia tegola, che dalle vicinanze di Pirgi venne ad accrescere la raccolta del citato Marini, da cui fu aggiunta all' indice dei suoi Arvali :



Ei la ripetè nelle Figuline 2, interpretandola : Ex praediis Prastii Pacati Ponticlianis.... opus doliare Plautii Mnesteris, nè io mi farò mallevadore di tutta quella spiegazione, la quale ci lascia desiderare qual senso ragionevole possa darsi a quella sillaba ON. Dirò bene che se in essa si fa realmente menzione delle fornaci Ponticliane, dette altre volte Ponticulane, e forse così chiamate perchè vicine ad un ponticello, converrà credere che Prastina di buon' ora le alienasse, trovandosi poco dopo in dominio di Aurelio Cesare e dell'Augusta Faustina, finchè vennero poscia in potere del famoso Planziano prefetto del pretorio di Settimio Severo3.

Infine noterò che di un suo discendente non avvertito fin qui, chiamato Prastina Messalino, da cui si conferma l'uso di quel cognome nella sua casa, si ha memoria nelle seguenti medaglie di Marcianopoli, dalle quali apparisce che fu preside della Mesia Inferiore sotto l'impero di Filippo. La picciola linea sovrapposta ad alcune lettere della leggenda significa che sono congiunte in monogramma :

#CoZ:K · M · IOYA · ΦΙΛΙΠΠΟΕ · ΑΥΓ · M · ΩΤΑΚ · CEBHPA · C; leste affrontate di Filippo seniore e di Otacilia. B. - YTT-TIPAC · MECCANE MARKIANOTTO, nell' area AI-TΩN e la lettera solitaria E. Pallade galeata in piedi a sinistra, ap-

Pag. MAN.

<sup>\*</sup> N. 1150. 1 Depuis, trois autres inscriptions, découvertes à Lambaese et dans l'Aurès, nous ont appris qu'avant d'être élevé au consulat

C. Prastina Pacatus Messalinus avait été légat impérial de l'armée d'Afrique, pendant les années 897, 898 et 899; voy. mes Inser, rom. de l'Algérie, n. 10, n. 4360 et n. 11. L. RENBR.]

poggiata ad un grande scudo coll' asta nella mancina. E. 7. Nel Museo Mediceo di Firenze<sup>1</sup>.

AYT·K·M·ΙΟΥΑ ΦΙΑΙΠΠΟΣ·ΑΥΓ·M·ΩΤΑΚ·ΕΕΒΗΡΑ·Ε; le medesime teste.

B<sub>c</sub> = ΥΠ·ΠΡΑΕΤ· ΜΕΣΕΛΑΕΙΝΟΥ· ΜΑΡΚΙΑΝΟ, nell' area ΠΟ-ΛΕΙΤΩΝ ed Ε. Apollo nada a sinistra appoggiato ad un albero colla diritta sopra la testa, e coll' areo e la lira nella sinistra, Dietro lui un' ara. <sup>4</sup>/<sub>2</sub>, 7<sup>2</sup>.

AYT·M·RIYA·ΦΙΛΙΠΠΟΕ·ĀΥΓ·M· WTAK ΕΕΒΗΡΑ·Ε; le istesse teste.
Β. — ΥΠ·ΠΡΑΣΤ ΜΕΣΕΛΑΕΙΝΟΥ·ΜΑΡΚΙΑΝΟΠΟΑ, well area
ΙΤΩΝ. Cerere sedente a sinistra colle spighe nella destra, e una lunga
face nella sinistra. ft. 7:3.

Ho tratta la descrizione di queste tre medaglie dal catalogo generale nanoscritto del Sestini<sup>†</sup>, ven na avendo la pretensione di spiegaruni l'epigrafe è stato più eauto nel riferirla, Imperocchè nelle Lettere di monimurione scrisse IIPAC, perchè volle cinianare costul l'arsimo Messilino; na pentitosi pio di una tale interpretazione nella parte Europea del Musco Hedercarino mutollo in IIPAET. La vera lezione è IPACT, come aveva da principio notato nel catalogo, e IPAC leggesi sicuramente nella sopra riferita medaglia del Musco Mediceu, che lu veluta, per cui ni compiaccio di poter aggiungere la gente Prastina alla serie numissatice delle fauniglie romane.<sup>\*\*</sup>

Vaillant, Aumium, Gr. p. 162; Mionnet, Suppl. 1, II, p. 114, n. 357; Sestini, Lettere di continuazione, t. VI, p. 18.

Garonni, Mus. Hedere, p. 81, n. 2178. tav. VII, fig. 157; Mionnet, Suppl. 1. II, p. 115, n. 358; Sestini, Lettere di continuazione, I. VI. p. 18, e Mus. Hedere, parte Europea, p. 31, n. 57.

Sestini, Mus. Hederv. parte Europea. p. 31, n. 18.

Sotto la rubrica di Marcianopoli, n. 365, 363 e 364.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Un autre Prastina, ou peut-être celui-lă nrême qui est mentionné sur les monnaies de Marcianopolis, fut magister ou promagistro du collége des frères Arvales sous Elagabale ou Alexandre-Siévère; voy. Annali dell'Instit. di corrisp. archeol. 1858, p. 78. J. B. de Rossi.]

ISCRIZIONI LATINE.

# ISCRIZIONI LATINE

#### RECENTEMENTE SCOPERTE'.

Il cav. Pietro Visconti ha già fatto parola\* degli avanzi di un autico proclombario spettante alla gente Annia, che in vicinanza della via Appia si è recentemente trovato nella vigna Amendola, già venuta in fanna per altri lapidari prodotti. E ne ha determinato anche l'età, pubblicando fra gli altri questo titolo sepolerale, che fu posto ad un CANNIVS-C-L'LEPOS nel consolato di C. Gesare e di L. Paolo rorrispondente all'anno Varroniano 756, primo dell'èra Cristiana:

C · A N N I V S · C · L LEPOS·VIXIT·AN·XXVIII OBIIT·VII·IDVS·APRIL·C·CAESARE L-PAVLLO·COS·HIC·SITVS·ADQVIESCIT

Un altro di quei titoli, in cui si nomina una THYMELE: ANNI-POLLIONIS, basterebbe ad indicare a quale delle case degli Annii apparteneva quel sepolero, se ciò non venisse apertamente dichiarato dal seguente ceppo di travertino, che si è pure rinvenuto:

> LIBERTORV M LIBERTARV M ET-FAMILIAE C-ANNI-C-F-COR POLLIONIS

<sup>1</sup> [Extrait du Bullett, dell' Instit, di corrisp. arch. di Boma, 1845, p. 148-160, et revu <sup>2</sup> Giornale Arcadico, tom. CIII. p. 195. P. 150.

La semplicità di questa iscrizione conviene egregiamente ai tempi di Augusto, essendo concepita colla stessa formola, che usarono nel medesimo caso i liberti e i servi di Scribonia sua moglie 1, di P. Paquio Sceva proconsole di Cipro sotto di lui2, di L. Arruntio console nel 7323 e del p·MVNATI·P·F·POl·F......VLI del Grutero , secondo la copia del quale, che proviene dallo Smezio, la lacuna si mostra capace di cinque o sei lettere, onde costni potrebbe fors' essere il Fraterculo maestro degli Arvali sotto Caligola, di cui il Marini non trovava altra notizia 5.

È facile l'immaginarsi che, se la casa di questo Pollione aveva tanto numero di famigliari da abbisognare di un sepolereto loro proprio, doveva essere doviziosa ed illustre, per cui non dubito esser quella che si ricorda da Tacito. Scrive egli 6 che nel 785 come fautori di Seiano « acervatini Annius Pollio, Appins Silanus Scauro Mamerco -simul ac Sabino Calvisio majestatis postulantur, et Vinicianus Pol--lioni patri adiciebatur, clari genus, et quidam summis honoribus. « Contremuerantque patres : nam quotus quisque adfinitatis ant ami-«citiae tot illustrium virorum expers erat? ni Celsus, urbanae cohortis rtribunus, tum inter indices, Appium et Calvisium discrimini exemisset. Caesar Pollionis ac Viniciani Scaurique causam, ut ipse cum - senatu nosceret, distulit, datis quibusdam in Scaurum tristibus notis. E qui noterò innanzi di progredire, che se questo Pollione fu padre di Viniciano, naturalmente dovette avere in moglie una Vinicia, da cui il figlio, secondo l'uso di questi tempi, desumesse quel cognome, il che torna in conferma della mia opinione. Imperocchè sapendosi per moltissimi esempi, ed essendosi manifestamente veduto nel copioso colombario dei Volusii?, che i matrimoni servili succedevano quasi sempre fra conservi della medesima casa, sarà spiegato con tutta na-

Fabretti, Inser. dom. p. 63, n. 239.

<sup>1</sup> Ibid. n. 238.

<sup>\*</sup> Murat. p. 1604. 7. Pog. 947. 7.

<sup>1</sup> Fr. Arval. p. 69.

<sup>4</sup> Annal. lib. Vt. c. 12.

<sup>1</sup> Giornale Arcadico, tom. L. p. 250 e seg. 1831. Voyez plus haut, tome III, p. 339 et suiv.

turalezza come nel sottoposto frammento della stessa provenienza una Vinicia manomessa dalla padrona fosse moglie di un Annio dichiarato liberto dal padrone:

Sullo squarcio di Tacito ho poi da notare, che l' Appio Silano ivi ricordato è indubitalamente l' Appio Gilmio Silano chi era stato console ordinario nel 781 l', per cui resterà chiaro, che anche il nostro Pollione, il quale vedesi nominato pel primo, dev'essere uno dei quidan che avvano conseguito i massimi onori. Ed anzi dalla precedenza che lo storico gli accorda sopra di Appio, io ne ricavo che dovea essere un consolare più antico di lui, mentre senza questa ragione sembrerebhe che Appio dovesse essere stato preferito ad ogni altro per la sua affinità colla famiglia imperiale siccome marito di Emilia Lepida pronipote di Augusto. Per lo che io sono di avviso, che del sun consolato si parli nella seguente lapiduccia veduta a Roma dal Sirmondo', riferita dal Renessio <sup>3</sup>, dal Malvasia <sup>5</sup> e da altri, la cui sincerità fin difesa contro ingiuste accuse dal Lupi <sup>5</sup>:

CALPVRNIAE · DONATAE DECESSIT·IIII · NON·SEPT BLANDO·ET·POLLIONE·COS

Il Muratori e volle aggiudicarla ai bassi tempi per una certa ubbia venuta in capo ad alcuni letterati del secolo passato, che il DECES-

<sup>4</sup> [Voyez le mémoire de Borghesi Della nuova lapide di un Giunio Silano, e della sua famiglia, dans les Annali dell'Instit, di corrisp. arch. 1849. p. 26 et suiv. W. HENZEN.]

<sup>9</sup> [Elle se lit en effet dans ses manuscrits. à la Bibl. impériale de Paris, Supplém. lat, n. 1419. p. 189. Elle a été également reproduite dans l'index du recueil de Gudius, p. LXI. W. HESKEN.]

<sup>2</sup> Syntagm, cl. XVII., n. 3-2.

Pag. 23.
 Dissert, e lettere, p. 172.
 Pag. 301, 3.

SIT in significato di mori non fosse stato adoperato se non che dai soli fedeli di Cristo, e farà meraviglia a qualcuno, come gli abbia tenuto dietro il sommo Marini, dandole luogo fra le sue Iscrizioni Cristiane 1. Della qual meraviglia io però non partecipo, perchè avendomi una volta permesso di studiare sopra quest' opera, che non gli stava nell'animo di pubblicare, ed avendogli richiesto, come vi avesse seguito opinioni da lui medesimo in altri suoi scritti vittoriosamente confutate, mi rispose freddamente di averlo fatto per non guastare i fatti suoi, il che essendomene capitato il destro ho voluto ora dire in difesa presso i posteri della sua fama 1. Del resto il DECESSIT in questo senso fu usato non meno dai gentili anche sulle lapidi, e pei tempi nei quali viveva Annio Pollione, ce ne offrono esempi negli anni 755 e 757 i fasti Gabini illustrati da Clemente Cardinali3, nel 765 una delle iscrizioni Albane del Marini , nel 766 e nel 772 due marmi del Grutero<sup>5</sup>, per tacere di altri, che non presentano una data rosì sicura. Al contrario questa lapide rifiuta apertamente di discendere ai tempi Cristiani per la ricordanza che fa di consoli, che non furono certamente ordinari, non trovandosi il loro nome nei fasti, mentre l'esperienza c'insegna che della menzione dei suffetti, già divenuta assai rara dopo Commodo, non si ha più vestigio veruno dopo Diocleziano. Ella anzi reclama il secolo di Augusto sì per la sua sobrietà, come perchè a quel tempo si usò realmente di notare talvolta il giorno e l'anno della morte, costume che dopo i primi Cesari venne manrando, finchè non fu risuscitato dai Cristiani, ma di cui nell'accennato periodo oltre gli esempi or ora allegati ci fanno fede nell'anno 752 l' Orelli s, nel 75n il Muratori s, nel 763 il Gruteros, nel 764 l'Orelli s,

Pag. So1, n. 10.
Yoyer, sur le fait rapporté ici par Borghesi et sur le recueil de Marini, M. de Rossi, préface du tome l' de ses Inscriptiones christianae urbis Romoe, p. 1332-13331.
— W. HESRES.

Memorie romane di Antichità e di Belle Arti, vol. 1. p. 149. [Vov. Mariai. Fr. Arcal.

p. +6; Orelli, n. 646; Corp. inscript. Lat.

Pag. 90.

N. 4715.

Pag. 996. 1. Pag. 991. 3. N. 4263.

nel 765 il Fabretti 1 e le Effemeridi Romane 2, nel 766 il Cardinali 3, nel 767 il Muratori , nel 772 l' Orelli , nel 781 il Donati , nel 782 il Kellermann, bastando poi per tutti il recentissimo titolo del 754, somministrato dal nuovo colombario, e che ho citato da principio.

Molto meglio il Reinesio<sup>8</sup> ed il Kool<sup>9</sup> la riportarono ai tempi di Tiberio, ed avuta in considerazione la rarità del cognome Blando, il quale non si conosce usitato se non che dalla sola gente Rubellia. crederono che uno dei consoli in essa memorati fosse il C. Rubellio P. 151. Blando, dei cui fasci abbiamo poi avuto amplissima prova in questa pietra da me veduta nel Museo Capitolino, edita primieramente dal Volpi 10, quindi dal Muratori 11 e da altri molti 12 :

> diVAE · DRVSILLAE SACRVM c · rVBELLIVS · C · F · BLANDVS q · DIVI · AVG · TR · PL · PR · COS prO · COS PONTIF

Fin qui dunque sottoscrivo all'opinione del Reinesio : non così quando al Pollione collega di Blando volle dare la denominazione arbitraria di M. Asinio, perchè ai giorni nostri è cognitissima la discendenza di C. Asinio Gallo console nel 746, e si sa bene che dei cinque suoi figli, Gallo, Pollione, Salonino, Agrippa e Celere, quello che conservò il cognome dell' avo Asinio Pollione l'oratore, chiamossi Caio, e fu console nel 776 con C. Antistio Vetere, al qual' ultimo fu

<sup>&#</sup>x27; Inser. dom. p. 477, n. 144.

<sup>&#</sup>x27; Granaro 1823, p. 60.

<sup>&#</sup>x27; Diplomi imperiali, n. 95.

<sup>\*</sup> Fr. Arral. p. 300. 5 N. 2883.

Pag. 157. 3.

Vigil. Rom. nota al n. 188 a.

Syntagm. nell'indice XXII.

<sup>1</sup> Indice al Gndio, p. 61. " Vet. Lat. lib. XVI. c. v1, p. 215.

<sup>11</sup> Pag. 301, 2.

<sup>13 [</sup> Voy. Orelli , n. 67 h. - Le consulat de Rubellius Blandus est encore mentionné dans un grafiito de Pompei, qui a été publié par Avellino, Bullett. Nap. ann. IV (1845), p. 8. Son collègue n'y est pas nommé, ce qui, ainsi que Borghesi l'a remarqué, ibid. p. 58. ne peut proveuir d'une raison politique. G. MINERVINE

sostituito P. Pomponio Secondo<sup>1</sup>, e l'altro prenominato Marco ebbinvece il cognome di Agrippa ed occupò anch' egli il seggio consolarnel 778, prima in compagnia di Ca. Cornelio Lentulo Cosso, poscia del suffetto C. Petronio, per cni quel supposto M. Asinio Pollione in questo tratto di tempo non ha esistito.

Passando poi ad indagare l'età in cui Blando ed il nostro Pollione amministrarono i fasci, è certo che ciò fu innanzi il 774, perchè Blando in quell' anno viene già annoverato fra i consolari da Tacito2. Ed anzi anche prima del 773, perchè lo stesso storico ci narra<sup>2</sup>, che sulla fine di quell'anno, trattandosi in senato di un'altra Emilia Lepida accusata di aver tentato di avvelenare il marito Sulpicio Quirinio. Tiberio e exemit Drusum consulem designatum dicendae primo loco e sententiae, e quantunque altri opinassero per una condanna più mite, «itum in sententiam Rubellii Blandi, a quo aqua et igne arce-» batur, » dal che si deduce abbastanza che Rubellio non potè sedere console in quel semestre. Conciossiachè o era lo stesso Tiberio che riferiva in quella causa, ed allora non sarebbe appartenuto a Druso console designato di dire pel primo il suo parere, ma sì bene ai consoli attuali, siccome ci ha insegnato lo stesso Tacito : « Primus sententiam « rogatus Aurclius Cotta consul, nam referente Caesare magistratus eo etiam munere fungebantur, vove parla dell' altra causa di Cu. Pisone agitata nel medesimo anno poco prima che Druso trionfasse dell' Illirico, il che vuol dire innanzi i 28 di maggio, secondo che ho appreso da un frammento di fasti Ostiensi posseduto in Roma dal ch. professore Sarti 5. O i relatori furono dunque secondo il solito i consoli in carica. e in questo caso è notissimo ch' essi non ferebant, sed rogabant sententiam, Nè si potrà tampoco pensare al 772, sc a lui spetta la legge Giunia Petronia citata da Ermogeniano o, perchè il suffetto di quell'anno sarebbe allora conoscinto nella persona di P. Petronio che troviamo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voyez la lettre de Borghesi au comto Orti Manara, Bullett, dell' Instit, 1848, p. h1 et suiv. W. HENZEN.]

<sup>&#</sup>x27; Annal. lib. Ill, c. 11.

Annal, lib, III, е. ххи.
 Ibid. е. хvи.
 [Vov. Пеплен, п. 6413.]

<sup>\*</sup> Digest. lib. XL, tit. 1, leg. 24.

proconsole d'Asia dopo il 780, siccome altra volta opinai illustrando P. 159. due tessere gladiatorie l.

Il Reinesio congiunto col Lipsio a assegnarono a Blando e Pollione Tanno 771, supponendo che fossero surognali algi ordinari Tiberio e Germanico, consoli il primo per la quarta volta, l'altro per la seconda; e sappiamo difatti da Suetonio <sup>3</sup>, che Tiberio dopo pochi giorni abdicio. Ma egli si sostitui L. Seio Tuberrone, fratello del suo favorto Sandon, che da un' iscrizione Gruteriana <sup>3</sup> viene nominato in compagnia di Germanico ai 3 odi aurile.

Non nego che dietro l'uso del consolato semestre, cominciato ad introdursi regolarmente sotto Augusto fino almeno dal 755, non è tolta la possibilità che alle calende di luglio fossero dati i successori. ma per Germanico almeno non ne vedo alcuna apparenza, solito essendo stato sul principio che ai principi della casa imperiale ed ai congiunti di essa si conservasse integra come prima quella dignità. Non debbo tuttavolta dissimulare che Dione, parlando del primo consolato dello stesso Germanico nel 765, ci dice che lo ritenne « per integrum rammun, non quidem dignitatis causa, sed quod id tum temporis ad-"huc ab aliis fierel 5; " ma in grazia delle replicate scoperte, per cui i fasti di questi tempi sono quasi completi, ei è dato di conoscere, quali fossero gli altri, di cui fa cenno. Questi privilegiati dopo la citata epoca del 755 furono M. Lepido nel 750, fratello di L. Paolo marito di Giulia nipote di Augusto, e nipote anch' egli di Scribonia ch' era stata sua moglie; nel 760 O. Cecilio Metello Cretico Silano consocero di Germanico, al cui primogenito Nerone aveva data in isposa sua figlia; nel 765 il già citato Germanico; nel 767 Sesto Appuleo e Sesto Pompeo, che lo stesso Dione o confessa essere stati parenti di Augusto, e

4 Lib. LVI. c. xxvn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giorn. Aread. 1831, 1. LIV, p. 88. (Voy. plus hant, 1. III, p. 358.)

Ad Tacit. Annal. lib. VI, c. xxvii.

<sup>&#</sup>x27; In Tiber, c. xxvu.

<sup>\*</sup> Pag. 26, 2h. [Voyez aussi les fastes d'Antium, dans mon Supplément au recueil

d'Orelli, n. 6442, et dons le Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 475. W. Hanzen.]

<sup>\* [</sup>Καὶ δι δλου αύτου του έτους, ού προς τὴν ἀξιωσιν, ἀλλ' ώς που καὶ άλλοι τικές έτι καὶ τότε ἡρχον, έσχε.] Lib. LVI, ε. χχνι.

P. 153.

nel 768 Druso figlio di Tiberio, Furono adunque tutti, chi più chi meno, attinenti alla casa regnante, onde sarebbe stata una novità, se al figlio adottivo dell'imperatore nel suo secondo consolato si fosse ricusata quell'onorificenza, che aveva conseguita nel primo; novità tanto più riflessibile, perchè sarebbesi giudicata un effetto dell'avversione di Tiberio, onde gli storici, e specialmente Tacito, non avrebbero mancato di notarla fra gli altri indizi del suo mal' animo contro di lui!. Per la qual ragione parendomi che i nuovi consoli non trovino stanza in quest' anno, io gli alloggerò piuttosto nel precedente 770, in cui tennero il seggio ordinario C. Cecilio Rufo e L. Pomponio Flacco, nei quali non si riconosce alcun titolo per essere eccettuati dalla pratica già divenuta comune del consolato di sei mesi<sup>2</sup>. Dall'altra parte questa dignità di Blando poco più oltre può avanzarsi, primieramente per non invecchiarlo di troppo, sapendosi da Tacito3, che nel 786 Tiberio gli diede per moglie Giulia nata dal suo figlio Druso, dipoi perchè dal 755 fino al principio del 766 la serie consolare è in oggi chinsa coll' antorità dei frammenti dei fasti Gabini e Prenestini<sup>a</sup>, del calendario Anziate e delle tavole Capitoline, e perchè si è già notato che nel 767 non si ebbero suffetti, per deposizione di Dione 3, del calendario Amiternino e di altre lapidi, mentre nel 768 non se n'ebbe che uno solo per testimonianza delle due tessere gladiatorie del Cardinali 6. Quindi tutto al più potrebbe entrar in concorrenza il 769, una solo nel supposto che anche Pomponio Grecino, che una lapide del Fabretti?

'[Malgré la gravité de ces raisons, il est aujourd'hui certain que Germanicus ne conserva le consulat que pendant les premiers mois de Tannée 771, Voyez les Fastes d'An-

> tium, dans mon Supplément ou recueil d'Orelli, n. 644a, et dans le Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 675. W. HENZEN.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Borghesi est revenu sur cette opinion depuis la découverte des Fastes d'Antium, et il a placé le consulat de C. Annius Polhio et de C. Rubellius Blandus dans l'année 773;

voy, sa lettre du 24 février 1856 danales Annales de l'Institut, 1855, p. g. W. Hexzex.

Annal, lib. VI, c. xxvii.

' [Corp. inser, Lat. vol. 1, p. 473 et

<sup>&#</sup>x27;74, n. xn et xm.]
' Lib, LVI, c. xux e xiv.

<sup>\*</sup> Diplomi imperiali, n. a o6 e a o7. [Corp. inser. Lat. vol. 1, n. 76s et 76a. Voyez en outre les Fastes d'Antium, Henzen, n. 654a, et Corp. inser. Lat. vol. 1, p. 475.]

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 701, n. ash.

ci mostra succeduto nel maggio a L. Scribonio Libone collega di T. Statilio Sisenna Tauro, non sia rimasto in carica se non fino alle calende di luglio!.

Ma se per le cose fin qui discorse ritengo abbastanza assicurata la dignità consolare di Annio Pollione e il tempo in cui la conseguì, per le medesime mi nasce un dubbio assai grave, s' egli sia l'identica persona che vien nominata nel nuovo ceppo. Imperocchè se in quel colombario già seppellivasi nel 754, come ci ha mostrato l'epitaflio già citato di C. Annio Lepore, o Lepote, più antica per conseguenza ne fu la costruzione, a cui dobbiamo credere coetanca la base che ne formava il titolo, tanto più che anche da sè stessa domanda una maggior vetustà per la differenza del marmo più rozzo, ch' è, come si è detto, di travertino. Al contrario se Pollione non fu console se non che nel 7702, in un tempo in cui dopo i consigli di Mecenate nel 725 e la costituzione di Augusto nel 727, non si chiedevano più che trentadue anni compiti per addivenirlo, non pare che un venti o trenta amii prima potesse egli essere il padrone di coloro che fabbricarono quel sepolcreto. Laonde io giudico molto più probabile, che quella pietra si abbia da attribuire al padre suo. Non so che alcuno scrittore n' abbia fatto memoria, ma se per tal modo ci verrà fuori un personaggio della gente Annia, uscito da una stirpe illustre e vissuto verso la metà dell'impero di Augusto, io non dubiterò ch' egli sia il triumviro monetale ricordato in quelle medagliuzze, che ora conosciamo essere state il semisse imperiale, ossia l'ottava parte del nuovo sesterzo di rame, le quali portano l'epigrafe ANNIVS·LAMIA·SILIVS·III· VIR · A · A · F · F 3. La maggior parte dei nuumi di bronzo dei monetieri di quell'imperatore fu impressa non prima del 731, in cui gli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Il résulte, au contraire, des Festes d'antium que Pomponius Graecinus conserva le consulat jusqu'à la fin de l'année: voyez mon Supplément au recueil d'Orelli. n. 6h'a-, et le Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 1, p. 4-75. W. HEVERS.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [C'est-h-dire en 773; voyez plus hau]. p. 484, note 2.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eckhel, D. N. V. I. V. p. 135; Riccio. Fam. rom. tav. III. [Voy. Cohen, Méd. cons. pl. XLVI, Aelia, 3. et Silia, h. et pl. XLVII. Annia, 1.]

fu conferita la tribunizia podestà, e innanzi il 742, come dimostra la mancanza del titolo PONT · MAX, che poscia costumarono di aggiungere; e forse di niuno può dimostrarsi che sia posteriore alla metà di quel secolo, dono cui cessò il costume di notare sulle monete il nonc dei prefetti della zecca. Ottimamente adunque confrontano i tempi, come confronta l' età dei colleghi di Annio, che per me sono chiaramente il P. Silio console suffetto nel 756, e il L. Elio Lamia console ordinario nell' anno medesimo, non essendo questo il luogo di stendermi a produrre le ragioni, per cui credo, che questo secondo si abbia da distinguere dal suo fratello Q. Lamia, nominato nei sesterzi e nei dupondi. Ed egualmente confronta che un' altra di quelle medagliuzze fosse fatta stampare dal triumviro C. Rubellio Blando che tutti confessano essere stato il padre del collega del console Pollione, e che anzi non può essere altri, perchè l' avo per attestato di Tacito 1 e di Seneca il padre i fu un Tiburtino, che tenne in Roma scuola di eloquenza, c che non useì dal grado di cavaliere romano. L'imperchè i numismatici avranno l' obbligo alla presente iscrizione di aver loro inscenato l' autore delle citate medaglie, ch' era prima ignotissimo. Nè sarà molto difficile d' indovinare anche la ragione, per eni, quantunque provveduto di cognome a differenza di P. Silio che ne mancava, non di meno si allontanasse dall' usanza ordinaria degli altri triumviri del suo tempo di denotarsi con esso, e preferisse invece il gcutilizio. La qual ragione sarà stata questa, che quel cognome, essendogli comune cogli Asinii, non avrebbe servito a singolarizzarlo abbastanza, tutta Roma essendo allora picua della rinomanza del celebre console ed oratore Asinio Pollione più volgarmente conosciuto pel secondo nome. E a questa istessa scoperta saranno debitori i fasti di averne avuto non solo le note genealogiche del console del 7703, ma l'istesso suo prenome, ch' io non era giunto a raccapezzare da altra parte. Imperocchè tutti gli Annii del novo colombario prenominandosi Caii, ed

<sup>·</sup> Annal. fib. VI. c. xxvii; fib. XIV. (Cest-à-dire de l'an 773; voyez plus · xxiv. haut, p. 484, note 2.)

Praefat, ad lib. II Controv.

il frammento di sopra riferito, che nomina una Vinicia, provandoci che si continuò ad usarne in tempi posteriori al priuno istitutore, non potrà dibitarsi che alcuno almeno di quei illordi sia stato manomesso dal figlio, e che questi per conseguenza abbia conservato la denominazione pasterra.

Ma per finire di raccogliere tutto ciò che può risguardare questo console, aggiungerò che l'accusa de majentari intentalagli insiene col figlio Viniciano, non sembra che avesse un esito luttuoso, perchè dopo la morte di Tiberio troviano quest' ultimo onorato e possente, talchiavendo avuto gran parte uella congiura di Chrera poco maneio che dopo l'uccisione di Galigola occupasse l'impero. Nell'anno successivo 756 egli tornò a cospirare con Seriboniano contro Claudio, un fallità la trama fu costretto ad uccidersi. Sul di lui conto uni rimetterò a ciò che ne ha seritto il Tiberont, ed a ciò che ha aggiunto il Marini illustrando l'ottava tavola Arvale, da cui sì conferna che chiamossi M. Annio Viniciano, und' è probabile che deducesse il prenome dallo tio materno M. Vinicio, con cui l'ha confuso Giuspep Ebreo, console nel 783 e nel 798, marito di Giulia sorella di Caligola, a cui Velleio Paterculo delicito la sua storia.

Del console Annio Politione si aveva ricordo nelle vecchice edizioni di Seneca', da cui facevasi contemporaneo di Mamerco Scauro, ma i moderni hanno cambiato Annio in Asinio per convertirlo nel console del 776, nel che non so quanto bene abbiano adoperato, se non me hanno avuto fondamento in un maggior consenso di codici, perchè la richiesta qualità di coetaneo si avvera non meno in quest' Annio, se turnon insieme accusati nel 785, siccone si è veduto. Shagibi opi certamente il Lipsio\*, quando lo confuse con un altre Annio Pollione, principale amico non di Nerone, com' egli eredette, ma di Chaudio Senecione, dal quale ciò non ostante fu nominato come complice della congiura Pisoninan nell' 818\*, per cui nello stesso anno fu cacciato in esiglio'. Egli non badò che questo secondo Pollione doveva essere un

De Benef. fib. IV, c. xxxi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. Annal. lib. XV, c. LVI.

<sup>2</sup> Ad Tocit, Annel, lib. VI, c. 1x. 1bid. c. 12x1.

1.15. giovine, siccome quello che poco prima aveva condotto in moglie una ragazza, che, quando fu esigliato, non aveva che diciannove anni, figlia di Barea Sorano console dell' 805, siccome si attesta da Tacito¹. Per lo che invece di farne una stessa persona, io lo tengo anzi per un suo nipote, e per fratello dell' altro Annio Viniciano genero di Corbulone, che nell' 816 non aveva ancora l'età senatoria di 25 anni¹, e che ciò uno ostante tre anni dopo avendo accompagnato a Rona Tiridate, ed essendo stato dispensato della pretura, fu fato da Nerone conole suffetto.º Ottimamente a mio parere il Valesio reputò nato quest' ultimo dal primo Viniciano che si uccise nel 795, per cui parmi, che così debba ordinarsi la genealogia di questa famiglia:



Nel costruire una strada a piedi della collina su cui sorge la villa Aldobrandini a Frascati, insieme con molti frammenti architettonici è stata scoperta una gran base, che nella sua sommità mostra ancora i

<sup>1</sup> Annal, lib, XVI, c. xxx. - 1 Ibid, lib, XV, c. xxvut, - 2 Dion, lib, LXII, c. xxvut.

forami nei quali era assicurata la statua che le fu un giorno sovrapposta <sup>1</sup>. Essa è decorata della seguente iscrizione in belli e grandi caratteri <sup>2</sup>:

rubELLIAE
bia N Di · F · B A S S A E
...OCTAVI · LAENATIS
SERGIVS·OCTAVIVS
LAENAS · PONTIANVS
AVIAE · OPTIMAE

Si conosce a colpo d'occhio che il dedicante è il cousole ordinario dell' anno Varroniano 884, decinoquarto dell' impero di Adriano, chiamato concordemente Poultiano in tutti gli antichi fasti, il quale ebbe per collega nella magistratura M. Antonio Rufino. Ninna controversia riguardo a lui ha diviso i moderni eruditi, perchè fino dal 1521 fo divulgata dal Mazocchi la lunga sicrizione di Appulcio Diocley, nella quale questi consoli si notano LAENATE PONTIANO-ET AN-TONIO RVINO-COS, e perchè nello stesso anno 1558 in cui il Panvinio conduceva a fine i suoi fasti, venne fuori in Roma la Gruteriana dei maestri del fonte Palatino<sup>3</sup>, ove più pienamente si dichia-razono.

#### SER · OCTAVIO · LAENATE · PONTIANO M · ANTONIO · RVFINO · COS

É questa poi fece che non si prestasse alcuna fede all'apocrifa. Ligoriana edita di Gudio', in cui al nostro Poutiano viene permutato il prenome, attribuendogli quello di Sesto. Nuova menzione di questo consolato ci dicelero nel 1855 gli scavi della Rofinella nello resesso Frascati, producendo una lapide riferita dal ch. cav. Canina'

64

Ge riest pas préciséement une grande base, mais un fragment de base, qui se trouve encorre dans la villa Aldobrandini, à l'entriré, à gauche de la grande cascade.
 Peg. 179, 6.
 Peg. 67, 3.
 Peg. 67, 3.
 Peg. 67, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Henzen, n. 53g5.]

e più esattamente dal Kellermann<sup>1</sup>, la quale fu dedicata a M. Pontio Felice :

VIII-k-IVNIAS M-ANTONIO-RVFINO S-OCTAVIO LENATe CONS

Ma questo suo onore è l'unica cosa che sappiamo di lui, essendoci per tutto il resto ignofissimo; per cui si farà buon viso alla presente scoperta, la quale viene almeno ad insegnarci, quali fossero i suoi antenati.

La sua famiglia non può aver avuto cosa alcuna di comune nè colla patrizia gente degli Ottavii repubblicani, nè con quella di cui nacqua l'imperatore Augusto. Il seguente marmo pubblicato dal ch. lalur<sup>3</sup>, che lo pone a Trasacco sul lago Fucino sulla fede dell'Ambrosch, caciu gli fu dato, e che io ho pure dalle schede del naturalista Broi, il quale in vece lo collocava nella vicina Pescina nel muro del campanile del duomo<sup>3</sup>, presta buon argomento per crederla originaria dei Marsi, presso i quali godeva del precipiui onori municipali:

INMERIO C TAVIVS · LA EN A «
FUTIMEC ER VARIVS · P · F

IIII VIR · QVINQ

VIA M · POST · CAPITOLIVM

SILICE · STERNEND · EX · D · D

LOCARVNT · JDEMQ · PROBAFMIT

La semplicità del dettato, la maneanza del cognome in Cervario, e l' autichità della formola finale persuadono di leggieri che questa epigrafe appartenga agli ultimi tempi della repubblica, o ai primi dell' impero. Per lo che può sospettarsi che da questa progenie derivasse, e innanzi ogni altro di essa per la via della militia giungesse solto Giulio Cesare a penettare in senato quel M. Ottavio di patria Marso. legato di Dolabella proconsole dell' Asia, il quale si uccise nel 711

Bullett. dell' Instit. 1835. p. 156. | Henzeu, n. 6996.|

Specimen epigraphie. p. 139.

Voy. Montmeen, J. N. 5501.

dopo l'espugnazione di Laodieea fatta da Cassio, e di cui parlano Dione! ed Appiano<sup>2</sup>. Cicerone lo dice un senatore a sè ignoto, quando inveisce contro di lui : « Praemisso (in Asiam) Marso nescio quo Octavio, « seelerato latrone atque egente, qui popularetur agros, vexaret urbes, " non ad spem constituendae rei familiaris, quam tenere eum posse negant qui norunt - mihi enim hie senator ignotus est - sed ad prae-« sentem pastum mendicitatis suae 3, »

Ma il primo a recar lustro a questa casa deve essere stato C. Ottavio Lenate, il quale per detto di Frontino fa sostituito nel 787 al defonto M. Nerva, avolo dell'imperatore Nerva, nella cura delle acque, la quale ritenne quattro anni, essendogli succeduto nel 791 M. Poreio Catone. Quantunque niun altro, per quanto mi è noto, faccia motto di lui, basta però la cospicua dignità essenzialmente consolare, di eni lo sappiamo rivestito, per assicurarci che aveva percorsa tutta la carriera degli onori, imperocchè quell'ufficio, per testimonianza dello stesso Frontino<sup>3</sup>, fu amministrato per principes semper civitatis nostrae viros, e dall' eleneo eh' egli ei ha dato dei propri antecessori, apparisce abbastanza che tutti avevano precedentemente seduto sulla maggiore eurule. Per lo che converrà a lui pure concedere uno dei pochi consolati suffetti che non è disdetto d'introdurre sulla fine dell'impero di Augusto, o dei più che sono vacanti sotto quello di Tiberio, il quale però non dovrà essere posteriore al 780, atteso che dopo quest' anno fino a quello in cui assunse la sua carica consolare, i fasti sono già pieni.

Ciò posto, non potrà egli essere l'Ottavio Lenate ricordato nella nostra base, imperocchè se era ancor viva sua moglie, quando le fu questa dedicata dal suo nipote Lolliano Pontiano, quantunque si voglia concedere che il facesse un dieci, o anche un quindiei anni prima di addivenir console nell' 884, ciò non di meno ne verrebbe sempre ch'ella fosse pervenuta ad un' ineredibile decrepitezza. Per me dunque il P. 158.

Lib. XLVII. c. xxx. Bell, civil, lib. IV. c. LAU.

<sup>2</sup> Philippic, XI, c. n.

<sup>\*</sup> De Aquis, \$ 102.

<sup>.</sup> Ibid. 8 1.

marito di Bassa è un figlio del envatore delle acque, e per tal modo essendo egli nato da un consolare, starà bene ehe conducesse una sposa di non disuguale famiglia, alla cui nobibila deve aver voluto alindere il nipote, quando ue ha citato il padre, non col solo prenome, secondo il consueto, una a distinzione col cognome. Lo che essendo, spontaneo mi riesce il ristauro del suo nome rubELLIAE bIANDI-F-BASSAE, ristauro che uni si assicura corrisponder bene alla frattura del marmo. Il padre in tale ipotesi sarà il C. Rubellio Blando coetaneo del Lenate di Frontino, se fu console suffetto nel 770 <sup>1</sup>, siccome ho mostrato nell' articolo superiore. Molte cose potrei dire di costni, ch' è ben cognito per marmi e scrittieri, na al mio scopo basterà di ricordare, che nel 786 Tiberio gli dieda in moglie Ginlia, nata dal suo figlio Druso, prima maritata a Nerone figlio di Germanico, quindi promessa sposa a Sciano!

Da questo matrimonio che durò fino al 796, in cui Ginlia fn fatta morire da Messalina<sup>3</sup>, provenuero aleuni figli, dei quali erano noti Rubellio Plauto, ucciso d'ordine di Nerone nell' 815, di cui parlano tutti gli storici, e Rubellio Druso, ricordato soltanto in una lapide 4, in cui al pari della sorella si dice egli pure BLANDI F. Dato adunque. che la nostra Bubellia Bassa nascesse alquanti anni dopo lo sposalizio del padre nel 786, quando le fu dedicata la statua da suo nipote, poteva non essere ancora ottuagenaria. Di suo marito però innanzi la sconerta della presente base non so che si avesse sentore verno. onde non può ristaurarsi il suo perduto prenome. Egualmente non conosco alcuna memoria del figlio suo, e padre rispettivamente di Lenate Pontiano, se non che può dirsi con probabilità che abbia avuto in moglie una Pontia, giacchè di questo secondo eognome del figlio non trovandosi alenn indizio presso i suoi antenati, ed anzi venendo in lui stesso preterito dalla lapide della Rufinella, non resta se non che reputarlo derivante, all'uso di questi tempi, dalla famiglia della madre.

Ma questa lapide non è solo pregevole pei lumi che ha sparso sulla

 <sup>[</sup>Lisez en 773; voy. plus hant, p. 684.]
 Tacit. Annal. lib. VI, c. xxvu.

<sup>&#</sup>x27; Dion, lib. LX, c, xvm.
' Orelli, n. 678.

discendenza di una nobile famiglia : lo è forse di più, perchè risnscita la rancida questione, se Sergius sia mai stato un prenome. Tuttochè s' incontri egli frequentemente nei codici degli antichi scrittori, ciò non di meno fu quasi generale il grido di riprovazione, che si alzò contro di lui dopo la ristaurazione delle lettere, essendosi giudicato sempre uno sbaglio dei copisti invece di Serrius, talchè il Sigonio 1 reputò inutile di più combatterlo. Il Reinesio peraltro 2 mostrò di farne un' eccezione in favore delle femmine, allegando una pietra che con piccola variazione nel cognome s' incontra due volte nel Muratori 3. da eni si ricorda SERGIA-FLAVIA-LVSINIANA Del che fu ripreso dal Fabretti\*, il quale ammise piuttosto, che quella donna avesse avnto due gentilizi. E questo giudizio era poi rimasto così stabilito, pel consenso che nei tempi più moderni gli hanno prestato non tanto epigrafici di prim' ordine, quali furono l' Hagenbuchio 3, il Zaccaria 6, l' Odorico<sup>1</sup>, quanto illustri letterati di ogni maniera citati dal Garattoni , che il ch. Orelli nella sua collezione dei prenomi o non l' ba creduto nè meno degno di essere mentovato. Il solo Marini, seguito poi dal mio amico Furlanetto 16, ha osato di assumerne il patrocinio, pubblicando II una grande arca di marmo, che rinchiuse il cadavere di Ser, Ottavio Plotiano, il quale potrebbe ben essere una persona della famiglia del nostro Ottavio Lenate, perchè fra tanti Ottavi nominati nelle lapidi non trovo altri che lui, il quale abbia usato egualmente il prenome di SER. Il lodato Marini si fece forte principalmente sopra nna legittima iscrizione del Museo Vaticano venntavi dal Tusculano del Card. Passionei, e già pubblirata dal Donati<sup>13</sup>, la quale comincia SERG-ANICIO · NIGRO · SER · L, e citò poscia le due Gruteriane 13, che presentano distesamente SERGIO · CORNELIO · VINDEMITO, e

De nominibus Romanorum, c. v.

1 Syntagran inser. el. x11, n. 80. 1 Pag. 1497, 5 e 8.

1 Inser. dom. p. 95, n. 195. \* Epiet, epigr. p. 51.

1 Istit, lapidaria , p. 71. Sylloge, p. 191.

1 Ad Cicer, pro Murena, c. xxviii.

1 Inser. t. 1, p. 476. 10 Lexic. s. v.

11 Iseriz. Albane, p. 114. " Pag. 417, 6.

15 Pag. 1145, 3, ep. 1125, 2, quella ripetuta dal Murat. pref. al tom, IV, n. 49

SERGIVS · ANICIVS · C · · · · · TRIVMPHALIS, ritornando poi sullo stesso argomento negli Arvali¹, ove produsse un altro sasso tratto dalla collezione di Monsig. di Bagno con SERGIVS · LVCIVS - DIOMEDES.

Ma chi avesse voluto sofisticare, avrebbe potuto rispondere che in quest' ultimo era lectio di supporre che il nome fosse stato anteposto al prenome, e che nei Gruteriuni non era escluso il sospetto del doppio gentilizio del Fabretti, talché in sostanan non resterebbe in appoggio non controverso alla sua opinione se non che il primo esempio. Essendo adunque opportune di accrescetti, addurrò altre due lapitid dello stesso Girtero, la prima? con ERGG RVBELLIO ANTIOL. la cui lezione mi viene confermata dall' ottimo codice Rigazziano di Rimini, nella quale il cognome grecanico suppone manifestamente un liberto, a cin non convengono due nomi; l'altra 2 che ricorda il centurione SERGIVS. TERENTIVS. SERG -F. AEMILIANVS, ve la nota genealogica e la condizione di soldato dauso certezza che trattasi di un prenome. A queste aggiungerò un elegantissimo cippo, di cui posso reudere testimonianza, essendo stato acquistato a mio tempo in Roma dal duca di Blacas:

ANNIAE ISIADI MATRI DVLCISSIMAE SERGIVS-ASINIVS

E cognito da un pezzo per opera del Grutero', che l'ebbe dal Maacochi, ma pel brutto difetto di alcuni dei nostri vecchi, dal quale non andò esente il Panvinio, di non darci fedelmente trascritti i marmi, ma di pretendere di correggerli, quando credevano di averli colti in follo manifesto, nella stampa il ESERGIVS è stato mutilato, e cam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 117. <sup>2</sup> Pag. 563. 4. <sup>3</sup> Pag. 706. 5. <sup>4</sup> Pag. 719. 3.

biato in SER. È però da notarsi che così compendiato leggesi in altri due luoghi dello stesso Grutero <sup>1</sup>, dai quali apparisce che quell' Asimi Planino era figlio di Polychriso, liberto di Augusto e fratello di Cornelia Thallusa, e che SER trovasi pure tanto nel suo epitalio <sup>2</sup>, quanto in quello di Ser. Asimio Fainiano <sup>3</sup>, che secondo tutte le apparenze fu un suo figliuodo.

Ma a tutti questi esempi sovrasta di autorità quello della nuova base, si per la perspicuità della leaione, come per la dignità del presonaggio. Qui non può dubitarsi che il SERGIVS-OCTAVIOS si il compimento delle abbreviature SER-OCTAVIO, e S-OCTA-VIO, adoperate nelle pièter ciatet da principio, che ricordano il consolato di lui, nelle quali viceversa è più che certo, che quei compendi corrispondono al Marro del suo collega Antonio Rufino, oude non cade questione sulla foro nature.

Ma se per le cose fiu qui discorse rimane pienamente dimostrato che SERGIVS fu anche un prenome, non perciò mi arrischierò di asserire francamente col Marini, ch' egli fosse diverso dall' altro cognitissimo di Servius. A buon couto dagli esempi addotti rimane chiarito ch' egli ebbe comme con lui il troncamento di SER, onde come facevasi a distinguere, quale dei due competesse realmente a quel tale, cui veniva attribuito quel prenome così mutilato? E valuto pure per qualche cosa la frequenza di questa permutazione nei codici, anche dove è certo l'errore, come sarebbe per riguardo all'imperatore Galba, che forse più spesso vi si trova denominato Sergius che Serrius. talchè mi pare un poco troppo il volerne imputar sempre la colpa ai menanti per difendere gli scrittori. Dall' altra parte se gli stessi gentilizi col progredire dei tempi andarono soggetti a cambiamento, talché sappiamo verbigrazia che da Duillius si fece Billius e Bellius, da Papisius Papirius, da Coelius Caelius, da Antestius Antistius, da Cocceius Coccius, perchè non avrà potuto soffrirne alcuno anche un prenome \*? Per

Peg. 588, 5, e p. 847, 7.
 Murat. p. 1437, 11.

<sup>1</sup> Murat. p. 1135, 1.

<sup>&#</sup>x27; [On voit bien que ce n'est pas le même cas : les changements cités par Borghesi ne sont qu'une conséquence naturelle des

me dunque sono di avviso che il così controverso Nergius, quando si trova adoperato in questo senso, non sia che un'alterazione, o chiamisi pure, se si vuole, una corruzione dell'antico Nervia invalsa assa commemente nei secoli imperiali, mentre era già dimenticata la primitiva sua origine, talché sulla questione di questi due prenomi convenga portare lo stesso giudicio, che in fine si è stati costretti di rendere sulle due tribà Pobilia e Poblicia, le quali dopo lungo disputare ha bisognato conclindere essere una medesima tribà, benchè serita diversamente!

changements subis par la langue latine ellemênie, dans laquelle la lettre V n'est jamais devenue G. — W. HERZEN.

<sup>1</sup> [Il fallait dire plutôt que Poblitia est le véritable nom de la tribu, et que Poblicia est une faute. W. HENZEN.] LAPIDE MODENESE.

### LAPIDE ANTICA

## DELL' AGRO MODENESE

COL CONSOLATO DI M. TULLIO CICERONE,

AL GR. GAVEDONI'.

[Nella villa di Ramo di Gittanova, distante da Modena circa tre miglia e mezzo verso panente, re un miglio al disopra della via familia, in un campo di confine al fiame Secchia, si scoperso nell'anno 1830 un grosso sasso di fiume, di forma di parallelepipedo irregolare, che in una delle sue superficie ha incise, come a graffilo, le seguenti lettere poco profonde.



Ora si conserva nel Museo Estense delle medaglie, a cui lo cedette il possessore.

In esso abbiamo una insigne prova novella dell'alternar che facevasi i nomi de' due collegbi no l'ensolato giusta il farore e l'arbitrio di chi seriveva<sup>2</sup>, nel vedere preposto il nome di C. Antonio, uomo indegno di quella suprema magistratura, al nome di M. Tullio, che non solo si ebbe il primo posto ne' fasti, ma che optè di sel riva': « Ne cunta Italia, me omnes ordines, me universa

63

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Extrait du Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, 1855, p. 163-165, et revu par M<sup>er</sup> Cavedoni sur le manuscrit original.]

Yoy. Marini, Fr. Arval. p. 24h; Borghesi, Annali dell' Institut. t. XII, p. 230, 231, 239, et plus hant, p. 363, 365, 37h.]

P. ±63.

- civitas, non prius tabello, quant voce, prisusus cossuless declarait. - În Modena, compresa nelli Gallia Cisalpina, polè anteporis il a lonne di M. Tullio, primo console, quello di G. Antonio in riguardo all'esserpli toccata in sorte la Gallia medesima, benche la comunitase poi per l'altra della Macedonia, cedutagli per ossequio dal suo collega. Del resto parmi notevole il troare la stessa inversione d'ordine ne' homi de' consoli del 613, anche presso Giuseppe Flavio, che narra essere stata presa Gerusalemme da Pompeio Magno, nel consolato l'año Arravio ani Masca Tollolo Kulgowen.

Dopo scritte queste cose, mi giunse una dotta e cortese lettera del ch. sig-Borghesi, che meglio dichiara il pregio di questo sasso scritto, e ne illustra alcuni particolari. ]:

Mi è stato aggradevole di vedere un disegno del latercolo consolare del 691, perchè essendo inciso a grafitto uni ha offerto uno dei più antichi esempi che conosca del carattere corsivo, ossia di lettere vergale con un solo tratto di mano. Egli mostra pure che la ruggine dell' antica scrittura si manteune nella Cispadana più a lungo che nella capitale, se in quell'anno uno vi si usava anocca di raddoppiare le cuisonanti, e se scrivevasi ancora TVLI per TVLLI.

Giustamente Ella pensa che sia questa l'unica memoria eqigrafica apparsa fin qui del consolato di Gicerone, giucchè malgrado di tutti gii sforzi fatti dal Finestres de Montesalvo è per difenderla, giustamente è stata rigettata dal Grutero quella che trasse dal Morales e dall' l'eartio è; ne in miglior concetto tengo io l'altra del Pococke', non tanto per le ragioni ch' Ella saviamente accenna, quanto perché dicendosi trovata ad Errolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che, se fosse stata de Crolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che, se fosse stata de Crolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che, se fosse stata de Crolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che, se fosse stata de Crolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che, se fosse stata de Crolano ed esistente a Portici, parmi impossibile che que fue due, in cui si ricorda quest' orstore, date dallo stesso Grutero tra le aporcific', non che la terza, ch' egia ammis fin a sinceré, e la quarta decenitaria con la quarta del partici participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione del participatione d

<sup>&#</sup>x27; [M" Cavedoni, Bullettino dell' Inetitut.
' Pag. 7a, 5 [Mommsen, I. N. 358\*.]
' Pag. 5, n. 6, a p. 12, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Inser. Catalauniae, p. 317. 
<sup>8</sup> Pag. 836, 9.
<sup>9</sup> Grut. Spur. p. 12, p. 3.

regalataci dal Reinesio', ambedue condannate dal Maffei' e la prima anche dal Gudio. Si conchiude adunque che dei umarni Gierconiani son se ne sostengono ancora se non che due, cioè il franumento Gruteriano che parla dei liberti suoi odi suo figlio, sempre che il Cl-CER. . . . . non sa giunta del descrittore', e l'Orelliano', di cni più volte la Dionigi, che lo trovò e lo pubblicò', mi ha assicurata l'esistuza in nuarro. nua sulla coi antichiat non sono piesamente l'armiquillo, prima perchè il Guattani, che ha ripetuto la base del figlio', ha preterito questa, di poi perchè a quei tempi mi dà un poco nel naso quel doppio i' na significato di Filia'.

liiguardo poi alla prepositione o pospositione del nome dei due consoli ritengo pur fermanente che almeno negli alti secoli non fu soggetta a regola vernna. Senza tener conto delle iscrizioni private, nelle quali, quaudo se ni abbia più d'una dell'anno medicano, è raro de non a' incontri per questa parte dissidenza, una tale discordia travasi pure negli stessi fasti marmorei ed in altri pubblici monumenti. Nel pri il tavole Capitoline concedono la precedenza a C. Vibio Pansa, ed all' approsto nel calculario Prenestino \* si nota HIRTIO · ET · PANSA · COS. Egualmente nel 7 7 a 3 la tavola Colocciana\* e i fasti del Biondii\* antepongono L. Autonio fratello del triumviro, ch' è invece posposto al suo collega P. Servitio nella locazione fatta dal questore unbano Q. Pedio, che può vedersi nelle herizioni Albane del Ma-

Syntagm. cl. VI, n. 15.

Ara crit. lapid. p. 368 e p. 408.

Pag. 493. A. (Quoique cette inscription ni tip se senore été rencoutrée dans les manuscrits de Ligorie, je ne donte pas qu'elle sertout, c'est le monument d'aû Con dit qu'elle provient, monument qui est du pener soutent, c'est l'aussiere simisti à imaginer pour y placer des inscriptions supposées.
W. Haxzes.

N. 571. [Mommsen, J. N. 4321.]

Nei suoi Vioggi, f. 45.

<sup>\*</sup> Mem. enciclop. t. V. p. 155, [Momm-

sen, J. N. 3á.9.;

' [Elle a également paru suspecte à M. Mommen. J'ai émis, dans mon Supplément an recueil d'Orelli, p. 5á. l'opinion qu'elle a été composée d'après Gieéron, ad Fam. lib. XIII, ep. xi. 53. W. Haxuzs.]

Orelli, t. II, p. 382. [Corp. inser. Lat. vol. t. p. 312, 7.]

<sup>\*</sup> Grut. p. 198. [Corp. inser. Lat. vol. 1. p. 466.]

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Atti dell' Accad. pont. di archeol. t. VI. p. 273. [Corp. inter. Lat. vol. 1, p. 467.]

P. 165.

rini\*. Così nel 7,17 le tavole Capitoline assegnano il primo posto a M. Agrippa, che nei fasti del Biondi deve contentaris del secondo; e così nel 7,36, in cui furono consoli P. Lentulo Marcellino e Cn. Lentulo, nei etati fasti del Biondi e nella tavola Colocciana Publio godo i primi onori, che viceversa nel monumento Aucirano si conferiscono a Gneo. Ma niente di più decisivo quanto nell'anno 7,35, in cui sappiano da Dione i\*\* c'onsultatus Mugusto alter locus servasbatur, ideoque «anni initio M. Lollius solus consultatum gessit. Caesare autem non «accipiente» gli fu sostituito Q. Lepido. Corrisponde una tessera gla-diatoria, che si riserba di pubblicare il possessore padre Secchi\*, nella quale alle calende di gennaro si nomina il solo Lollio, e quindi regularmente se gli dala perferenza nei fasti del Biondi ed in altre rammento di fasti riferito dal Muratori \*. Con tutto ciò Q. Lepido si nomina pel primo nella tavola Colocciana, e quel cli è più, altrettano vien fatto nella grande istrazione del poute Pabricio posta coli autorità del senato\*.

Convengo della stranezza di veder qui segnato il nome dei coundi nel secondo cano invece del sesto, e non nego che potrebbe toglieria ricorrendo all'abbreviatura dei nomi, che s'incontra nelle medaglie<sup>1</sup>. Tuttavolta si ha da considerare, che questa particolarità non è nuova nelle lapidi galiche, come in questa di Vienna;

ANNO
CALPVRNPISON
AVETTIBOLAN
COS
PONTIF·EX·STIP

<sup>1</sup> Pag. 1. n. 2.

Lib. LIV, c. vi : [Επηρείτο μέν γὰρ τὸ ἐτέρα χώρα τῷ Λύγούσ'ω, καὶ διὰ τοῦτο Μάρκος Λόλλιος κατ' ἀρχὰς τοῦ έτους μόνος τριξέν.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Je l'ai publiée dans les Annales de l'Inst. archéol. 1856, p. 45; voyez aussi le Corp. inscript. Lat. vol. 1, p. 197, n. 761. W. HENZEN.]

<sup>\*</sup> Pag. 195, 2. [Corp. inser, Lat. vol. 1. p. 472, n. vn.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grut. p. 163, 3. [Corp. inscript. Lat. vol. I, p. 174, n. 600.]

<sup>[</sup>C'est en effet ainsi qu'il faut expliquer ces noms; voy. Mommsen dans le Corpus iner. Lat. vol. 1, p. 174. C. Cavedoni.]

Grut, p. 163. 7; corretta nel Giornale Arcadico del giugno 1832, p. 339. [Ge texte

Io ne conosco due altri esempi per lo meso, ma sempre in lapidi della Francia, o sempre coll'anteposizione dell'ANNO, che converrebbe credere sottoniteso, se ancor qui si volesse supporre osservato questo gallico costume, che però non era certamente universale nè meno in quelle regioni.

n'est pas exact non plus; celui que nous cuté avec beaucoup de soin par M. Allmer. donnons est emprunté à un fac-simile exé-

CONSOLATI DI DUE AVITI.

# INTORNO A' CONSOLATI

ы

# DUE AVITI.

#### AL CIL SIG. GILLIO MINERVINI'.

La prego di ringraziar il suo signor zio di avermi comunicata la P. 98. Iapide di Talame serva di Osidia Afra<sup>3</sup>, che mi era ignota:

IIII NON-DEC
L'LOLLIANO-AVITO-COS
THALAME-MOSIDIAE-AFRAE
C V M · S V I S · C O N D I T E
5. PER·TI-CL-FELICEM · SACERDO
TEM

Nella quale si ricorda lo stesso sacerdote Ti. Claudio Felice, di cui si ha memoria in questa lapide del Marini<sup>3</sup>, sull'età della quale io chiedeva schiarimenti:

L · I V L I O · V

COS · III · NON · O

VENERIS · CAELESTAE · ET PANTELIV

3. HERENNIA · FORTVNATA · INPERIO · DEA

PER · TI · CLAYDIVM · FELICEM · SACERD

ITERATA · EST

 <sup>[</sup>Extrait dn Bullettino archeologico Napubetano, ann. III., 1835, p. 98-109, et revu
sur le manuscrit original par M. Minervini.]
 [Fr. 4reol. p. 358, [Mountsen. I. V.
3604.]

Convengo pienamente, che verrebbe questa età determinata dalla data che porta la prima IIII NON DEC L' L'OLLIANO AVITO'.
COS, se quella pure una lasciasse dei dubbi sull'anno eni dee riferiris. Imperocchè contra il solite essa non nomina se non che un cousole sola, ed è poi notalide che la stessa particolarità s'incontra pure
in quest' altra di Pietra Mara nei Marsi mandatami da quel vescova
Vous. Bossi, corrottissima pressa il Maratori', e che ho poi vista emendata anche dal Cardinali' e dal Bomanelli';

L· ACCIVS· TERENTVS AEDEM· FECIT IOVEM· MARMO REVM· POSVIT VOTVM· ANIMO· L· S L· LOLLIANO· AVITO· COS

Aun dubito che sia questo un consolato ardinario, ma due Aviti se ne trovano rivestiti in questi tempi, e si dell' nuo come dell' altro, e così pure dei loro colleghi, nun abbiano dai vecchi fasti, dagli scrittori e dai manni altra certeza se non quella dei loro cognoni. Spetta li pià autico all' anno di Cristo 1 dA, nel quale AVITO-ET-MAXI-MO COS leggesi replicatamente nei ruoli militari riferiti dal Marini\*), non che in questa figulina serbata dall' lstituto archeulogico di Bonna:

> OP-DOL-EX-PR-AIACIA-ARVL-EPAGATHS MAXIM-ET-AVIT-COS

Mentre l'altro appartiene all'anno 209, notato POMPEIANO ET · AVITO COS nel musaico di Aventico , in un marmo tuttora esi-

```
' feg. 1988, 5.
' Israi, incidie, p. 53, u. 301.
' Tepografa, part. III, p. 235. [Monumer V. 1984].

seu, I. N. 8537.]
' Fr. Areali, p. 334 e seg.
' VL e ATH in monogr.
' Orelli, u. 383. [Monumer V. Iner. Hele.
n. 339.]
```

stente nella villa Altieri di Boma¹, e in un secondo inedito di Varona nella Dalmazia, mandatomi dal Furlanetto.

Il primo dicesi comunemente P. Lolliano Avito, e per rignardo all' altro cognome la cosa si può dire dimostrata. Non può controvertersi infatti ch' egli sia il Lollianus fritus, tum consularis rir, patrono del padre di Pertinare<sup>2</sup>, pei cui uffici quell'imperatore nato nel 196 ottenne il grado di centurione; cioè quello stesso Lolliano Avito, a cui scrisse Frontone un'epistola 3 da cui sembra potersi ricavare essere stato uno dei quattro consolari dell'Italia e precisamente della Venezia, che sotto Autonino Pio fu proconsole dell'Africa', e legato infine della Bitinia sotto gli Augusti fratelli 5, tutte cariche che attestano del suo precedente consolato. Aggiungasi che l'età in cui l'ottenne viene presso a poco stabilita da un'iscrizione Orelliana", la quale ci mostra ch'egli fu curatore delle opere pubbliche nell'anno 146. Notai nella mia Memoria sopra Barbuleia , che quest' ufficio soleva conferirsi o poco prima, o poco dopo dei fasci, in questi tempi piuttosto dopo che prima; ma se vorrà prendersi esempio da uno dei suoi prossimi successori P. Salvio Giuliano, console nel 148 e curatore nel 150°, starà egregiamente ch'egli, curatore nel 146, sia stato console nel 144. Al contrario non trovo che abbia alcun fondamento l'altra denominazione di Publio. che se gli dà. Il Panyinio, il Mezzabarba ed il Noris auche nella seconda epistola consolare, ch' è già stampata a Verona, avendone avuto un copione, ma che non credo ancora pubblicataº, lo lasciarono senza prenome, Primo a chiamarlo arbitrariamente Publio è stato l'Almeloveen senza addurne alcuna prova; ed egli è poi stato seguito more pecudum dulla più parte de successori. È dunque libero a chiampie di negargli fede, ma io credo di più di avere alibastanza in mano per convincerlo

<sup>&#</sup>x27; Murat. p. 352, 5.

<sup>\*</sup> Capitol, in Pertin. c. t. 1 Id amic. lib. I, ep. v.

<sup>\*</sup> Appl. . Ipologia.

Digest. lib. V, tit. n, L 3.

A. 9456.

<sup>1 (</sup>Vov. plus hant, p. 155.) \* Marini, Fr. Arval, p. 220.

<sup>° [</sup> Elle n'n pas été publiée; le conte Orti-Manara ne l'avait fait imprimer qu'à petit

nombre et pour la donner à quelques amis. W ttexzen

auche di mendacio, e per diffondere qualche luce maggiore sulla famiglia di questo console.

Il Marini i pubblicò i franmenti di un registro sacerdotale, che mi sono copiato anch' io nel Museo Vaticano, nel quale sotto M COR-NELIO CETHEGO COS nel 1702 si nota:

> L·HEDIVS·RVFVS·LOLLIANVS·AVITVS·LOCO M·ACILI·VIBI·FAVSTINI·FLAMINIS

Sotto il seguente consolato del 171:

Q: HEDIVS: LOllianus: gentiaNVS 3 LOCO: PONTI FALCOnis

e finalmente nel 178 :

L-ANTISTIVS-BVRRVS-ADVENTVS-LOCO L-LOLLIANI-AVITI

L'editore lasció inereto a qual collegio appartenessero questi fasti, ed in altra volta 's sospettai che fosse quello dei salii Palatini, perché osservai che L. Aunio Ravo e C. Mattio Sullino mentovati nel presente catalogo si vantano di questo sacerdozio nei lovo titoli onorari'. Una tale apinione, che altora proposi dubitativamente, è ora volta in certezza. All'anno 191 troviamo in quell'albo:

.... numMIVS · SENECIO · ALBINVS · IN · LOCVM ° . . . .

e di naovo all'anno 199 :

P 100.

...in lorum nuMMI SENECIONIS PONIIf...

dal che apparisce che Scuccione Albino, dopo essere entrato in questo

- Fr. Arral, p. 166.
   Non so perché il Marini abbia ommessa nesta riga ch'è pure leggibile, benché le
- questa riga ch'è pure leggihile, henché le lettere sinno in parte mozzate.
- Il supplemento desunto dalla Gruteriana, p. 517. 5, corrisponde esattomente allo lacuna
- \* (Voy, plus haut, 1, III. p. er et soi-
- vantes.) \* Orelli, n. 5003 e 2244.
- \* Così nel marmo, non ..... BIVS. come sta nel Marini, il quale confessò di non esser certo della sua lezione.

collegio nel 141, ne usci nel 144 per essere promosso al pontificato. Ora nell'anno decorso è stata trovata a Brescia la seguente base , che le trascriverò perchè verrà fuori soltanto nelle Iscrizioni Bresciane del Labus, che µeraltro sono già sotto il torchio?:

> M · N V M M I O V M B R I O · P R I M O M · F · PAL · SENECIONI ALBIN · COS · PR · CANDIDAT 5. LEG · PROV · AFRIC · LEG · PROV · ASIAE Q · CANDIDAT · AVGVSTOR PONTIF SALIO PALATINO VI VIR EQ TVRMAE PR III VIRO - MONETALI - A - A - F - F M · N V M M I V S · E V H O D V S · L I B 10. NVTRITOR · ET · PROCVRATOR  $L \cdot D \cdot D \cdot D$

Niun dubbio che costui sia il console ordinario del 206, ed insiene la persona medesima di cui ragioniamo. Confessando adunque egli stesso in quest'altro marmo di essere stato salio Palatino e nontefice, chi negherà essere dimostrato, che il precitato registro fu appunto quello della cooptazione dei salii? Dalla qual conoscenza quanto lume si spanda sui soggetti in esso ricordati non è chi nol vegga. A me in tanto basta di trarne che niun di loro potè esser console prima, ed anche di sapere perchè si uscisse da quel collegio quando addivenivasi console, come si attesta di Hoenio Severo e di Petronio Septimiano. essendo già stata notata ne' salii questa particolarità dal Gutbertleto3. Ed anzi di conoscere di più, che tutti questi debbono essere giovinetti figli di padre nobile ancor vivente all'atta della loro cooptazione, come mostrò lo stesso Gutbertleto4, Laonde sappiamo da Capitolino5 che M. Aurelio mentre era aucora privato fu fatto salio di otto anni, ne

Voy. Henzen, n. 6007. 1 1L'impression en a été interrompue par

la mort de l'auteur ; quelques feuilles seulement en ont paro. W. Haszas

De Saliis, e. v.

<sup>1</sup> Ibid. c. 13.

<sup>1</sup> In Marco, c. n.

più di 18 poteva averne il citato Senecione Albino quando lo divenue nel 191, se ebbe il cunsulato del 206 appena ginnto all'età legitima di 33 anni, del che sembra non doversi dubitare pel breve intervallo di soli sette anni decorso fra i fasci e la questura, la quale non potè ricevere innanzi il 199, se fin QVAESTOR·CANDIDATVS·AV-GVSTORVM.

Applicando adunque questi principii al caso nostro, dirò essere da essi dimostrato che il L. Hedio Rufo Lolliano Avito eletto salio nel 170 пон рио essere il Lolliano Avito console nel 144, ma aversi però tutto il fondamento di credere che fosse suo figlio, anche perchè si verifica che il padre doveva essere ancor vivo a quel tempo, se fu legato della Bitinia di M. Aurelio e di L. Vero. Quindi veggendosi che auche il figlio quando volle scorciare la sua nomenclatura si disse semplicemente L. Lolliano Avito, altrettanto dovrà credersi del padre, ma ciò non toglierà che appartenesse anch' egli alla gente Hedia, e che probabilmente portasse eziandio il prenome di Lucio. Tutto ciò meglio apparisce per parte di Q. Hedio Rufu Lolliano Gentiano, che si prova essere stato un figlia anch' egli del Lolliano Avito patrono del padre di Pertinace, e perciò fratello minore dell' Avito fatto salio un anno prima di lui. Imperocché niuno spero mi negherà ch' egli sia quel tale di cni parla Vittore ', quando ci dice che Pertinace nacque « apud Ligures in ~ agro squalido Lolliani Gentiani, cujus in praefectura quoque clientem - se esse libentissime fatebatur, - cioè nell'agro posseduto da Lolliano Gentiano quando Pertinace era prefetto di Roma, giacchè il patrono di suo padre naturalmente a quel tempo non doveva essere più vivo. perchè sarebbe stato più che ottuagenario, niuno poi contrastando che i figli, al pari dei beni, ereditassero dal padre i diritti di patronato. Questo Lolliano Gentiano era già consolare nel breve impero di Pertinace per attestato di Capitolino 2, e s'egli era considerato dall'imperatore come suo patrono, sarà scusabile la libertà che si prese verso di lni, narrata da quello storico. Anche il Bueckb3 mi ha finalmente ac-

<sup>\*</sup> Epitome. - \* In Pertin, e. vu. - \* Corp., inser. Gr. 1, II. p. 845.

consentito che a lui appartenga la Grateriana dedicata O · HED · 2 L·F·POL·RVFO·LOLLIANO GENTIANO·AVGVRI·COS. Se dunque anch' egli si confessa liglio di Lucio, sarà quasi matematicamente provato che suo padre Hedio Lolliano Avito console nel 144 non si chiamò Publio, ma Lucio.

Passiamo ora all'altro Avito console del 209. Il Panvinio la disse Lolliano, citando Capitolino nella Vita di Pertinace, ma il Noris nella prima epistola consolare gli oppose che il Lolliano ricordato da quello storico era il console del 144 di cui si è parlato finora, e quindi rigettò quella sua vana congettura. Posteriormente si è fiancheggiata colla lapide del Gudio 3 alla quale tutti si riportano, datata CIVICA POM-PEIANO · ET · LOLLIANO · AVITO · COS. Ma quella iscrizione. che dicevasi esistente a Buda, non è stata cognita ad alcun Ungaro, proviene unicamente dal Ligorio, e se attentamente si consideri, si troverà non indegna di lui. Ella però dispiacque al Marini 1, perchè attribuisce a quel Poinpeiano il cognome di Civica, e veramente sono ancor io dell'opinione del Cardinali, che lo crede 5 il «Marci nepos» di Sparziano" « ex filia natus et ex Pompeiano, cui nupta fuerat Lua cilla. a fatto poi uccidere da Caracalla, e quello stesso chi è ricordato dall' Orelliana 1 da cui coi nomi paterni vien detto TI-CL-POMPE-IANVS. Malgrado di ciò potrebbe alcuno sospettare che il suo collega fosse il Lolliano Avito salio nel 170; ma oltrechè egli uscì forse da quel collegio per morte, non citandosi alcuna sua promozione nè trovandosi più sentore di lui, s'egli fosse ginnto all'onore dei fasci, dovrebbe avergli avuti circa il tempo in cui gli ebbe il fratello minore, che li consegui sotto Commodo. Niun conto dunque tenendo dell' impostura Ligoriana, il Tillemont\* pensò piuttosto a Ginlio Avito marito dell' Au-

vère.

Pag. 417, 5. [Orelli, n. 365a.]

<sup>&#</sup>x27; Leggasi HEDIO coll' autorità delle schede del Ramberto testimonio di vista, colle quali ho potuto emendare quella mal

copiata iscrizione. <sup>3</sup> Pag. 59, 5,

<sup>\*</sup> Fr. Arrel. p. 659.

<sup>6</sup> Diplomi imperiali , p. 943. 1 In Caracalla, c. vii.

N. 2106. [Voy. plus haut. t. III , p. 127.] \* Histoire des Empereurs, nrt. 33 sur Sé-

gusta Mesa ed avo materno dell'imperatore Elagabalo, del cui consolato ci è testimonio Dione 1. Ma anche questa opinione incontra gravissime difficoltà, lo ammetterò hene, che questo Siro avesse i fasci da Settimio Severo, ma chi potrà persuadersi che questo principe tardasse fino al XVII anno del suo impero ad onorare suo cognato, massime poichè la di lui moglie Mesa da gran tempo prima abitava nella sua corte, e vi era possente per attestato di Erodiano 2 ? Un ostacolo più formale presentano le lacinie di Dione 3, dalle quali si raccoglie, che da Caracalla, dopo il proconsolato dell'Asia, fu fatto preside della Mesopotamia e poscia di Cipro, e dove pare che si parli pure della sua vecchiaja, γήρως, ch'è ben supponibile se fu il marito della vecchia Mesa. Ma s'egli fosse stato console nel 209, dove sarebbe più l'intervallo del decennio prescritto fra il consolato e la provincia consolare, sia dell' Asia, sia dell' Africa, intervallo che ci porterebbe almeno al 219, ossia al secondo anno dell'impero del suo nipote Elagabalo, che tutti convengono non aver egli veduto reguante? Nè può dirsi che a quel tempo una tal legge fosse caduta in obblio, perchè sotto Severo sappiamo da Tertulliano, che la grande eclissi del sole de' 19 maggio del 207 accadde mentre era proconsole dell' Africa Scapula Tertulio, ch'era stato console nel 195, e Dione ci attesta sotto Macrino , che Aufidio Frontone, console nel 199, aveva avuto a sorte l'Africa pel 217, che gli fu commutata nell' Asia, Perlochè parmi che il consolato suffetto di Giulio Avito non possa allontanarsi dai primi anni dell'impero di Settimio Severo, e quindi se ne conchinde che non si sa affatto chi sia l'Avito console uel 200.

Stringendo adunque il discorso, una forte ragione per non attribuirgli le due lapidi di Talame e di Accio Tereuto parmi provenire all'altra, che incomincia L. 'IVIIO V. . . . COS, che deve essere presso a poco contemporanea della prima per la comune memoria del sacerdote Ti. Claudio Felice, giacche se si assegnasse a quel tempo, converrebbe ammettere, che quel L. Guilio V. ... Josse un surrogato,

Lib. LXXVI, c. xxx.

Lib, LXXVIII, c. xxx.

<sup>2</sup> Lib. V, c. ur.

<sup>1</sup> Lib. LXXVII., c. vvii.

non avendosi modo di conciliare quei nomi coi fasti. Ora dopo l'impero di Commodo, sotto cui si ebbe un numero così esorbitante di sulletti, io non trovo niù esempio che siano essi ricordati a cagione di epoca, e se qualche rarissima volta lo furono, si agginnsero anche gli ordinari 1. Le stesse tavole Arvali dopo Commodo più non si servirono di loro. Perlochè parmi che quelle iscrizioni saranno ben collocate se si attribuiranno al L. Lolliano Avito del 144; e se qualche scrupolo potesse recare la troppo sollecita introduzione del taurobolio in Italia, verrà questo dileguato dal sapersi, che quel marmo proviene dalle vicinanze P. 104. di Pozzuoli, ch' era l'emporio dei forestieri.

In tal modo anche quella lapide potrà avere una stazione abbastanza comoda dieci anni prima delle altre due nel 133 supplendovi L'IVLIO-Vrso serviano iii, che molte volte si nomina solo nelle figuline, ed anche in pietre del Fabretti<sup>2</sup>, del Marini<sup>3</sup> e del Letronne<sup>3</sup>. E riportata a questi tempi non farei più difficoltà nè meno a chi volesse invece trovarvi un suffetto, che potrebbe essere Giulio Vero, il quale deve esserlo stato per l'appunto sotto Antonino Pio, se fu legato consolare della Siria fra il 164 e il 166, come apparisce da un' Orelliana. Ed anzi essendo questa la massima delle provincie romane, la quale non soleva affidarsi se non che a personaggi già esperimentati in altri governi, sarebbe assai conveniente, che i suoi fasci fossero anteriori di dieci, dodici, e anche quindici anni alla sua legazione.

65.

<sup>1</sup> Come nelle due Orelliane 4370 e 2263.

Statue vocale de Memnon , p. 187. | Ins-

<sup>1</sup> Inser. dom. p. 506, p. 121.

eriptions de l'Égypte, t. II. p. 377.]

<sup>1</sup> Iseriz. Albane, p. 33.

N. 4997.

INTORNO A' LOLLIANI.

## INTORNO A' LOLLIANI

## RICORDATI DA FIRMICO MATERNO.

AL CH. AGOSTINO GERVASIO1.

Son riuscito finalmente ad avere il Firmico Materno della edizione di Reggio di Lombardia del 1503, e mi sono letto da capo a fondo quel seccantissimo libro.

Non può negarsi che il Lolliano Mavorzio, a cui egli l'indirizza, sia il console ordinario del 355 di Cristo ed il prefetto del pretorio d'Italia nell'anno medesimo, confrontando non solo i nomi, ma anche il carattere della persona, giacchè se Firmico lo commenda severitatis merita?, da Ammiano Marcellino vien detto rir sublimis constantiae3. Corrispondono pure le cariche che Firmico gli attribuisce, cioè da prima i fasces Campaniae provinciae, quindi il gubernaculum totius Orientis, in fine il proconsul e il consul ordinarius, sapendosi in fatti dalla sua lapide putcolana 5, per tacere delle altre due date dal Fabretti e dal Grutero 7, chi egli fu consularis Campaniae, comes Orientis e proconsul provinciae Ifricae, i quali onori avrà senza dubbio conseguito prima del 342, in cui per attestato dell'anonimo fu prefetto di Roma, della qual dignità non trovandosi sentore in quella lapide, dovrà per conseguenza infe-

Extrait du Mémoire de M. Gervasio. intitulé : Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Marorzio Lolliano in Pozzuoli (Napoli. 1846, in-4°), p. 14-11.

Lib. VIII, c. Lvn.

<sup>1</sup> Lib. XVI, c. viii, \$ 5.

<sup>1</sup> in Praefat.

<sup>1</sup> Gervanio, Mémoire cité; Mommsen. I. V. 2502.

<sup>4</sup> Inser. dom. p. 689. n. 110. | Mommsen, I. V. 4o36.

<sup>1</sup> Pag. 531. 4.

P. 15.

rirsene che fu incisa innanzi quell'anno. Consta in fatti ch' egli ebbe la Campania e l'Oriente da Costantino, dunque prima del 336, in rui Costantino morì. La citata iscrizione del Fabretti, di cui poco fa mi è stata confermata la lezione dal sig. dott. E. Brunn, postagli a Suessa, mentr'era consolare della provincia, lo fu certamente mentre quel principe era vivo, siccome dimostra il titolo COMITI: DD: NN: AVGusti · ET · CAESARVM. Altrettanto per la successiva comitica dell'Oriente si afferma positivamente da Firmico : « Nam cum tibi totius - Orientis gubernacula domini atque imperatoris nostri Constantini - Augusti serena atque venerabilia judicia tradidissent. - Per lo che se si avverte che questo Mavorzio, innanzi le cariche fin qui ricordate. aveva avuto le altre di pretore urbano, di curatore del Tevere, di curatore delle opere pubbliche e di consolare delle acque, bisognerà convenire che quando giunse al massimo onore de' fasci doveva già essere in età avanzata, e che per conseguenza la sua nascita deve riportarsi alla fine del terzo secolo cristiano.

Fernata così l'età di costui, passiamo agli altri due personaggi di cri parla l'astrologo. Di uno di essi si dice': -l-b in cujus genitura sol-firit in piscibus, linua in canero, Saturuus in virgine. Jupiter in pis-cibus... ob adulterii crimen in exilium similiter datus, sed demum -le exilio raputs in administrationen Campaniae primam destinatus-est. Deimde in Aclasiae proconsulatum, post vero ad similem Asiae proconsulatum devectus est, ac postremo ad urbis Romanae praefecturam -omnium est patrum consensu promotus.- Bicorda poi anche il sao coasolato quando dire in appresso:-l'psom vero quae ratio consulem -feceril', vel quae ratio adulterum lae ratione monstratur, e vera-feceril', vel quae ratio adulterum lae ratione monstratur, e vera-

suleus e non exelens, | E parani, ci soggiugueva, che una tale variante obbia da tenesa per una vera correcione, venendo ella natenticata anche da ciù che pone in seguito il medesino nutore. Se avesa ceriti e-sucrlem et dullulerum « ogli si sarebbe dovato limitare ad addurre le sole ragioni che lo fecros divenire l'uno e l'altro, Al adopa aver

<sup>1</sup> Lib. H. t. XXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Nell' edizione Aldina del 1 figq. che io posseggo, è scriito czwien non già consulem, della qual variante di lezione avendone scriito al sig, conte Borghesi, mi ha egli assicurato in risposta, che nella edizione di Beggio, impressa per Francesco Mazalis nel 1503. di hii riscontrata. leggesi chieramente com-

mente fino a 'tempi di Dione Cassio' ed anzi come pare fino a quelli di Costantino, non si potè esser prefetto urbano senza esser consolare. Gli attribuice in fine e doctrinam ac tantam literarum scientiam, ut evatio ejus et sitius veteribus auctoribus conferatur, e lorna a riperence che ra stato esigliato per sentenza provocata dall'imperatorie: el lune perator fecit in illum sententiam dici. Ella poi si risovverrà che in mezzo a questo discorso l'irmico inserisce la figura astronomica di un oroscopo cui premette il titolo Lelliami geniura, ed io ho osservato che in quella figura il sole e Giove si notano realmente nel segno de' pesci, la luna in quello del cancro, Saturno nell' altro della vergine, per cui non dubito che il nome, taciato da prima, di colni al quale spetta l'oroscopo, fosse in fatti quello di Lolliano. Ora il mistero, di cui si circonda quel personaggio, accessito dall'aggiungersi e cuius hee esi

citata quella dell'adulterio, conchiudendone. «baec illum ratio adulterum fecit. » egli continua: «Mercurius vero in Aquario consti-«tutas sine testimonio Jovis, id est in domo «Saturni, et Saturnus in domo Mercurii. commutatis invicem domibus, abstrusa--rum literarum conscium faciunt, honoresque illi maximos in nono loco in domo «sua plena lumine Luna constituta decernit, » Or tutto ciò sarebbe inutile e fuori di luogo nella lezione di Aldo, mentre oll'opposto è opportuno anzi necessario in quella del Mazalis, perchè contiene la seconda ragione promessa di sopra, ov'è chiaro che Firmico fra l'altre dignità ha preferito di notore il consolato, perchè questo era il massimo di tutti gli onori che si potevano conseguire. Aggiungasi che parlando esattamente secondo l'ordine de' tempi, egli avrebbe dovato scrivere «quae ratio adulterum fecit «vel quae ratio exulem» e che anzi in vece dell' alternativa vel, ovrebbe dovuto usare la copula et, perchè la pena è l' ordinaria conseguenza del delitto. Del resto non vi è bisogno di questa sua nuova testimonianza per conferire il consolato a Lolliano, avendoglielo abbastanza assicurato, quando l'ha detto proconsole dell' Asia, ch' era una provincia essenzialmente consolare, e molto più quondo l'ha fatto prefetto di Roma. officio che fino a' tempi di Diocleziano, o piuttosto di Costantino, non si concesse se non a chi aveva maneggiato i fasci. Infatti Dione, lib. LXXVIII, c. xiv, mena gran rumore contro Macrino equod curiam pol-"luisset" per aver fatto che Advento "urba-- nam prius praefecturam quam consulatum ressel conscentus; id est quod proefectus "Urbis ante fuerit quam senator. " Or: Tip της πόλεως άργην πρό του της ύπατείας έρχου είληψει · τουτ' έσζι πολίαρχος πρότερον ή βουλευτής έγεγόνει. | E realmente i snecessori di Lolliano per buon tratto di tempo ancora o si trovano registrati fra i consoli ordinarii, o si ha indizio da altra parte ch' crano stati suffetti. - Note de M. Gervasio.

Lib. LXXVIII, c. xiv.

66

r genitura, Lolliane, decus nostruni, optime nosti, "parmi che sarà abbastanta spiegato, se si suppongo ch' egli fosse un antenato dello stressa Lolliano Mavorzio, al decoro della cui famiglia si sarà voluto risparmiare lo sfregio di dire chiaramente che uno di essi era stato condamato di adulterio.

Ma se costui chianossi Lellinuo e fu prefetto di Bona, non potrà essere più recente del 55 f., in cui si obbe effettivamente un prefetto di questo nome, giucebe tra la prefettura di lui e quella di Mavorzio non si obbe altro Lolliano che l'occupasse, per la invitta testimoniame che ce ne rende l'anoniano. Viceveras l'adultero di Firmico non può essere più antico del 222, ossia del principio dell'impero di Alessandro Severo, se è veco he e ad urbis flomanea presefecturam onnium patrum e est consensu promotus, e imperocchè la prefettura nrbana era per l'addierto di nomina dell'imperatore e sappiamo anzi positivamente che tale mantenvosi tuttavia al tempo di Blogalobo, essendo stato il primo. Messandro che e praefectum l'rhis a senatu accepit, e siccome ci avise l'ammordio .

Lo che essendo parmi che si abbia gran fundamento per credere che il Lolliano di Firmico sia appunto il prefetto del 254, nel qual caso egli sarà stato probabilmente l'avolo di Mavorzio. Ma più : moi è da ommettersi che circa questi tempi abbiamo un L. Egnazio Vittore Lolliano, consolare dell' Acaja, ricordato in due marmi<sup>3</sup>, e che si ha pure un Egnazio Lolliano proconsole dell'Asia, a cui ne spettano tre altri parimente greci. 2. lo ne parlai largamente nel mio frammenzo di fanti accredioti, voe ttemi per ferino che il consolare dell'Acaja fosse il cosputato fra' sodali Antoniniani nel 213, che porta i medesimi quattro nomi<sup>3</sup>, e congetturai che fosse insiene quel medesimo che ottenne in segnito il proconsolato dell'Asia. Il Boecch mi concesse la prima parte ',

<sup>1</sup> In Alex. c. xvm. 1 | Voyer plus haut, 1, III, p. 4:5 et suis: 1 | LEGNATIVS - VICTOR | LOLL Linears | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear

e mi negò la seconda, perchè disse apparire dalla seguente iscrizione <sup>1</sup> che quell' Egnazio Lolliano aveva vissuto a' tempi di Adriano:

ANALIA IPO GENION
TONENEXEIPHENETEA.
LENKAOLEPDEENAIAKON
TOJOTALOYBA ABOVANOY
3. ΠΑΤΟ YEIN IMEA HOBEN TO X
ΔΟΥΚΙΟΥΠΑΣΙΕΡΙΟΥΡΟΜΎΑΟΥ
ΠΡΕΖΒΕΥΤΟΥΚΑΙΑΝ ΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΤΟΥΤΟΥΑΜΗΡΟΙΑΤΟΥΤΕΙΚΟΙΝΙΟΥΝΙΟΥΚΟΙΝΤΙ
ΑΝΟΥ ΚΕΝΙΑΟ ΔΕΡΙΑΣΤΟΥΣΕ Σ

10. OYTIATOYTOBEFNATIOYAGAAIANOY

Ma egli restò ingannato dal non essersi accorto che alle prime sette righe di quell'iscrizione, le quali chiudono con un senso completo, ne erano state malamente appiccicate tre altre spettanti ad un frammento tutto diverso. Il che si prova agevolmente, 1º perchè secondo la sua stessa confessione nelle schede del Leake era stata tirata una linea fra le due iscrizioni, la quale mostra che anch'egli aveva voluto dividere la prima dalla seconda; 2º perchè le schede del metropolitano Cirillo non conobbero se non che le ultime tre righe, il che pur fecero le schede dell'Akerblad, dalle quali io la desunsi; 3º perchè queste ultime pongono il secondo frammento a Dindime, mentre il primo viene annunziato come esistente a Branchide; 4º perchè il Boeckli affine di poter congiungere una pietra coll'altra è stato obbligato di sopprimere il primo TOY dell'ottava riga, cli'è evidentemente l'avanzo della frattura superiore; 5º perchè la seconda lapide mostra di aver avuto le righe più lunghe dell'altra; 6º perchè i nomi de' duc diversi proconsoli non possono stare come epoca attuale in un marmo medesimo.

Per lo che essendo tolto il fondamento all'opinione del Boeckli, dirò ora che per la soverchia distanza fra il sodale Antoniniano del 213

66.

<sup>1</sup> Corp. inser. Gr. n. 2870.

ed il precitto del 354, non potendo essi ragionevolmente supporsi la medesima persona, mal volentieri soffirirei che si togliessero al primo le due Iapidi del consolare dell'Acaja a motivo dell'identità de' quattro nomi medesimi, difficile sempre ad incontrarsi in due persone diverse, na molto più ne' nobili di questi tempi, che aggiunsero sempre o cambiarono qualche cosa ne' nomi paterni. Al contrario venendo ora a sapersi da Firmico, che il prefetto ebbe realmente il governo dell'Asia, ne' privo di fondamento essendo il sospetto ch' egli pure spettasse alla gente Egnazia, io più non mi opporrei a chi volesse a lui concedere le tre altre lapidi del preconsole, niuna di esse portando seco alcun indicio che ne chiarisca l'età.

Ma se qualche cosa può congetturarsi intorno a costui, tutto è poi oscuro sul padre suo, ch'è l'altre personaggio ricordato da Firmico, di cui ci dice che : « post geminum ordinarium consulatum in exilium « datus est., » ripetendo più abbasso « amplissimi ordinis decreto eum « in exilium mitti fecerunt. » È vero che jo credo aver avuto delle buone ragioni per conferire al sodale Antoniniano, che potrebbe ben essere il padre del prefetto, un consolato surrogato sotto Settimio Severo, e che niente impedirebbe che potesse averne avuto anche un secondo, ma i fasti pertinacemente rifiutano che tali onori fossero ordinarii. I Lolliani Aviti e i Lolliani Genziani, ch'essi conoscono, furono della gente Hedia, la quale non ha punto che fare cogli Egnazii. Facendone anche ricerca nelle genti Flavia e Messia, i di cui nomi portò egualmente Mavorzio, noi troveremmo, è vero, M. Flavio Apro e T. Messio Estricato, che nel 176 e nel 217 si dicono consoli per la seconda volta, ma il loro primo consolato în certamente suffetto. Vi è anzi dippiù che in tutto il decimo secolo di Roma, ad eccezione de' principi, non trovasi alcun privato di cui si possa dire che abbia avuto due consolati ordinarii, essendo una semplice congettura quella che al Mario Massimo del 223 attribuisce i fasci parimenti ordinarii del 207. Dall'altra parte la pena dell'esiglio inflitta dal senato al padre del prefetto mostra che il suo delitto non fu così grave da meritare che il suo nome fosse rasato dall' alho consolare. Non vi è dunque modo veruno di conciliare l'affernativa di Firmico colla negativa de fasti. Per lo che si avrebbe mai na supettare che a' tempi di Costauzo II, nei quali Firmico scriveva, sotto cui era già cessata la regolare partizione dell'anno co' suffetti ', che più comunemente non si crearono, e invere si erano moltiplicati consoli odicilira, la parola ordineria avesse cambato valore, e invere di denotare il consolato che apriva l'anno, volcess significare semplicemente il consolato effettivo, qualunque fosse il messi in eni si era aperto, per differenziardo da quello chi era soltanto di titolo? In tal senso sembra essersi usata questa voce nella constituzione dell'imperatore Zenone?, in cui i consulares ciri, quo ordinaria professio sinfianzat, vengono posti a confronto con quelli che sine administratione honorariis decerniti fuerint codicillis. Tuttavia la congettura è troppo azzardata, nè io mi arrischio di proporfa.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [J'ai démontré que l'on continuo, pendant le 1v' siècle, à nommer régulièrement des consuls suffecti, mais que la nomination de ces magistrats était réservée au sénat;

voy. Le prime raccolte d'antiche incrizioni, p. 137-141, J. B. az Rossi. ' Cod. lib. VI, tit. viv. leg. 3.

SOPRA VIBIO CRISPO.

#### SOPRA

## VIBIO CRISPO,

### AL CH. P. D. LUIGI BRUZZA BARNABITAL

La discrepanza e la falsità delle opinioni, che si sono avute sull'eta delle cariche occupate da Vibio Crispo, nasce in origine dall'errore del vecchio scoliaste di Giovenale, il quale l'ha confuso 2 coll'altro oratore C. Passieno Crispo, attribuendo al primo ciò che appartiene al secondo, siccome apparisce manifestamente confrontando le cose da lui narrate col passo di Plinio3: « Passienus Crispus bis consul, orator, "Agrippinac matrimonio et Nerone privigno clarior postea, " in ciò sostenuto da Suetonio 1. È quindi nata confusione nell'attribuzione del consolato ordinario del 797 spettante a quest'ultimo, ch'è stato uno dei più vessati che si abbiano nei fasti. Cassiodoro, a cui ha tenuto dietro la turba dei suoi seguaci, cioè Prospero, Mariano Scoto, i fasti di Oxford e i due auonimi dati dal Roncalli, notò a quest'anno Crispino et Tauro, mentre al contrario Crispo II et Tauro segnavasi dal più diligente anonimo Norisiano, da Idazio, dai Fasti Siculi, ossia dalla cronica Pasquale, ai quali aggiungeva ampia fede Dione scrivendo 5: Γαΐου Κρίσπου το δεύτερον, και Τίτου Στατιλίου υπατευόντων. Primi fra i moderni l'Aleandro ed il Glarcano, ch'ebbero sicuramente notizia di alcuna delle lapidi Ligoriane di cui sarò per dire, li chiamarono L. Quintio Crispino II et M. Statilio Tauro, che il Panvinio, parte coll'

<sup>[</sup>Extrait du Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, 1856. p. 150-174.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel commento alla satira IV.

Hist, nat, lib. XVI, c. XLIV.
In Neron, c. VI.

Lib. LX, c. xxIII.

autorità di Dione, parte di proprio arbitrio, commutò in C. Quintio Crispino et T. Statilio Tauro II. Al contrario il Goltzio ed il Pighio, che conobbero da Tacito e dallo scoliaste il nostro oratore, diedero a lui questo consolato, che per essi fu retto da C. Vibio Crispo II e da T. Statilio Tauro, ai quali s'uni poi l'Almeloveen, lasciando però incerto se Vibio si chiamasse Crispo o Crispino, e sulla scorta del Panvinio aggiungendo anche a Tauro la nota dell'iterato onore. Regnà la loro opinione fino alla comparsa dell'epistola consolare del Noris, il quale senza nominarlo riprodusse la sentenza dell' Aleandro mettendo in onore una lapide che il Grutero 1 trasse dalle schede Ursiniane, portante la data III NON IANVARI L'OVINCTIO CRISPINO II · ET · M · STATILIO · TAVRO · COS. L'autorità del Noris, suffragata dal favorevole giudizio che ne portò il Tillemont<sup>2</sup>, ha trascinato seco tutti i susseguenti fastografi fino al Marini3, il quale credè di aver trovato i veri consoli ordinari di quest'anno nel M·STATILIO·TAVRO· L. OVINCTIO · SECVNDO · COS del calendario Anziatino 1, ed Ella poi conosce l'inutile controversia, che per conciliare questo nuovo monumento colla lapide superiore egli ebbe col Sanclemente b.

Tale era lo stato della questione quando io presi a studiare sui fasti, ed avendo osservato che tutto l'inciampo nasceva dalla citata iscrizione Gruteriana, che per buone ragioni, e per altre che poteva aggiungere, era stata giudicata falsa dal Maffei \*, volli anche indagarne la provenienza. La trovai di fatti nel codice Vaticano 3439, p. 47, ch'è uno di quelli già posseduti da Fulvio Ursino, ove la riconobbi scritta di proprio pugno da Pirro Ligorio, il cui carattere mi è ben noto, il quale di più ne finse tre altre col medesimo consolato, due già pubblicate dal Gudio<sup>3</sup>, la terza inedita ancora ed inserita nel suo libro XLI

Pag. 1041, 10.

<sup>1</sup> Hist, des emp. note xm sur Claude.

<sup>\*</sup> Fr. Arrel. p. 17.

<sup>\* [</sup>Marini avait mal lu; il y u sur le mo-

nument : M · STATILIO TAVRO · P · POMMINIO SECVDO COS; vov. la

lettre de Borghesi au comte Orti Manara, Bullett. dell' Instit. 1848, p. h7; cf. Corpus inser, Lat. vol. 1, p. 397, W. HEYZEV.

<sup>\*</sup> Fr. Arrel, p. 813.

Are crit, lapid, p. 381. Pag 19, 9, ep. 43, 10

P. 171

dei magistrati romani, esistente nel codice Ottoboniano della stessa Biblioteca Vaticana n. 3381, p. 12. Abbattutane in tal guisa tutta l'autorità, e nulla più restando di comune fra il L. Quinctius Secundus del calendario e il C. Crispus iterum di Dione, non lio più dubitato che il console ordinario di quest' anno fosse veramente il C. Passienus Crispus consul bis di Plinio, onore che gli sarà stato probabilmente conferito da Claudio a contemplazione del matrimonio contratto dallo stesso Passieno con Agrippina sua nipote, ma che volentieri ammetterò aver egli ritenuto per breve tempo, non perchè fosse allora avvelenato dalla moglie, il che dev'essere accaduto più tardi, ma perchè ad vitandam invidiam spontaneamente l'abdicasse, come sappiamo da Dione aver fatto due anni dopo Valerio Asiatico, a cui pure erano stati conferiti i secondi fasci, ove si nota espressamente dallo storico, « quod « alı aliis quibusdam itidem factum erat '. » Niente quindi proibisce, che nel giorno, il quale non sappiamo qual fosse, in cui entravano in ufficio i seviri del collegio Anziate, fossero già subentrati i suffetti memorati nel loro calendario.

Queste mie congetture sono ora state confermate da un marmo di recente scoperta<sup>3</sup>, il primo che nomini gli ordinari del 797:

TI-CLAVDIO
DRVSI-F-CAESAR
MG-GERMAN SSTEM
PONTMAXTRIB
F-COS-DEMENTHUM
VICANI-MAROSA
LLENSES-PVB
DEDICATA-VIII-F
III. OCTOBANNO. C
PASSIENI-CRISPI
III-T-STATLO-TAYRO-GW

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. LX. c. xxvii.
<sup>3</sup> Recue archéologique, ann. 1, p. 495.
[Ectte inscription, qui provient de Marsal

<sup>(</sup>dep. de la Meurthe), est aujourd'hui conservée au musée de Metz. Borghesi n'en avait donné que les deux dernières lignes; nous

Ma se con ciò rimane dimostrata l'insussistenza dell'opinione del Pighio, la caduta di lei trascinerà seco anche quella dell'altra che aggiudicava a Vibio Crispo i fasci suffetti del 795 ossia del 794 Capitolino. Autore ne fu l'Almeloveen, il quale trovò favore presso lo Stampa ed il Muratori nelle Iscrizioni, non però negli Annali, mosso dalla falsa ragione, che Vibio essendo stato console per la seconda volta nel 797 doveva aver occupato un altro luogo anteriore nei fasti, che s'immaginò di trovargli nell'anno citato 794, in cui sappiamo da Dione che l'imperatore Claudio tenne i fasci due mesi soltanto, mentre li conservò per tutto l'anno il suo collega C, Cecina Largo, È un perditempo il confutare sì fatte opinioni che sono del tutto aeree, tanto più che nelle mie Osservazioni numismatiche i lio già mostrato coll' autorità del giurisconsulto Gaio 2, che nuo dei surrogati in quell'anno fu Cornelio Lupo, e che ho potenti ragioni, le quali non è questo il luogo di esporre, per cui mi sarebbe dato di provare che un altro dei suffetti di quell'anno dev'essere stato Suetonio Paolino. Per lo che essendosi conosciute erronee ambedue le date assegnate al consolato di Vibio Crispo, ne conseguirà che debha esser fallace anche quella del suo proconsolato dell'Africa ricordato da Plinio, il quale dal Piglio, in conseguenza del suo falso supposto, era stato attribuito all'anno Canitolino 810, ossia 58 di Cristo; nel che mi dice concorrere il Ruperto, di cui non ho l'opera che mi cita, ma che l'avrà servilmente copiato, La conclusione adunque di questa lunga chiacchierata si è che convien far tavola rasa di tutto ciò che si è detto finora sull'età precisa degli onori di Vihio Crispo.

Parmi ch' Ella abbia scelto un terreno più solido movendo a tali ricerche per la parte della durata della sua vita. Quantunque mon ui abbia accemato le ragioni per cui lo crede morto circa l'anno 93 di Cristo, ossia 846 Varroniano, tuttavolta osservando che conviene nell'opinione del Dodwell, ni imnagino che siasi vidas dello tsesso ar-

la donnons tout entière, d'après un fac-siunte que nous devons à l'obligeance de M. Fintendant Robert, L. Braura.]

1 Becad. IX, oss. vt. [Voy. plus haut. tone I, p. 438.]

1 Lib. II, \$ 63.

gomento che quel critico adoperò nella Synopsis chronologica degli angali di Quintiliano, dedotto dalle parole e crant clara et nuper inegenia, Trachalus, Vibius Crispus, Julius Secundus, e che si trovano nel decimo libro delle Istituzioni, opera ch'egli mostrò essersi finita di scrivere in quell'anno. Per lo che se octogesima ridit solstitia, come dire Giovenale, sarà giusta la conseguenza che sia nato circa il 766, e che quindi innanzi il 798 non possa avere avuto l'età consolare di 32 anni compiti. Ma quantunque sia vero che questa fu l'età di rigore stabilita dalle nuove costituzioni di Augusto, la quale troviano avverarsi in molti consoli di grandi famiglie o promossi dal favore dei principi o dalla potenza dei congiunti, ciò non di meno non mi ha punto del probabile, che Vibio Crispo « sordide et abjecte natus in panpertate et «augustia rerum, » come dice il Dialogo degli Oratori", in un'età aucora così giovane avesse già acquistata tanta riputazione nel foro, e si fosse così avvantaggiato di fortune, da meritare di essere subito elevato al massimo degli onori. Quindi sono d'avviso, che piuttosto che da Claudio egli l'ottenesse da Nerone, sotto il quale da Tacito si fa ricordo del poter suo2,

L'u'epoca certa, innauzi la quale convien mettere il suo consolato, si ha dalla magistratura ch' egli sosteune di euratore delle acque, lo sono onniuamente del parere del Pighio e di altri, che nel testo di Frontino', ove si legge Albius Crispus, si abbia da correggere l'ibiu Gripus, si perche la casa di Thulla non ha usato questo cognome, ma molto più perchè non giunse mai agli onori, essendo sempre rimasta fra i semplici cavalieri, onde si sa che la stessa madre dell'impartare Ottone Albia Terenzia era di equestre famiglia. Ne ota se il Poleno non volle ammettere questa felicissima emendazione, facendo ridere quando service : soio me non invenisse ullum Vibium Crispun, equi loc tempore aquarum curam gerrer potturit, perchò viene con ciò a confessare di inon aver letto di Dialogo degli Oratori ci i libri delle Storie di Tacalo, see l'averbele travato opportunissimo al tempo ap-

De aquis, \$ 109.

Cop. vin

Annol. lib. MV. c. xxviii.

punto che gli bisognava. E se auti avesse badato che Vibio per divenire curatore doveva essere necessariament un consolare, avrebbe veduto che tutto all'opposto fra i consolari di quel tempo non vi fu altro Grispo che il nostro Vibio. Or dunque da Frontino apparisee che nell'83 re gli successe a Fonticio Aprippa nella cura delle acque, e che viceversa nell'844 l'abbandonò essendogli stato sostituito Pompeio Silvano.

Merita di essere considerata questa sua cessazione da quell'ufficio. perchè la cura delle acque era tal carica che non aveva limiti prefissi alla sua durata, onde consta dallo stesso Frontino che Valerio Messala la tenne per 23 anni, Ateio Capitone e Cocceio Nerva per 10, Domizio Afro per 11, Acilio Aviola per 23, nei quali tutti risulta da altre parti che quell'impiego vacò per la loro morte, il che si può anche ragionevolmente presumere per Pompeio Silvano ed Ampio Flaviano, conoscendosi che lo conseguirono quando già erano vecchissimi. Ora questa ragione non si avverò certamente in Vibio Crispo, che campò ancora più di venti anni, come non può supporsi che ne fosse rimosso per esser caduto in disgrazia del principe, caso che non si conosce avvenuto nè meno in alcuno dei suoi predecessori, sapendosi dal Dialogo quanto anzi godesse la buona grazia di Vespasiano allora regnante. Resta adunque soltanto che lo lasciasse per essere stato trasferito ad altre incomhenze come fecero A. Didio Gallo spedito legato nella Mesia, L. Calpurnio Pisone preposto rectigalibus publicis1, e l'immediato suo predecessore Fonteio Agrippa per occupare il proconsolato dell'Asia. L'imperchè ho un violento sospetto che anche Vibio Crispo si dimettesse da quella cura per la stessa ragione, cioè per andare proconsole dell' Africa, la quale appunto nell' 824 si trovava vacante.

Dopo che L. Pisone, il quale la governava al principio dell'853°, fu fatto uccidere entro il medesimo anno dal suo legato Valerio Pesto, questi ne assunse l'amministrazione è due dovette ritenere per poco, giacchè nel giugno del susseguente 854 lo troviano già suffetto in Roma per

<sup>1</sup> Tacit, Annal, lib, XIV, e. xvm.

<sup>3</sup> Tacit. Hist. lib. IV, c. L.

<sup>1</sup> Tacit. Hist. lib. IV, e. xxxvm.

autorità dei fasti delle ferie latine, E questo sospetto maggiormente si rinforza dopo essersi in oggi conosciuto che nel medesimo anno 8 a 4. auche Eprio Marcello fu inviato proconsole nell' Asia. Ella si ricordera dei violenti attacchi, cui nell' anno antecedente furono esposti ambedne ner la condotta da essi tenuta al tempo di Nerone, e quanta divisione per ciò nascesse in senato, come apparisce dal libro quarto delle Storie di P. 173. Tacito. Parmi adunque probabilissimo che per restituire la quiete, l'imperatore, di cui godevano ambedue il favore, il quale al dire di Dione i a jubet tot viros quot sunt provinciae, cosque quos volucrit, sortem e inire, prendesse il partito di conceller loro a quel tempo la sortizione della provincia consolare, onde in tal modo torli via splendidamente da Roma, finchè si fossero mitigati gli animi dei loro avversari. Certo è poi per la testimonianza del Dialogo che nell'828 si erano ambedue restituiti alla capitale. Lo che essendo, dall'anno in cui ebbero la provincia si può presso a poco argomentare anche quello, in cui conseguirono i fasci.

Ho già detto più volte, e l'esperienza me ne mostra opni giornoqualche pava novella, che da Therio in poi l'interstini for id consolato e la provincia senatoria non fu minore di dieci anni, ed anzi debbo ora ritrattare l'eccezione che ne aveva fatta per l'impero di Traiano nel quale aveva supposto che si fosse ritornato al primitiva quinquemio prescritto da Angusto, mosso dalle cousegueuze che mi derivavano dall' aver seguita nella mia memoria sopra Birbuleio la sentenza del Tillemont sull' epoca della legazione Bitinira di Plinio. Ma dopo che i nuovi diplomi dell' Arneth hanno sunosso dall' 855 il cunsolato di Afnanio bestro, che aveva tanta parte in 'quei raziocimii. e l' hanno invariabilmente fissata all' 858, conviene necessariamenta vavicinarsi all' opinione del Noris, riportando la legazione Pliniana dopo l' 860, con che viene a nuancare il fondamento alla supposta mia ecczione. Perchè però Ella non abbia da credere cicamente alle mie parole sull' enunciato interstinio, eccofiene nu piecelo osgigio de-sunto

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Lib. t.III. e. xis. [Ισαρίθμους το τοῖς έθνεσε, καὶ οὐς ἀν έθεληση, κληρούσθαι κελεύει.]

que' predecessori di Crispo nell'Africa, nei quali si conoscono i due estremi del consolato e del proconsolato :

- L. Apronio console nel 761, proconsole nel triennio dal 771 al 773 1:
  - L. Ginnio Bleso suffetto nel 763, proconsole nel 774 e nel 775 °.
  - P. Dolabello console nel 763, proconsole nel 776 e nel 7773.
- II. Ginnio Silano console nel 772, proconsole per sei anni dal 785 al 790 5.
  - L. Calpurnio Pisone console nel 780, procunsole nel 793.
- Ser. Sulpicio Galba, poscia imperatore, console nel 786, proconsole uei due anni 798 e 799 °.
  - Pompeo Silvono suffetto nel 798, proconsole nell' 810 7.
  - 1. L'itellio e L. L'itellio consoli nell'801, proconsoli successivamente nell' 8 i 3 e nell' 8 i 4 5.
  - T. Flavio l'espasiono suffetto nell' 804, proconsule non prima dell' 815.
    - C. Vipstano Aproniano console nell' 812, proconsole nell' 822°.
    - L. Colpurnio Pisone console nell' 8 10, proconsole nell' 823 10.

Da questi esempi adunque risulta che Eprio Marcello e Vibio Crispo, se ottennero il proconsolato nell'824, debbano aver avuto i fasci non più tardi dell' 814. Ma dall'altra parte riguardo ad Eprio è già stato dimostrato dall' Avellino 11, dal Cavedoni 12, dal Cardinali 13, e dagli altri illustratori del suo titolo onorario e del diploma ungarico dell' 827, che viceversa non può averli avuti prima dell'810, affermandoci Tacito", che in quell'anno ritornò dal governo della Licia, che fu sempre

```
1 Tarit. Annal. lib. III, c. xu. e le sue
```

medaglie.

<sup>1</sup> Id. ibid. c. xxxx e tvus.

<sup>&#</sup>x27; Id. ibid. lib. IV. c. xxm e seg. ' Tocit. Hist, lib. IV, c. xxvin, ed una sua

scrizione [ Kellermann . Vigil. Rom. n. 257 ].

Dion. lib. LIX. c. xxix.

<sup>&#</sup>x27; Sueton. in Galba, c. vu.

<sup>1</sup> Tarit, Annal, lib. XIII. c. Ltt.

<sup>4</sup> Sueton, in Vitell, \* Tocit. Hist. lib. I, c. LYNI.

<sup>10</sup> Id. ibid. lib. IV. c. vaxvni.

<sup>11 [</sup> Bullett. dell' Instituto , 1831 . p. 157.] 10 | Diploma militare dell' imp. l'espasiano,

p. 10 et suiv.]

<sup>13 [</sup>Diplomi imperioli, p. 90.] 12 Annal, lib. XIII. c. xxxiii.

provincia pretoria, onde questi suoi fasci rimangono circoscritti ucelsecondo semestre del citato 810.0 in alcuno dei qualtro ami sucelsivi. È quest argomento mi sembra giovare anche rispetto a Vibio Crispo, perchè osservo che nelle molte volte, in cui sono congiuntamente nominati da Tacito e nel Dislogo degli Oratori, si di sempina precedenza ad Eprio, mentre parrebbe che si fosse dovuto fare il contrario, se Vibio fosse stato un consolare più antico di lui: onde secondo ogni apparenza saramo tasta coctanei, o fors' anche colleghi.

Anova restrizione però in oggi convien fare alla latitudine del quinquennio, entro cui per tal modo sarebbe stato lecito di vagare a questi loro consolati certamente suffetti. In una mia lettera, che nel 1842 il signor Gervasio ha pubblicato nelle sue Osservazioni sopra alcune iscrizioni di Napoli 1, parmi di aver mostrato chiaramente, che nell' 811 furono surrogati Anneo Seneca e Trebellio Pollione, che nell' 812 tutto il secondo semestre fu occupato da T. Sestio Africano di cui s' ignorava il compagno, e che spettano all' 813 i consoli Paterculo e Pompeo Vopisco, sotto i quali comparve nell'autunno la cometa di Seneca2. Ma poco fa un graffito scoperto a Pompei, colla data PR·NON· IVLIAS · AFRIINO · ET · AFRICANO · COS 3. è venuto ad insegnarci che il collega desiderato di Sestio Africano fu un certo Afreno. ch'io non so chi fosse, ma con cui vengono ad essere completati i collegi consolari dell' 8 1 2. Similmente dal primo diploma dell' Arneth, spettante all' 813, nel quale sappiamo che Nerone occupò il consolato per sei mesi, datato VI NON · IVL · CN · PEDANIO · SALINATORE · L. VELLEIO · PATERCVLO · COS, e dalla di lui comparazione colla testimonianza di Seneca, si ricava, che Paterculo tenne i fasci di tutto il secondo semestre, ma che da prima ebbe per compagno Pedanio Salinatore, indi Pompeo Vopisco, con che anche i fasti di quell' anno rimangono eliiusi. Per lo che se ne concliiude che non rimangano apparentemente aperti ad Eprio ed a Crispo, se non ebe il secondo semestre dell'810, ad uno di essi il secondo trimestre dell'811, in

68

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Voyez plus hout, p. 391 et suiv.] 
<sup>2</sup> Bullett. archool. Nap. ann. IV, p. 6.
<sup>3</sup> Ovacet. nal. lib. VII, c. xxviii.

cui Nerone abdicò alla fine di marzo, e di nuovo gli ultini sei mesi dell' 81 à, ai quali più volentieri inchinerei. Ed ho poi detto apparentemente, perchè sebbene ci testifichi Suctonio' che Nerone «consulatum plerumque in sex menses dedit,» dal solo esame che però abbiamo fatto di questi pochi anni abbiastanza si comprende, che questa osservazione no va pressi ni senso rigoroso.

Eco ciò che mi pare potersi dire di più verisimile sulle magistruce di Vibio Crispo, di cui mo mi è riusicio di compirere la namenclatura, non avendo travato che alcun antico ci abbia conservato il suo prenome. Io non ho notizie bastevoli delle lapidi Vercellesi per conoscere se ne resti alcuna che possa ragionevolmente attribuirsi a qualche suo fiberto, il quale come hanno fatto più altri in somigliante mancanza ci somministrasse un dato per argurita.

San Marino, ai 23 febbraro 1846.

<sup>1</sup> In Neven, c. ve

IMPCAES-CMESSIVS-QVINIVST,
CIVS-PYSFELMY-FONTI-MAKTERPOTCOS
IS-QVIMILITAVE RYNT-INCLASSE-PRAE
DE CIANA-P-V-RAVENNATE-QVEEST-SYB-I
CIANO-PRAEFOCTONIS-ETVICENIS-STIP
EMERTI-SDIMISSISHONESTA-MISSIONE
NO MINAS-YBS-CRIPTAS-YNTIPSISTILIS QVE
QVOS-SYSCEPERINT-EX-MY-LIERIBY-SQV-AS-SE
CONCES-SA-CONGY-ETVDINE-YIK-IS-SENT-PROBAVE
RINDCIVITATE-MROMANAM-DEDITET CONVBYM
CYMITS-DE M. QVASTYNG-HABY-IS-SENT-VALE-ST
CIVITAS-II-SDITA-AVT-S-L-QVETVNC-NON-HABY

ISSENT CYMIIS ON A ST OSTE AVXORES
DYXISSENT DYMTATATS INGVIISSINGVIAS
A D. V. K. A L. I.A. M.
VIO AEMILIA MOTIET I MAEVID AQVILIND (OS

EXLIBRARSESO MERIND LIFIT SEMPRO ODOMATESTE OSEMPRONIE OSEMPRONIE MENIAMEREAGUE

. Burdel and



L. Dandel no l

# INDICE

## DEL CONTENUTO IN QUESTO VOLUME.

| Sull'ultima parte della serie de censori romani, dissertazione letta alla Pontificia                                                                                   | Pacing |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Accademia romana di Archeologia, nelle adunanze tenute nei di 12 di marzo e                                                                                            |        |
| g di aprile 1835                                                                                                                                                       | 3      |
| Sul luogo del congresso triumvirale, al sig. Francesco Rocchi                                                                                                          | 91     |
| Memoria sopra l'iscrizione del console L. Burbuleio Optato Ligariano, serbata nel                                                                                      |        |
| Museo Reale di Napoli, alla Reale Accademia Ercolanese                                                                                                                 | 103    |
| Sulle iscrizioni romane del Reno del prof. Steiner, e sulle legioni che stanziarono nelle                                                                              |        |
| due Germanie da Tiberio fino a Gallieno                                                                                                                                | 181    |
| Iscrizione alimentaria di Terracina                                                                                                                                    | +69    |
| Intorno ad un nuovo diploma militare dell'imperatore Traiano Decio, dissertazione<br>letta alla Pontilicia Accademia romana di Archeologia, nell'adunanza tenuta il di |        |
| 13 di giugno 1839                                                                                                                                                      | 277    |
| Scoperte epigrafiehe.                                                                                                                                                  | 339    |
| Dei tre consolati di Muciano, al sig. conte Giovanni Roverella                                                                                                         | 345    |
| Figuline letterate del Museo Ducale di Parma                                                                                                                           | 357    |
| Osservazioni sul consolato di L. Anneo Seneca, da lettera al ch. sig. Agostino Gervasio.                                                                               | 391    |
| Osservazioni interpo una tessera gladiatoria della collezione dell'ecc, duchessa di                                                                                    |        |
| Sermoneta, da lettera al ch. dottore Abeken                                                                                                                            | 401    |
| Iscrizioni Dalmatine                                                                                                                                                   | 407    |
| Intorno un'iscrizione di paleografia archaica, al ch. marchese Campana                                                                                                 | 425    |
| Sopra un' iscrizione del Museo Campana, che porta il nome di L. Seio Strabone, al                                                                                      | 135    |

| 540                         | INDICE.                                                       |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Restituzione d'un nome      | perito nel cap. exxvi del lib. Il di Velleio Paterculo, al    | Pacific |
| ch. dottore Henzen          |                                                               | 455     |
| Iscrizione Puteolana inedi  | ta nella quale è menzione del console G. Prastina Pacato      | 467     |
| Iscrizioni latine recenteme | nte scoperte                                                  | 477     |
| Lapide autica dell' agro Me | sdenese col consolato di M. Tullio Gicerone, al ch. Cavedoni. | 499     |
| Intorno a' consolati di due | Aviti, al ch. sig. Giulio Minervini.                          | 507     |
| Intorno a' Lolliani ricorda | ti da Firmico Materno, al ch. sig. Agostino Gervasio          | 519     |
| Communities Colonia at al-  | D. D. Luisi Parray Parration                                  |         |













